### PROSE, ERIME LIRICHE EDITE ED INEDITE

## DANTE ALIGHIERI,

TOMO QUARTO.



# IN VENEZIA

APPRESSO ANTONIO ZATTA.

CON PRIVILEGIO DELL' ECCELLENTISS. SENATO.

#### L'AUTORE.

E Memorie per servire alla Vita di Dante Allighieri, ed alla Storia della sua famiglia, le quali a Voi presento, Illustriss. Soci, come un' ofsequiosa dimostrazione verso la nostra inclita Società, sono un lavoro che io intrapreji per aderire alle istanze di per-Sona di gran merito nella Rep. delle Lettere; ed a ciò tanto più volentieri mi lasciai indurre, quanto che da gran tempo andava fra me pensando di ravvivare la memoria del maggiore ingegno il quale abbia avuto la città nostra. Era ben giusto che a Voi, e non ad altri indirizzassi questa mia fatica, perchè trovandomi ascritto fino da primi anni della mia gioventù ad un corpo per molti titoli rispettabile, in esso aveva appreso a seguire quegli fludi, dei quali grandemente vi dilettate, cioè ad andare in traccia delle Memorie alla Storia della nostra Patria spettanti, ed a pormi perciò in grado di scriver comunque la Vita di Dante . Che se questa mia fatica , per qualfivoglia motivo, non farà dal pubblico ricevuta con quell'applaufo, con cui devo defiderare che fia accolta dagli ammiratori del nostro divino Poeta, spero almeno che coll'aver posto in fronte di essa il vostro nome, dottissimi Soci, vi averò impegnati a difenderne l' Autore per decoro se non altro dell'illustre Adunanza a cui la consaero, da chi volesse alzar Tribunale per censurare troppo rigorosamente questo primo parto della mia penna. Io spero col tempo, e coll'esempio Vostro di potere azzardarmi a più

a più grandi impresse, e che forse coll ajuto di muvui lumi e di mouve nonizie sinò in illato di ser comparier
movamente questa mia Vira più estes, e più adorna. Di
presente dovendo servire all'occasione, e e essente ossente
at vigare cetti viguardi, de quati non si dee mia dispensere un tomo oncilo, vi supplico a gradire, ed a compatire quel tamo che mi i rivistici di sere in tempi rotti;
e sia smille brighe involto, afficarandovi che mi slimerò
fritunato e conento, se Visi, simatssismo soci, riceveree
quella mia pubblica, e sociare a della mia riconoscenza per
quel santo che vii debbo, e se mi permetterete che sempre
mi possi del mia sociere, e a mia sociario.

Firenze 14. Gennajo 1758.

Dev. ed Obb. Servo vero, e Socio Il Verecondo. M E-

# MEMORIE PER SERVIRE ALLA VITA

D I

### DANTE ALLIGHIERI.

INTRODUZIONE.

6. I.

E alla Città di Firenze alcuni Scrittori (') dettero il nome di novella Atene , perchè quivi più che in altro luogo rifiorirono le Lettere, e le belle Arti decadute affatto dal loro antico splendore, per colpa di quelle barbare Nazioni, dalle quali fu foggiogata la deliziofa Italia; egli è questo un pregio, che alla detta Città hanno procacciato quei nobili, e fublimi ingegni, che a dovizia (1) nacquero in lei . E quantunque alla Stirpe dei Medici , e spezialmente a Cosimo Padre della Patria , ed al magnifico Lorenzo suo Figlinolo sieno più che ad altri mai debitrici le Arti, e le Scienze del loro ingrandimento, mentre i coltivatori delle medefime incoraggiti, ed aiutati da essi, col profittare dei lumi, i quali la cadente Grecia porgeva all'Italia, qua inviando piccoli avanzi della fua paffata grandezza, fcoffero le denfe nubi dell' ignoranza; non oftante ancor prima di questo secolo per le Muse selice, gl' ingegni Fiorentini colla sola sorza del pro-

(1) Fra gli altri coi chieme più volte Firenze il Sig. de Voltaire nel fuo Effay fur l'Hifloire generale, & fur les mocurs, & l'elprit des nations, ediz. del 1757. In VII. vol. in 8. Per render meno lópetto queflo Elogio non devevo citare altro Autore, che un Francele.

(a) XII. Cittadiai tatti Bioraniin fi truscaran foodii da diverfi Servana de Europa, e. di. Afan or Ambafeistari a Partafet Banistari Servana de Lavaga, e. di. Afan or Ambafeistari a Partafet Banistari a Inami di agosti tati fina verifirati da Jacopo Gaddi nei filo Elogi Storici pag. 7, e (es. ediz. del 103), edile volgar tradazione finane degli Academici Svogliai im pa pi delta fi finae la nanizia di fif talta da un Cadice della Liberia di S. Croce di Firenze, e publiciana III VII. della Tejena Illuff, pag. 300.

Di coloro, i quali scrissero la Vita di Dante.

.

TOlti furono in verità quelli, che posero mano a de-M scrivere la Vita del nostro Poeta, e il primo senza fallo fu Gio: Boccarcio, Soggetto di gran reputazione, per aver tanto illustrato colle sue opere la Toscana eloquenza. Questi, come io penfo, nella fua giovinezza, o certamente avanti che la Repubblica Fiorentina lo eleggesse a spiegare nel nostro Studio i sublimi sensi della Commedia di Dante, come a sito luogo diremo, si dette a comporre la di lui Vita, e tal sua fatica a niuna di quante in volgar favella egli dettò, cede in purità ed eleganza. Fu la detta Vita impressa più volte, e primieramente corretta da Cristofano Berardo da Pefero, in principio della Commedia stampata da Vendelino da Spira nel 1477, in fogl. col comento attribuito a Benvenuto da Imola. Di poi fu a parte pubblicata in Roma nel 1544, in 8, presso Francesco Priscianese eccellente Grammatico, non meno che valente Stampatore, il quale per altro dedicandola a Gianlodovico Pio, s'ingannò nel credere d'inviargli una cosa rara e nuova, cioè inedita. Dopo trentadue anni , cioè nel 1576. fu nuovamente data alla luce in Firenze da Bartolomeo Sermartelli in 8. dietro l' operetta di Dante intitolata la Vita mova, e le di lui Canzone amorofe, e morali (1). Finalmente questa Vita per opera del poco fa defunto Canonico Anton Maria Biscioni su stam-

<sup>(1)</sup> Ma con nuova enumerazione di pagine, ed in carattere corfivo con nuovo Frontispizio.

pata da Gio: Gaetano Tartini , e Santi Frandri pure in Firenze (1). Ma queste diverse edizioni però dell'Origine, Vita, Studi, e costumi del chiarissimo Dante Allighieri sono molto diverse fra loro, effendo le due prime intiere, benchè l'ultima si filmi più corretta rispetto alla lingua (1). E senza riserire i molti e varj codici a penna (1) che s'incontrano nelle pubbliche, e private nostre librerie, contenenti quella fatica del Boccarcio: non si deve però tacere, che sembra che Gio: ,, " così scrivesse la Vita, e i costumi di tanto sublime Poeta " (sono parole di Leonardo Aretino) come se a scrivere , avesse il Filoloco, o la Fiammetta: perocchè tutta d'amo-" re, e di fospiri, e di cocenti lagrime è piena, come se l' uomo nascesse in questo Mondo solamente per ritrovarsi in " quelle dieci Giornate amorofe, nelle quali da Donne in-", namorate, e da Giovani leggiadri raccontate furono le cen-, to Novelle, e tanto s'infiamma in quelle parti d'amore, a , che le gravi , e le sustanzievoli parti della Vita di Dante " lascia indietro, e trapasta con silenzio ; ricordando le cose " leggieri , e tacendo le gravi." Del medefimo fentimento furono ancora il Vellutello (4) il Canonico Biscioni (1) il Marchele Scipion Maffei (6), e molti altri. Per altro essendo stato il Boccaccio quasi coctaneo di Dante (7), non si dee

(1) Nel 1723, in 4. pag. 219. e seq. delle Prose del medesimo Dante, e del mentovato Boccaccio.

(2) Si offervi ancora, che la prima edizione è divifa in capitoli,

(4) Nella Vita da lui premeffa al fuo famoso Comento di Dante.
 (5) Nella Presazione alle Prose di Dante, e del Boccaccio pag. VIII.

(1) Nella Pergazione alle riole al Danie, è ali Bottatto pagi villi dell'edizione Fiorentina del 1723. (6) Nella P. II. L. II. della Verona Illustrata, ove discorre degli

Scrittori Veroness pag. 54. edizione di Verona 1732. in fogl.

(7) Il Boccaccio nacque nel 1333. come si può vedere presso il ceebre Sig. Domenico Maria Manni nella P. 1. dell'Illustrazione Istorica del Decamerone, e Dante morì in Ravvenna nel 1321.

e le atter no.

(3) I Giovanilpi di Venezia Tom. 31, pag. 331. e 334. ei afficarano che di quelle l'Ela re everus un telha a fronta l'Econolic Stevani che di quelle l'Ela re everus un telha a fronta l'Econolic Stevalier. Auton Enencigio Marini cipitato per mano di Pasho di Duccio
Tofi da Pija nel 1430, e 14, 4 Aprile. Attri Cod. ci fono di pupila Vita, i
quali eramentali Bifficini i fine della della della accision. I do
caccio, del fecolo XVII. il quale perebo mo portenza in fronte il same di sicio: ma quelle di Attonio Boundelmonti, che ne rea fami
il poffigira. In credato contenze una Vita di Duste fortità dal
vigili, a la migilia contenze una Vita di Duste fortità dal
vigili, a la migilia rea contenze con vita di contenze con vita di contenze con vita di
vigili, a la migilia errare.

dee affatto disprezzare tutto cio, che in questa sua operetta racconta. Dopo il Boccaccio Messer Filippo Villani Nipote di Gio: lo Storico, e celebre Giureconfulto, il quale parimente spiegò la Commedia di Dante nel nostro Studio, nel libro II. della sua opera intitolata " Filipi Villani solitarii de origine " Civitatis Florentia, & ejusdem famosis civibus lib. 11.4 la quale si conserva in un testo a penna unito, per quanto è a mia notizia, ma molto scorretto della Libreria Mediceo-Laurenziana (1), scrisse in compendio la Vita del nostro Poeta, ma poche cose ho in essa incontrate, le quali non fossero particolarmente dal Boccaccio riferite. Questo prezioso Codice fu gia di Giuliano Guicciardini, e poi della Libreria Gaddi, i MSS, della quale sono stati generosamente acquistati da Francesco primo Imperator de' Romani nostro Sovrano, e da lui con real munificenza donati alle Librerie Magliabechiana, e Laurenziana (1). La Vita di Dante scritta dal Villani, di cui fanno menzione Giannozzo Manetti (1), e Francesco Cionacci (4), non folamente è inedita, ma poco fa fi credeva perduta, mentre non ci essendo notizia del predetto Codice, di tutta la mentovata opera del Villani non ci reflava altro, che una parte confistente in diverse vite di letterati Fiorentini, tradotte in volgere non si sa da chi, nè quando, le quali vite nel citato Codice formano una porzione del fopraddetto fecondo libro. Il lodato volgarizzamento lo fece imprimere colle fue dotte annotazioni l' eruditissimo Conte Giammaria Mazzucchelli in Venezia, per mezzo dei Torchi di Giambatifla Pafquali l'anno 1747. in 4.; ma nell'originale latino di quest'opera, il quale si spera di veder pubblicato fra non molto di là dai monti , vi fi contengono alcune vite di più di quelle, che si leggono nella traduzione Toscana. Anche Leonardo Bruni d' Arezzo Segretario della Repubblica Fiorentina, e famoso Letterato del XV. secolo, scrisse parimente in volgare idioma l'anno 1436. la Vita del nostro maggior Poeta infieme con quella del Petrarca, esfendogli parlo che il Boccaccio nell'altra fua avesse passato sotto silenzio molte cose, le quali erano necessarie a sapersi. La prima, cioè quella

<sup>(1)</sup> Plut, 89, infer. Cod. 23, in 4. (2) Ved. le Novelle letterarie di Firenze del 1756. al n. 6.

<sup>(3)</sup> Nel proemio della Vita di Dante, edizione di Firenze del 1747: in 8. pag. 3, e 5. (4) In certe jue sebede MSS. della Libreria Magliabechiana class. VII. Cod. +67. in 4. nelle quali si racchiude il disegno di una nuova mag nifica e completa edizione delle Opere di Dante.

di Dante, fu citata da Lodovico Dolce (1), e già della medelima si era prevalso senza farne parola Cristofano Landino nell' altra che pose avanti al suo Comento sopra la Divina Commedia. Venne poi alla luce tanto la Vita di Dante, quanto quella del l'errarca scritta dall'Aretino, in Perugia per gli Eredi di Sebastiano Zecchini nel 1671. in 4. per opera del nostro Gio: Cinelli benemerito della Storia Letteraria Fiorentina, a motivo delle sue molte fatiche satte sopra di essa, le quali fi conservano nella Magliabechiana fra i MSS. acquistati dalla Libreria del fu Canonico Biscioni . Un'anno dopo parimente in 12. pubblicò in Firenze all'infegna della Stella il rinomato Francesco Redi, le medesime vite sopra un' antico testo a penna di sua proprietà. Bisogna confessare che la Vita di Dante scritta da Leonardo Bruni, è più abbondante di notizie Storiche, e per quelta parte più stimabile di quella del Boccaccio, e per quelto fu avvedutamente ristampata nel 1727. da' Signori Volpi nella loro edizione di Padova della Commedia di Dante, e dal Pasquali Stampatore Veneto in quell'edizione della medefima Commedia, che pubblicò nel 1739. colle annotazioni del P. Pompeo Venturi Gesuita (1). Delle satiche di Leonardo, e del Boccaccio profittarono quelli, i quali scrissero dopo di loro la Vita di Dante ; fra questi uno su Giannozzo Manetti discepolo nella lingua Greca del famoso Frate Ambrogio Camaldolense, ed uno de più illustri Cittadini, che nel secolo XV. fiorissero in Firenze (1). Egli adunque fra le altre cofe, le quali lascio dopo di se ai Posteri . sina fu l'operetta,, De vita, & moribus trium illustrium Poetarum Florentinorum,, cioè di Dante, del Petrarca, e del Boccaccio . L'Ab. Lorenzo Mebus la traffe da un Codice della Laurenziana Plut. 63. n. 30. e con una sua dotta prefazione la dette alla luce in Firenze presso Gio: Paolo Giovannelli nel 1747, in 8. Sono di sentimento, che il Manetti compi-

<sup>(1)</sup> Nella Vita di Dante, che egli scrisse, e collocò in principio della sua edizione della Commedia del medesimo Dante satta in Venezia nel 1555. in 12.

<sup>(2)</sup> Varj Tell a penna di questa Vita di Dante scritta dall Aretino, accensa l'Ab. Mebus nel catalogo delle opere del medesimo Bruno inserito nel Tom. 1. delle sue Lettere pag. LXIX.

<sup>(3)</sup> Di quefo ferife la Vifa Natto Naldi amico del Ficino, e fuimprefla prima in Leida nel Tom. IX. Parte VIII. Thef, amiq. Of Hiftor. Ital. e poi in Milano nel Tom. XX. pag. 139, e fq., Script. Revum Italic. Ved. ancora Appopolo Zeno nel Vol. 1, delle fue Differt. Vofiane pag. 170, e fq. edizione di Venezia del 1372, in 4.

nel 1468. in circa , compose la Vita di Dante , della quale fa menzione il Vellutello nel fuo Comento, e con quella, e con quelle del Boccaccio, e dell'Aretino compilò esso avvedutamente la fua. Fino al presente quelta Vita descritta dal Filelso non è comparsa alla luce, ma si conserva in un testo a penna molto bene scritto della Laurenziana Plut. 65. n. 50. in 4 dal quale apparisce che il suo Autore l'avea inviata ,, " ad generolum civem Veronensem Petrum Aligerum" Pronipote di Dante Poeta, e che questi con una cortese lettera in data di Verona "XIII. Kal. Januarias 1468. " la dedicò ,, Magnificis , clariffimisque Viris Petro de Medicis , & " Thomæ Soderino Equiti, Florentinis optimatibus, & pa-", triciis, (2) l'Abbate Mebus ha inferiti varj pezzi i più interessanti di quella Vita nella prefazione a quella che sece stampare, composta dal Manetti, ed io ho profittato, consultando ancora il Codice Laurenziano, delle notizie in essa contenute, le quali da altri non erano state indicate. Ma un'inutil fatica farebbe il voler minutamente additare tutti coloro, i quali del nostro Poéta o estesamente, o in ristretto hanno composta la Vita; tanto più che nelle nostre Librerie diverse vite molto brevi di lui, scritte da Autori Anonimi, fi confervano (1), dalle quali ficcome da quella di Siccone Polentano, che egli inferì nel libro IV. della fua inedita

声声及の前方地

la rij

PO I I fuji

<sup>(</sup>a) Il titolo del MS. Laurenziano è tale ", Jo: Marii Philelphi "Arlium, O utriujque juri Deltorit, Equiti auturit, O Petet Las"retai ad generojum circum Veromenjem Petrum Aligerum Danti; "
" & Successorum Vita, genus & mores."
(3) Nel Codice Riccardiano XXII. Scanila N. ord. 1. § contiene

<sup>(3)</sup> Nel Codice Recordation XXII. Seami et N. ord. 1. p. construct more reacotis in ingue latina di Price di Pilofo, 4. di Lettrati, 4. de rimanento non filo di Everaz, non dell' Italia unita racioff nelte invanento non filo di Everaz, non dell' Italia unita racioff nelte fax Novelle Internari dei 1378, 20. di 38. p. fig. 10. ingonomo filo E autoro, piccome di un nitra , che al dire del Cionacci nolle lopra ciutta Schede terrogio nelle Streszima N. 313. di libri in Fagio. Quivi autora N. 301. en 1560. dei libri in 4. et di 18. p. fi conjerva atta Pirta di Dante di Autoro chomisso, edi Codici Eça, 10.00. dei medicine, Dante in Lordo Comisso, edi Codici Eça, 10.00. dei medicine, Dante in Lordo Dante de voligari deposentia in Parigi nel 1377. in fine pubblicò una berove Vita di lui parimente di Autore Amissioni.

fatica, De Scriptoribus latina linguae ad Polidorum filium, (1) pochi lumi pub ritarra chiunque prender fi voglia la pena di confultarle. Non fono per altro da disprezzari quelle che fertiflero il mentovato Cripfojamo Lambino, Letterato infigne, ed Aleffandro Vellutello Lucchefe avanti ai loro respettivi Comenti.

Ma siccome nei trascorsi Secoli, particolarmente subito doo il ristoramento delle lettere, gli Uomini amanti delle medefime ebbero maggior cura dell' eloquenza, e della disposizione artificiosa e sonoradelle voci, che dell'esattezzal, la quale richiede la narrazione Storica delle azioni di alcuno, quindi è che tutte le mentovate Vite altro non sono che Panegirici del nostro Poeta. E quantunque sembri che prima di ora si fosse dovuto pensare a scrivere con maggior critica una nuova Vita di Dante, essendo questo uno dei maggiori ornamenti della Città di Firenze, non offante, non so se per negligenza, o per non curanza, niuno vi è stato fin qui, che abbia preso sopra di se quest'incarico. Spero pertanto che la mia buona intenzione almeno di foddisfare alle comuni brame, possa trovare applauso presso gli Uomini savi, e che l' aver io il primo un simil lavoro intrapreso, mi debba porre al coperto da una censura troppo severa , se in esso non sarò riuscito nel modo che il Pubblico desiderava (1).

Del-

<sup>(1)</sup> Queft opera dei Polentano è divissa in XVIII. libri , e confervață (crista a penna nell' Ambrigiana di Milano . Rella Ricterdiana L.). N.W. vo. ne be ana copie , la quale fu di Pietro Crintio , e poi di Benedetto Varchi. Questa pro è mancane , terminato ful principi dei libr VII. II Mebon nella prefazione alla crista espera dei Mantiti pag. XIX. e seg., ha trassirita i am convocat Vita estate del Cadite Ambrigian , e pez. 2.1. ha respirita i îpranipile, et di sha dell' General de la di R. Siccardiano , e dai conforma di questi dae framenta fondice questo i due presenti più a prama differietari ful la confect questo i due presenti più a prama differie-

<sup>(</sup>a) Feramente is configh, the fe clean; quali veglion introduce? I who delle bondie men nella Republica Letterate, a vorifico would le bond di parteciparmi certe notizie, che fi fon vantati di avece rifiguardanti il more brivan Pecel, a vereri forți lufterate di più il mio logetto, e refe publike la lovo corteja în fuvorire chi fi di la more pena di falicire per la gioria elita fan Parisi. Ma mi luingo che la Letterati gradiromativa men vegen pena di falicire de la Letterati gradiromativa con considerati pena di periodi de la letterati gradiromativa con considerati pena di pena di pena di pena di carderi lo conditionare, se men lo considerate i ponatati scando più che mi pratefo effer impre prantifimo a ricepera i lovo evvertimenti, ed i lumi che fe combiardiro darmi.

#### Della Stirpe di Dante.

5. 3.

'origine primitiva delle Famiglie anche le più cospicue. L'è sempre per mancanza di memorie o intieramente oscura , o molto incerta e dubbiosa . Gli Autori della Vita del nostro Poeta si sono immaginati essere Dante disceso dalla nobilissima Casata Romana, detta dei Francipani, di cui Filippo Villani (1) non ha avuto repugnanza di assegnare l'etimología, ed ha creduto, non fo fopra quali autorità affidato, ehe così i fuoi concittadini la denominassero, per avere uno di detta Famiglia distribuito generosamente al popolo in tempo di carestia una quantità grande di grano. Dicono ancora che un tale di quella Stirpe appellato Elisone, o Eliseo, trasferitofi in Firenze, o con altri fei compagni in feguito di un certo Uberto inviato qua da Giulio Cefare, come a lungo racconta Riccardaccio Malespini (1), o al tempo di Carlo Magno (1) allor quando questo Imperadore si accinse a riedificare la nostra Città da Attila Re dei Goti distrutta e defolata, come falfamente suppongono i nostri antichi Storici (4), stabilisse quivi la sua dimora, e che da esso la Cafata degli Elisei prendesse la denominazione. Ma senza esami-

<sup>(1)</sup> II Villani nella detta Vita di Dante MS, dopo aver narrao, che il calo avevo ptato prandre agli Antenati di Dante, prima che foffere trasferiti in Firenze, il cognome di Franziponi, foggiange, munta finiadra ce ca qua dixi Particironu familia veri dellipura excurrenti felei Romane frumenta malta que in borreit congeferat y retirezoni. Inde qual pomen fimello copulo ponado n'iretifet sule nomen curenti. Filippo benché di distrita fornito per colpa del festo dacto finiti prodet: mu sua franzia fornito per colpa del festo dacto finiti prodet: mu sua franzia qual del Franziponi non be di biogno di quoti foni per fondamento (1.4) Dacto accomo ci vine fatte efelemente de Riccardaccio Marcola Calo Dacto accomo ci vine fatte efelemente de Riccardaccio Marcola.

<sup>(2)</sup> Questo racconto ci vienfatto estefamente da Riccardaccio Malespini nel cap. 29. della sua Storia pag. 27. dell'edizione dei Giunti in Firenze del 1598. in 4.

<sup>(3)</sup> Coi iii Boccaccio, il Manetti ed altri nella voita di Dante.
(4) Il deito Vincencio Borghini in un diffeorio particolare, in segondo con gli altri else venerore stali face depo il pas morte, bei competente del conservatione del conservation del Carlo Magno, il quale fi legge in qui fautti i nodri entichi Steriti. Vedi anche il Varchi I. I.K. della fue Sorta Feireraine.

minnte l'incertezza di tuli racconti (1.3), tanto più che gl'ingegni fublimi e dotati dal Cielo di raro talento, per colmo della loro gioria non hanno di bifogno di una fiplendida e nobile origine, egli è certo che il medefimo Daute non feppe (3), o non i curò di fiplengare d'onde derivatel E a fue Cafata, dicendo per bocca di Cacciagnida, dopo aver quefto di famedefimo data contezza (1) al Poeta:

" Basti de miei maggiori udirne questo, " Chi ei si furo, e onde venner quivi,

"Fiù è tater, che ragionare, onello."

Il primo degli Alcendenti di Danet, del quale fi abbia una ficura notizia, è il mentovato Cacciagnida, e quelto è fato da
me di di di prime della fiua Famiglia nell'Albero Genealogico polto in fine di quelto 6, perche lo flefio noltro
Poeta finge che Cacciagnida medefimo s'intitoli radice del fiuo
Albero (1). Quello Cacciagnida ebbe due Firtelli, uno detto

(1) Il mentoutes Borphini in men de/imi Differof dire a quello propole Vel. 19, p. 9. Cheix, il Firmer del 1735, in A. E. mo fi via m'ho fegnate, che aliani abbian voluto originare il nofre Dante dall', matter adult de l'energipai di Roma, prefia ta cogne, s fino irra, dere, addi Arme, effendo unella per restorio a fighembo, accurred il mezzoto il compo per delito accurre, e rofo, explicitate lefrequiene, rei di spra di man tifia bianca." (5 verde) più abbiglo che ciù non è vervo, . m Bef non e n'a il civil notiti, o regioni, più filta del republica con molto declo fondamento. "I non no poston incottrare montho declo fondamento." I non no poston incottrare montho declo fondamento. "I non no poston incottrare.

(a) Brachê aleuşi Comentatori credono che Dante in un pafo del XV. Canto dell' Inferno abite voluto infusure effer etti dicijo da una di quelle Famiglie Romane, le quali pafarmo ad abitere in Firenze, pure quofic luogo non è abadparae, charve; e pundo fi vogita che il Petta abita avuto in mente ciò che dicono i Comentatori, non vendo come con quodo medigina luogo didi Commedia pi plano convosidato. Petta pre bocca di Brancetto Latini nel cistos Canto v. 73, effe, dopo aver detto, che il Popolo Firentino difeigle rea duntio di Figlica.

Faccian le bestie Fiesolane strame

0

Di lor medesme, e non tocchin la pianta, S'alcuna surge ancor nel lor letame,

In cui riviva la sementa santa Di quei Roman, che vi rimaser, quando

Fu fatto l' nidio di malizia tanta.

(3) Nel Canto XVI. del Paradifo v. 43. e seg.

(4) Nel Canto XV. del Parad. v. 88. e feg. finge il Poeta che così gli dica Cacciaquida: O fronda mia, in che io compiacemmi,

Pure aspettando, to fui la tua radice.

Moranto, e l'altro Eliseo (1). Da questo nacque la nobil Famiglia chiamata degli Elitei, già da molto tempo ellinta, e forle anche prima (1) aveva questo nome. Gli Elisei (1) furono antichissimi Gentiluomini della Città nostra, ed abitavano nel Sesto di Por S. Piero (4) vieino a Mercato vecchio, e nelle loro Case naeque Cacciaguida (1). Vieino ad esse, le quali occupavano un buono spazio, e che si può credere che fossero dirimpetto al luogo, ove è il Palazzo Salviati in via di Por S. Piero presso la Chiesa dei PP. delle Scuole Pie, (6) vi era una Volta, la quale si chiamava la Volta della Mifericordia, perchè chiunque reo di qualche delitto fi fosse ivi ricovrato, godeva il privilegio di non esser molestato dai mini.

(1) Cost Leonardo Arctino in principio della Vita di Dante.
(3) Questa Famiglia nelle vecchie Carte, e nelle nostre Cronache è

detta ancora Hifei, Lifei ec.

(4) La Città di Firenze che ora è divifa in Quartieri, come fi spar-tisce Roma in Ripni, anticamente fi divideva in Sessi, o Sessieri ved. il Varchi l. IX. della sua Storia Fiorentina pag. 148. Ediz. di Colon. 1711. in fogl.), ed il Sesso di Porta S. Piero prendeva il nome dalla Chiesa dedicata a questo S. Appostoto, alla quale già andava il Vescovo Fiorentino nel giorno del suo pubblico ingresso nel Vesconado. (5) Lo dice il mentovato Cacciaguida nel Canto XVI. del Paradiso

v. 40. e fcg. " Gli antichi miei , ed io nacqui nel loco

., Dove fi truova pria l'ultimo sefto , Da quel che corre il vostro annual giuoco. Il prenominato Aretino dice che gli Elifei abitavano " quasi sul " Canto di Porta S.Piero, dove prima vi s'entra da Mercato nelle Ca-" je, che ancor'oggi si chiamano degli Elisei, perchè è loro rimasa l , antichità,, ed al Detto di lui fi deve presiare tutta la fede, perchè ville in tempi meno remoti, nei quali molte mutazioni a cagione di nuove fabbriche non erano ancora succedute in Firenze, e fu pratichissimo della Città nostra per esfersi ivi lungamente trattenuto, tanto più che le sue parole si accordano con quelle del Poeta . Egli nella detta terzina dice, che Cacciaguida era nato nelle Cafe de fuoi Antenati, le quali erano in tal luogo situate, che i Cavalli i quali il giorno della fesia del Protettore S. Gio: Batista correvano al Palio, trovavano quafi subito nell'entrare nel Sesto di Porta S. Piero da Mer-

cato vecchio le dette Cafe; lo che appunto viene ad effere intorno al-la detta Chiefa dei PP. delle Scuele Pie. (6) Anche Benedetto Varchi I. c. pag. 257. dice presso a poco l' istesso scrivendo, Dalla Porta alla Croce, passando per lo Borgo degli ", Albizj, e dal canto de Pazzi, e per Por S. Piero lafciando a man , finifira la Corte de Donati, nel qual luogo dicono , che era la Cafa , di Dante, vicina alla Fiazza di S. Margherita ec." purchè fi fipieghi che quivi erano le Case degli Antenati del Poeta, non quella ove celi abitò.

c

210

no.

re

Ni

che

ma

Prt.

dire

gun lete

dett. de i

dell

<sup>(1)</sup> Il medejimo Cacciaguida dice nel cit. Canto XV. del Par. v. 136. Moronto fu mio frate, ed Elifeo.

nistri della Giustizia (1). Il dottissimo Vincenzio Berebini (1) credè questa Volta essere stata un' Arco Trionfale, o qualche cofa fimile, e di tal fentimento fu pure Leopoldo del Migliore (2); quantunque un moderno accreditatifimo Scrittore abbia penfato, che fosse la detta Volta un'Arco degli Acquidotti delle nostre Terme (4). Io non posso per altro convenire nel parere di quest' ultimo, Soggetto da me e per la fua dottrina, e per la fua perizia nella Storia Patria venerato affai , mentre l'immunità , che al dire del Malespini Autore molto antico, era concessa ad un tal luogo, mi rammenta quelle immunità, le quali a coloro erano concesse , che alle Statue degl'Imperadori Romani, e ad altrefabbriche innalzate in onore dei medefimi ricorrevano (1); del qual privilegio non pare che dovesse godere una semplice Arcata d' un' Acquidotto. Da quello Arco, il quale era, per dirlo in pasfaggio, fituato non lungi dalla Chiefa di S. Maria Nipotecora, oggi S. Donnino nel corfo degli Adimari, o fia via de Calzajuoli (6), alcuno della Cafata degli Elifei, ed in particola-

<sup>(1)</sup> In tal forma appunto dice appresso a poco il citato Malespini cap. 108. pag. 97. e nei Contratti antichi quest Arco, o Volta , dicesi Arcus Pietatis.

<sup>(2)</sup> Borghini l. c. pag. 212., c 213. Vol. 2..

<sup>(3)</sup> Firenze Illustrata pag. 503.
(4) Sig. Domenico Maria Manni celebre Antiquario Fiorentino nella sua Operetta sopra le antiche Terme di Firenze 1. 2. cap. 9.

<sup>(5)</sup> Ved. una Coffituzione di Valentiniano, Teodofio, ed Arcadio del 386. inferita nel Cod. Teodofiano I. 9. Tit. 44. de his qui ad Statuas confugiunt : e Jacopo Gotofredo nelle sue dottisime annotazioni. Questa Costituzione si trova ancora nel l.I. del Cod. Giustinia-no cod. Tit. 25. (6) Il Migliore nella Firenze Illustrata pag. 303, dice che la Chie-

la Parrocchiale di S. Andrea in Mercato vecchio in antiche Scritture è nominata S. Andrew prope Arcum, e la chiefa di S. Donnino in un Teflamento del 1371, che fi riferirà più fotto, dicef S. Mariw Nipotecore de Arcu Pietatis; ciò potrebbe ad alcuni far credere, che il detto Arco soffe finato in egual distanza sia queste duc Chiefe, ma io stimo che quella di S. Andrea non fosse detta prope Arcum refpettivamente alla Volta della Misericordia, ma ad un Arco di quel-li, i quali erano, dove poi su ediscato S. Miniato sea le Torri al dire del Manni I. c. mentre questo luogo non è molto distante da quello ove è situata la mentovata Chiesa di S. Andrea. Quando vera foffe questamia congettura, allora fi doverebbe collocare l'Arco della Pieta verso il Canto, detto la Croce rolla fra S. Donnino, e la predetta Chiefa dei PP. delle Scuole Pie , ed allora fi vedrebbe , come da esso pote denominarsi la medesima Chiesa di S. Donnino, e alcuno della Famiglia degli Elisei, la quale non molto lungi dal mentovato luogo avea, come si avverti, le sue Case.

re un certo M. Boonacorfo degli Elifei Giudice, e contemporanco del Poeta Dante, fi dille de Arue (1). Egli nafevea di Elifo probabilmente ancor' eflo Giurifconfulto, e da vera un Fratello detro per nome Giudisto (\*). Ebbe pi Boonacorfo un figliuolo chiamato Leonardo, il quale fece Teflamento nel 1371. e da eflo fi vede che Leonardo era Patrono del la fopra mentovata Chiefa di S. Andrea (\*). Del reflame gli Elifei ebbero Caffelta in contado, e Torre in Firenze (\*), e goderono i primi onori della Repubblica : ma lunga, e

(a) La stiefe il Migliore nei citata longe geg, 201, core dice de verve trovan in amiche Sottinen Di Bonnecurità de Ellivis Back cal plakes. Insterno a quefeo Bonnecurità Sig. Gio: Battifa Dei pertitigion. Astingiario della nofre Città, che non ha mancato di forminitario della nofre Città, che non ha mancato di forminitario della nofre Città, che non ha mancato di forminitario della nofre Commente Città della della della nin ministrati variati della consultata della della della della porti Mindalaliano Cit., il ciccoda del 1915, le quali peste, polit Mindalaliano Cit., il ciccoda del 1915, le quali peste, polit Mindalaliano Cit., il ciccoda del 1915, le quali peste, polit Mindalaliano Cit., il ciccoda del 1915, le quali peste, inflicte for Accedinini, C. dell'aggiorem Cit." el nitina del 1910, nella quali peste filica, che Domina Marcecio de Crusicambino, Composito della come appropria can Documento Conceccio della del 1916, come appropria can Documento del 1910, città del 3. M. L. in Pelazzo Vecchio, di cui è Cuffode il predeto Sig. Del.

Sig. 168 ma Carta profe sti Regii del fuddetto Mattor Bilinti e \$\overline{\text{Sign}}\$ committent del foldes \$\overline{\text{Sign}}\$ at \$\

(3) Quefo Tefamento del 1371, il quale esse nell'Activito di Smain mova è riferito dal Sig Mania nel sosi livio delle Teme Forentine l'a. c. 9. pag. 35, ed in esso figger, Leonardus sim D. Bonaccuri de Littles Pop. Smain et Nopescer de Arcu Piettut, "fetit tofamentum" over vuole, che, deferatur corpus sum per per bominici, O'postant de Dono de Adimaribus ad Applicatum in Ectl. S. Andree Califficate, uni patronue ejustem in sepulcro senzi do in ditte Ecclosia."

(4) Lo dice Francosco Rucellai Gentiluomo erudito, il quale nello feorfo secolo andò in traccia delle memorie della Patria, in certi fuoi seritti efissenti presso de suoi Eredi, ed il Monaldi nella Storia MS. delle Famiglie Fiorentine. forfe in te l'A dai nof rie dei volta la poi per me Alli, ria delli gli Alli, ria delli gli Alli, quali vi zi intro to le programo allor que fonno o Padre, modo fi Nipoti

Ĉī2

213

tr.

1015-

dd.

gli

ĭ,

, ¢

\_

16

Àt-

20-CB-

de

low

u,

28

He-

is

pu.

jar.

#

127

je.

Sø.

forse inutil satica per noi sarebbe il ricercare scrupolosamente l'Arme, e la discendenza loro in diversa maniera tessuta dai nostri Genealogisti , ed espressa nei Prioristi , o sia serie dei Priori, e dei Gonfalonieri, i quali governarono una volta la detta Repubblica . Dal fopra mentovato Cacciaguida poi per diritta linea discese Dante, il quale portò il cognome Alligbieri preso dai Discendenti di Cacciaguida in memoria della Conforte di lui, che era al dire del Boccaccio, degli Aldigbieri di Ferrara, ed appunto intorno ai tempi, nei quali villero i figliuoli di Cacciaguida, si sparse l'uso poc'anzi introdotto de cognomi, per diftinguere fra loro non tanto le persone, quanto le famiglie. Non pochi cognomi si formarono certamente dal nome proprio di qualche Ascendente, allor quando i figlinoli di un tale per identificare la lor perfona o cafata, aggiungevano al proprio nome, quello del Padre, o della Madre; la fama dei quali, se in qualche modo si erano essi renduti celebri, faceva si, che ancora i Nipoti ed i Posteri loro seguitassero a valersi di quell' istesso nome, e ad usarlo in forma di cognome (1); ed in questa maniera appunto accadde, che da un' Aldighiero figliuolo di Cacciaguida, appellato così per memoria della fua Genitrice, tutta la sua discendenza con piccolo divario si denominafie degli Allighieri per attestato dello stesso Poeta (1). Che poi gli Ascendenti di lui si chiamassero Frangipani o Elifei, è un fogno di Scrittori troppo creduli, ai quali non fu noto, che almeno fino al fecolo X. non fi costumo alcun cognome, siccome sanno tatti quelli, che han-

(1) Ved. Lodovico Antonio Muratori Antiq. medii Aevi Diff. XLII. (2) Dante per bocca di Cacciagnida nel Cant. XV. del Paradifo v. 91. e feg. dice

- Quel , da cui fi dice

<sup>&</sup>quot;Tua cognazione, e che cent'anni, e piúe "Girato ha'l monte in la prima cornice, "Mio figlio fu, e tuo bifavo fue:

e più sotto v.137. e seg.
" Mia Donna venne a me di Val di Pado,

<sup>&</sup>quot;Mia Donna venne a me di Val di Pado, "E quindi I foprannome tuo si feo.

Quefi due luchi chiaramente si famo conferre, che il cognome Alighieri prefa da Dante, e de funo Maggiori, derivò dal nome di un figliuolo di Cacciaguida, il quale fu coi appellato per rifare quello della Madre; e che la Cafatta del Poeta non fu la feffa, che quella degli Elifei, benche probabilmente da un medefimo Stipite, come fi diffe, ambeda cetrivaffero.

no avuto fra mano vecchie Carte. La Famiglia Alligbieri aveva la fua abitazione , fecondo Laonardo d' Arezzo ,, in fu n la Piazza dietro a S. Martino del Vescovo " ora Chiesa detta dei Buonuomini, situata dietro la Badia di Firenze " Dirimpetto alla via che va a Casa i Sacchetti, e " dall'altra parte" Si stendeva " verso le Case de Dona-" ti, e de'Giuochi" famiglie molto nobili, ma in oggi estinte (1). Ed in effetto il nostro Poeta era del Popolo di S. Martino del Vescovo (1), e se nei libri delle Anime della Parrocchia di S. Margherita, fituata non molto lungi da S. Mirtino, una Casa sulla Piazzetta dell'istessa Chiesa di S. Margherita, posseduta ora da'PP. di S. Marco, si trova sempre nominata la Torre di Dante (1), ciò accadde forle perchè avendo la Chiefa di S. Martino cellato di effer Parrocchia (+), la Cafa di Dante venne ad effere incorporata nella Cura di S. Margherita : la detta Casa per altro era molto accosto alla Chiesa di S. Martino (1), e credo che sia quella, i di cui confini fono descritti in un'Istrumento del 1332. (1) dai quali potrà forse alcuno venire in chiaro se veramente la medefima fia la mentovata Torre . Il cognome di Dante

(3) Annale IV. della Soc. Colombaria Fiorentina MS. nella Libreria della medefima Società pag. 195.

(5) Una Carta dell' Archivio di Badia trascritta nel 6. seguente ci afficura di quefto.

(6) Fra i beni che godevano per indiviso Francesco Fratello di Dante, e Pietro, e Jacopo suoi figliuoli in un Instrumento del 1332. riportato più abbasso si trova descritta una Casa posta in Firenze nel Popolo di S. Martino del Vescovo confinante a primo Via , secundo Heredes Simonis Nevii de Donatis , & Tuccius Giammori , 3. de Cocchis, sen alii, 4. Betti de Mardolis.

<sup>(1)</sup> Della Famiglia de' Giuochi ch' ebbe e Confoti, e Priori, ved. il dotto P. Richa della Compagnia di Gesù , Notizie Istoriche delle Chiefe Fiorentine . P. II. del Quart. S. A. pag. 136.

<sup>(1)</sup> Ciò apparisce da più Scritture , le quali si citeranno in altra occasione. Da queste si viene in chiaro avere shagliato i Compilatori d'alcuni Priorilli, i quali nel riferire all'anno 1300. il Priorato di Dante, lo fanno del Popolo di S. Margherita...

<sup>(4)</sup> Il P. Richa dice I. c. P. I. del Quartier S. 4. pag. 208. e 236. che i Monaci della nostra Badia, nei quali nel 1034, era pervenuta la Chiefa Parrocchiale di S. Martino del Vescovo per donazione del Diacono Trigimio, unirono nel 1479, quelta Parrocchia alla vicina loro Prioria di S. Procolo. Ma o è falso, che la Torre detta di Dante ch'è nella Cura di S. Margherita fia la vera Casa di Dante, o qualche fuoco della Parrocchia di S. Martino fu aggregato ancora a quella di S. Margherita.

fi vede scritto in varie maniere nelle vecchie Carte (1); ed altre famiglie, se io non m'inganno, avevano in Firenze questo Casato, senz'aver parentela con quella del nostro Poeta (1).

ie.

e na-

clča

S.

em-

diè hia

25-||2,

(1)

ante e-

tel.

1 å

B

74

ļs.

ď:

(1) Da diversi Instrumenti citati in queste memorie apparisce, che la Casata di Dante dicevasi Aleghieri, Alleghieri; ma a noi cost autorità del Boccaccio l'abbiamo sempre mominata Alliehieri.

nominata Allighieri. (2) Nei Rogiti di f. Matteo Biliotti a 58. fi trova ,, 1195. Caruccius quondam Salvi Allighieri Pop. S. Maria in Capitolio mutuo rece- ,, pit lib. 2. a Folchetto quondam Cafaggii Marachaglia Pop. S. Pancr. Leopoldo del Migliore ne suoi Lib. Vol. 2. a 131. efistenti nella Magliabechiana nota 1284. Caruccius Salvi Alighieri, e ivi a 132. riportando un' Albero della Famiglia di Dante, dice che questo Sal-vi Padre di Caruccio su sigliuolo di Alaghieri di Cacciaguida; ma trovando io in detti Rogiti del Biliotti , Salvi effere flato del Popolo di S. Maria in Campidoglio diffante alquanto da S. Martino del Vescovo, ho creduto che egli fosse d'un altra Casata, e non mi fono curato di nominario nell'Albero. D'altra famiglia fitmo che fosse ancora, per l'istessa ragione, un s. Gherardo Aldinghieti del Popolo di S.Remigio, Cancelliere degli Offiziali della Guerra. Il Borghini ne' juoi Spogli efificnti nella Magliabechiana dà l'estratto di un libro tenuto da cosui nel 1304, in cui erano notati i Capitani della Guerra, e diverse loro deliberazioni . Questi è senza fallo quel f. Gherardo Aldighieri , che nel 1302, su Notajo dei Priori di libertà, ed il Migliore nel Lib. II. a 131. rammenta questo Gherardo come vivvente nel 1269., e nel Lib. V. a 90. dice ebe nel ,, 1312. Gherardus Aldighieri de S. Remigio Flor. civis., & Not. Duorum Capitaneorum Partis Guelfa , fi trova aver rogata una nota di ribelli . Certamente questo Gherardo su lo Stipite di una famiglia, la quale per diffinguerla da quella del Posta Dante, vien detta degli Aldighieri di s. Gherardo, e di cui su l'ultimo un P. Sinibaldo sigliuolo di M. Donato Giure Consulto figliuolo di Ricco, che fu dei Priori nel 1351. e 1352. di detto f. Gherardo d' Aldighieri . Di questo Padre, e della sua morte accaduta nel 1410, ce ne ba confervata memoria l'antico Nicrologio del nostro Convento di S. Maria Novella in tal forma n. 612. "
"F. Sinibaldus Domini Donati Magister in Theologia , & Pradicator gratifimus ac doctifimus obiit prima die Aprilis 1420. Hic vir exemplaris , & religiosus fuit ter Prior Flor. Inquisitor Bononiensis, & Sapius Provincia Diffinitor Capituli generalis. Reliquit plurima societati laudum pro exequiis , & festis celebrandis , ac tandem devotisime in Domino quievit Flor. die quo supra exiflens Prior conventus, Fuit de Aldigheriis Dantis agnatus " Si deve però avvertire che quelle ultime parole " Fuit de Aldighe-, riis Oc. vi fono flate aggiunte da mano più moderna , poiche veramente non fi crede , o almeno non abbiamo riscontro veruno, che questa Casata abbia avuto veruna attenenza coll' altra , o forse molto lontana. L'Arme poi della Famiglia Alligbieri di Dante fu uno Scudo divifo pel mezzo in diritto parte d' oro, e parte nero, e tagliato per traverso piano da una fascia bianca; e così è notata in un libro d'Armi del 1302. che originale possiede il Cavaliere Andrea da Verrazzano (1). Vuole Giovambatista Ubaldini nell'Istoria della sua Casata, (1) che da Dante Poeta prendesse la denominazione la Famiglia dei Danti di Perugia : lo che dice ancora Niccolò Granucci da Lucca (1), e che suoi consorti sossero quei del Bello, dai quali derivarono i Belliotti, poi Biliotti che andavano per lo Quartier S. Croce, e che ebbero alcuni Priori diversi per altro dai Biliotti del Sesto d'Oltrarno, i quali ancora vivono in Firenze con lustro e splendore. Conviene però esfer molto cauti nello flabilire l'origine delle Famiglie, poichè spesse volte affai equivoche fono le prove, fopra delle quali fono appoggiati gl' innesti che con alcune vogliono fare i meno esatti Genealogisti. Fra questi senza sallo è da riporsi l'Ubaldini , ed ogni altro che con esso ha creduto , che i Biliotti abbiano avuta parentela coi nolfri Alligbieri (\*), e che della

e l'Arme loro fu in tutto diversa da quella degli Elisei, e degli Allighieri di Dante, come si vede alla Cappella dei primi nella Chiesa di S. Remigio, e conssilva in uno Scudo bianco con una Croce azzurra voda.

<sup>(1)</sup> Nell Archivio fegerto di S. M. I. f. conferva una diligeritima copia di quefo libro, il quale mi he fatto vedere il più volte mentovoto Sig. Del 1 ta qual copia fi hiddeta dal fio volte il più volte mentovoto Sig. Del 1 ta qual copia fi hiddeta dal fio volte fione stitunta e applici libro came il più antico focumento che il abbia in quefo genere, e l'autorità di fio l'op preferita a quaratistron di Arme di Danta dice il Borghini ne fion Differente intorno all'Arme di Danta dice il Borghini ne fion Differente per la consenza dei più della più d

<sup>(</sup>a) Pag. 43. Edix. di Firenze presso il Sermartelli 1588. in 4.
(3) Nel suo Trattato morale initiolato, la piacevol notte, e nieto giorno e con esso è unisce Francesco Rucellai ne sopra citati suoi Scritti, soggiugnendo esser da questi disceso Ignazio Vestovo di Asti.

<sup>(4)</sup> Per ripovou di quoffa aferzione l'Ubaldini dire, che la famiglia Biliotti montenvou il nome Aldifpitei, è soché corotto, ed abbreviato in quello d'Aldieri, e che in un priorifa, che fi conferenvo in Cfa di Luca di Raffiello Torrigiani, eran nociai gli Aldighieri, e Biliotti conforti, e con l'Acne modefapa. Nat in ultri Periorit, e nei montevolti Serviti del Refulant.

medelima cognazione follero quei del Bello . Di quello fentimento fu Vincenzio Bonanni (\*): ma benchè un Geri del Bello sosse certamente, come più a basso diremo, del Sangue di Dante, non per questo da lui discese in alcun modo la mentovata Stirpe del Bello (2), che ebbe Priori, e Gonfalonieri nella Repubblica Fiorentina.

à

02.

(i)

da lai

ò

2].

103 ol-323

200 24-010

ġ.

ori (38 ip.

128

170

712

m,

87

Ma per non divagare più lungamente fuori del nostro foggetto, e per intendere ciò che siamo per dire nella Vita di Dante, si dee premettere, che i suoi Maggiori nelle divisioni le quali tanto afflissero Firenze, si attennero sempre al partito Guelfo, e come tali furono due volte cacciati . o banditi dalla Patria (1); la prima volta nel 1248. quando

lai si vede che i Biliotti facevano per Arme uno scudo con lifte azzurre in campo roffo tramezzato di rofe d'oro, ed il lodato Sig. Det mi ba fatto avvertire che la causa dello shaglio, che banno preso coloro, i quali confusero la Casata Biliotti con quella dezli Aldighieri è derivato dall'avere incontrato il nome d' Aldighieri nella figliuolanza di Riccio Biliotti , il qual nome non era gentilizio nei detti Biliotti , ma lo aveva preso un figliuolo del detto Francesco, perchè nasceva da Lisabetta figlinola d'Aldighieri del sopra mentovato s. Gherardo . Tanto apparisce nell' Albero che il Sig. Dei ha diligentemente formato della detta Stirpe degli Aldighieri.

aggi Austrice Difcoylo fopra la prima Canita delle Commedia di Dante, pp. 2. - 2. dicissione di Fiorenza perfi Bartolommeo Sermartelli 1721. in a. Fed. anche la pag. 184. (2) La Caffan del Bello, che del 130.a 1371. ebbe più volse il Privato, ed il Gogialonierato di Giufitzia, non può diferiare de Bello, Cito grande del Porta, perché dai Privatili, aggia di Perce de Bello Cito grande del Porta, perché dai Privatili, aggia per de Bello Cito grande del Porta, perché dai Privatili, aggia per del Porta perché per la privatili aggia del Porta perché per de Porta perché per la privatili aggia per del Porta perché per la privatili aggia per la perche del Porta perché per la privatili aggia per la perche del Porta perché per la privatili aggia per la perche perché per la perche per la perche per la perche per la perché per la perche per la perche per la perche perche per la perche per la perche per la perche perche per la perche perche perché per la perche perché per la perche perché perché per la perche perché per la perche perché perché perché perché per la perché perch chiaramente che l'Autore della detta famiglia fu un Bello figliuoto d' Alberto , il qual Bello , sebbene avesse un figliuolo nominato questo però è senza dubbio diverso da quel Geri, di cui parla il Poeta Dante nel Cant. XXIX, deil Inferno v. 18. e feg. e v. 27. mentre non foto quello fu figliuolo di Bello di Alberto , ma da lui nacque ancora un Gio: che nell' anno 1348. fu Gonfaloniere di Giuftizia, e nel 1371. la quinta volta de Priori; e perciò la Cronologia ci fa vedere che questo Gio: non fu un figlinolo di Geri mentovato da Dante, e che viveva nel 1266.

(3) Lo dice chiaramente il Poeta per bocca di Farinata degli Uberti nel Cant. X. dell' Inferno v. 46. e feg.

- Fieramente furo avversi (cioè gli Antenati tuoi, o Dante)

" A me, e a miei primi, e a mia parte, Si che per duo fiate gli difperfi .

Si sa che Farinata su uno dei principali capi del partito Ghibellino. Nella seguente Terzina poi indica apertamente che i suoi Maggiori ambedue le volte furono rimefi in Firenze.

MEMORIE PER LA VITA

Federigo II. da Innocenzio IV. scomunicato, e deposto dall' Imperio , si pose a perseguitare i Fedeli di Santa Chiesa in tutte le Città ove bebbe podere (1); perloche i Guelfi doverono abbandonare la Patria la notte di S. Maria Candelaia : la seconda nel 1260, per motivo della famosa sconsitta data da Senefi a' Fiorentini a Montaperti in fu l'Arbia (1). E qui fi dene rillettere, che la Famiglia Elifei, della quale fu probabilmente un ramo quella degli Allighieri, era Ghibellina, ficcome racconta Giovanni Villani nelle fue Cronache (1).

De-

<sup>(1)</sup> Gio: Villani lib.VI. delle sue Cronache cap. 34. edizione di

<sup>(1)</sup> Oste Frimm, 110-1.1. acité por Croncre 140, 34. cătizione di Frierce poi Giunti 1559 în 16-5. (3) 1 Frimm momina I. c. cap. 31. (3) 1 Frimm momina I. c. cap. 34. i Lifel fra i Gibbellini di Frita S. Pitra, dei quell terano capi i Teladâmi; e ciò apparife Frita S. Pitra, dei quell terano capi i Teladâmi; e ciò apparife accora degli Spejii del Borphini MS. nelle Magliebbinan e, de accora degli Spejii del Borphini MS. nelle Magliebbinan e, de gaelli di Cop. Colimo della Rena, che confervano i fuei Eredi,

Degli Antenati di DANTE Poeta, e dei fuoi Descendenti.

6. 4.

Doo aver parlato in generale della Cafata del noftro Docta, per illustrazione del qui annesio Albero Genealogico di sia Famiglia, dobbiamo fermarci un poco a ragionare del suoi Maggiori in particolare. Il primo, di cui almeno si abbia una distinat notizia, si Cacciagnia, dal quale di scie per diritta linea Dante (\*). Naeque egli in Firenze l'anno 1106. incirca, siccomo esservano gli Accademici della Crusca (\*) in una postilla marginale a quelle parole del Paradis (\*).

Da quel di, che fu detto AVE
Al parto, in che mia Madre, ch'è or fanta,
S'alleviò di me, ond era grave,
Al fuo Leon cinquecento cinquanta
E tre fiate venne questo fuoco

A rinfi.mmarfs fotto la fua pianta.

E in verità fingendo il Poeta di parlare con Cacciaguida nella costellazione di Marte, la quale mette quasi due anni di tempo a terminare tutto il giro del Cielo, ed a scorrere per i dodici fegni dello Zodiaco, qualora si moltiplichi due volte il numero 553, viene ad aversi il 1106, e non sono da valutarfi quei rotti del tempo che impiega la detta Stella di Marte in ritornare in un medelimo legno fillo dello Zodiaco, perche si può credere che ad essi il Poeta non facesse attenzione. Veramente nelle prime edizioni della Commedia leggesi nel sopra detto passo, trenta in vece di tre; ma questo errore scorso ancora nei MSS di esta, su avvertito dai mentovati Signori Accademici della Crusca dovo Pietro figliuolo di Dante nel suo Comento Latino inedito. Nè può certo effere altrimenti, poichè se legger si dovesse 30. moltiplicando il numero 580, refulterebbe l'anno 1160, e verrebbe a contraddirsi il Poeta facendo prima morire, che nascere questo suo Antenato. Cacciaguida nel detto suogo dice che sua

C 2

Ma-

<sup>(1)</sup> Per questo finge Dante, che Cacciaguida lo chiami figlio nel primo abboccamento, che con esso dice avere avuto. Cant. XV. del Paradiso v. 52.

<sup>(2)</sup> Rella loro pregevole edizione della Divina Commedia di Dante fatta in Firenze per Domenico Manzani nel 1595, in 8.

MEMORIE PER LA VITA Madre era fanta, cioè allora quando finge Dante, che gli parlasse il medesimo Cacciaguida; ma io non ho ritrovato Comentatore che avverta ciò, forse perchè ognuno si è immaginato, che l'Autore abbia voluto femplicemente dire, che la Madre del fuo Tritavo era a godere la visione beatifica di Dio . Comunque sia, Cacciaguida, da quanto gli sa dire il Poeta, apparifce effere stato persona di molto riguardo e stima nella Città nostra , la quale stava nel tempo che venne esso alla luce, sotto l'obbedienza della samosa Contessa Matilda. Ed in effetto dopo effersi accasato Cacciaquida nella sua giovinezza con una Donna degli Aldighieri,, di Val di " Pado" vale a dire di Ferrara, siccome asserisce il Boccaccio, ed una numerofa folla di altri Scrittori, quantunque vi fia chi la faccia di Parma (1), dalla quale generò più figliuoli, si pose a militare sotto Currado III. di Sassonia. Imperatore eletto nel 1138, e lo seguitò nella celebre Crociata promossa da Lodovico VII. il Giovane, Re di Francia, e da S. Bernardo per ricuperare dalle mani degl' Infedeli i luoghi di Terra Santa. Ma in quetta spedizione, la quale per colpa dell' Imperatore Emanuelle Comneno fu fatale a tutta la Criflianità, perchè fu disfatto un poderolissimo esercito di detto Currado I' anno 1147. morì Cacciaquida uccifo per mano dei Turchi , avendo gia ottenuto dall'Imperatore, in remunerazione dei fervigj prestatigli, il grado di Cavaliere, distinzione assai onorifica (\*). Di Cacciaguida furono fratelli (1) Moronto il quale non fi trova, al dire di Leonardo Aretino, che avesse alcu-

na

<sup>(1)</sup> Filippo Villani nella Vita MS. di Dante: ma certamente la fituazione di Fertata è più conforme, che quella di Patma alla deferizione che ne fa il Porta; ed ivii la famiglia Aldighieri era in eflere nello (coro fecolo.

<sup>(2)</sup> Ammirato Isorie Fior. coll aggiunte di Scipione il Giovane. . T. 1. pag. 73. Cacciognida stesso dice poi nel Canto XV. del Paradiso v. 139. e seg.

<sup>0.13)-</sup>r (if.

Bel ri mi tule delle lus mittie,

Ed ri mi tule delle lus mittie,

Tanta per lesse opere di vomali is realo.

Di quella (egg. v.) il cui spode ujepa.

Per cajos del belor, volora giuficia.

Quivi fui to da quella grate turpa

Diviouppes del belor, volora giuficia.

Diviouppes del belora dellerge.

Tornel dal martin-mane delarge.

Tornel dal martin-mane delarge.

(3) Dante ni medipono Cano v. 135, fee.

na discendenza (\*), ed Etifo di cui fi è regionato di sopra-L' illessi Cartispoida poi ebbe fra gli altri un figliuolo detto Alligibiro, penche la Madre fiu volle in esso innovare il proprio nome. Di cossi di trova fatra menzione in una Carta dell'Archivio di Badai del 1186, (\*), e vivera sosse moto vecchio ancora nel 1201. (2) benchè un passo della Com-

(1) Negli Spogli della Badia di Firenze fatti dal Cap. della Rena trovo, 1076. Filii, & Nepotes Morunci de Arce. "Io non so se questo Moronco posse essere una medesima persona con Moronto fratello di Cacciaguida.

(2) Questa Carta dell' Archivio della nostra Badia Fiorentina mi fu comunicata dal gentilissimo P. D. Pier Luigi Gelletti mio sinvolare amico, e noto al Mondo letterario per le sue dottefatiche, e per la sua fingolare perizia nella Diplomatica, e nell' Antiquaria. Noi la riportiamo per esteso, perche conferma altre cose dette in questa Vita di Dante . In Dei nomine Anno millesimo centesimo ociuagesimo nono , quinto Idus Decembris Indictione octava. In præfentia Berci fil. Mincelli, & Lutterii, & Giugni frm fil. Zampe, & Aftuldi fil. cla-rissimi, & Passavantis fil. Bencivenni. In istorum & aliorum testium prefentia Preitenittus, & Alaghieri fratres fil. olim Cacciaguide Jub pena fol. viginti, & obligo Consulum vel alterius potestatis pro tempore Flor. existentis promiserunt & pactum fecerunt Presbytero Ptolomeo Ecclefie S. Martini , & ejus Successoribus quod ficum quam babent ibi juxta murum qui ell San:li Martini , vel si alium ibi babent aliquo tempore infra VIII. dies proximos post inquisitionem eis factam a Presbytero S. Martini vel altero pro eo penitus abscindent, ex extirpabunt . Quod fi non facerent pofit Presbyter Sancti Martini vel aliter (f. alter) pro ipsa Ecclesia fine pena sic abscidere & extir-pare sine ipsorum vel beredam contradictione. Quod si molestarent vel contradicerent predictam penam folvent & pena foluta hac firma tenecontrasteven presentant penam in overit of pena jouna out prima tent-burt. Preterea Benevierun silius Folits similem promisjonem, & pa-dum secit prenominato Presbriero pro quadam alia seu quam ibi ha-bet, & obligavis & secit, & promissi de se, & per se in totum de psa seu relique alia sores sicust secrems predicti ut didum est. Alum psa seu relique alia sores sicust secrems predicti ut didum est. Alum

pfa ficu wel fique atta sore, penn somme Florentie. 111 Signa 111 manuum predictorum obligatorum qui hec omnia fieri rogaverunt.

Signa 111 manuum predictorum hominum ibidem Testium roga-

torum.

Ego Rusticus Henrici regis Judex & Notarius ibidem rogatus interfui. & bee omnia scripsi.

(3) Il Migliore nel fion Zib. II. a 131, riportando un'Albro della Famiglia Alligibiero di lui compilito, igraga levi in inofo Alligibiero il millioni prima di millioni con cio 1301, per devotare chi in quel tempo nacea ce avio, in et an olivo vecchia picole cano 34, anni che morto gli era il Pader; e Colimo della Rena nel jand spedi cita molecumono del modifime anni 2101, nel quale è nomino di Juddeno Allighiro.

media ci potesse far sospettare, che egli sosse morto avanti il

principio del fecolo XIII. (\*)

E poi difficie a foopirifi la ragione, dalla quale Dante fu
indotto a fingere che il fao Bitavo Allighieri per il lungo
fizzio di 100. e più anni fosfe ritentuo nel primo Girone
del Pungatorio a pagare la pena del peccato della Superbia, e
che dopo tanto tempo folie anora in grado di aver bifogno di fuffitari per volare al Cielo (\*). In tero il Poeta
nella fius Divina Commedia ferile molte cose, delle quali
difficile imprefa farebbe il ricercarne le cagioni. Figliuolo
fimiliante di Cacciagnad. e respettivamente irratello di diligiorro fii Prettentito meniovato nella fopra citata Carta del
135. D'Allighero nacque Bellincions e M. Bello. Il primo
di quell' fa l'Avo di Dante (\*), benchè altri abbiano feritto diverfamente (\*), e fi tova nominato nella vecchi Carte
od verfamente (\*), e fi tova nominato nella vecchi Carte

Się, Dei mi ha indicato mi Lirumento pure del 1301. nel quale " Ja" cobus Rofe Protemagifer de Venetia fecit olim finem Communi
" Herente Or peo o Sitto filo quodama Butruglii, " O Mello Al" Castlani configiarii Domini Papanelli Fotfatti Florenti de quibof" dan rebu filo promifi a Commit Incruite. Admo Horenti e da offifi a fil alti 15/imonj e fotfocirito, " Alageius fil. Cacciaguide"
(Lin. 6. di Cap. 33, 1. 1. 2. 3. 4. 2.

(1) In verità Dante fa dire a Cacciaguida nel Cant. XV. del Paradiso v. 91.

"Tua cognazione, e che cent'anni, e più

n Girato ha I monte in la prima cornice ec.

to fono piu di 100. ami i be mio fifiulo fi purga nel prima Girene
del Purgatorio. Se ciò prender fi dovrife a rigore, fongendo il Posta
di avver avunt la Vijone nel 1300. come altrovo fi dirà, vererebbe
Dante a dimofrare che il fino Bífavo era morto prima del 1300. ma fi
può credere, che egli in queffo Calcolo non fofe molto efatto.

(2) Dopo la citata terzina soggiunge Cacciaguida v.95.

Ben si convien, che la lunga fatica Tu gli raccorci con l'opere tue.

Della pena che fofrivano le anime dei Superbi nel primo Girone del

Purgatorio ved. il Canto X. del medefimo Purgatorio.

(2) Cas if Migliore are cited Spept 226. II. a 333. ed in spull id Pier Antonio Gell Anclia, 3 qual efficione MicArchivo (gerotta di S. M. J. 1820. 1150. Allaghiero de Bellincione Spe, del Sen. q. Carlo Strouzi in 6 po ordere to attiri pofa effect quojo Alliphicro, che il Padre del nofivo Poeta. Il fuddatio Migliore 216. 11. peg. 313. dice di avera rivivatosa quodo Bellincione in diverfe momenta come di confifio, e populare.
(4) Il Cgr. Cofimo della Renn nell' Introduzione alla Storie del (4) Il Cgr. Cofimo della Renn nell' Introduzione alla Storie del Comenta del C

(4) Il Cap: Cofimo della Rena nell' Introduzione alla Storia de' Marchefi di Toscana pag. 28, e ne' suoi Spogli dice, che l'Avo di Dan-

ĥn

D

G

vi

G

c

ď

ti

të

BCI

in

8/

M

 $V_{ij}$ 

di i

Rel.

tic.

ta:

17

800

20

del

(

101. M/A

fino all'anno 1266. (1), e da esso discese Alligbiero Padre di Dante ; Brunetto che ebbe un figliuolo detto Cione (2), e Gherardo che viveva nel 1277. (1) da M. Bello poi, il quale viveva nel 1255. (4) nacquero similmente più figliuoli, cioè Gualfreduccio ascritto nel 1237. all'Arte del Cambio (1), M. Cione (6) Cenni, e (7) Geri (8) che senza fallo è quello, di cui parla il Poeta nel XXIX. Canto dell'Inserno, raccontando come egli era stato ucciso a tradimento, e che la morte di costui non era stata fino allora vendicata da alcuno

te fu Bello , e l'Autore delle Annotazioni ai Discorsi di Vincenzio Borghini riftamp. in Firenze nel 1755. P. 2. pag. 163. diftingue due Cacciaguidi, facendo che il primo fosse il Tritavo di Dante . l'altro l' Avo, senza però addurre alcuna testimonianza di ciò. A me sarà permesso di credere diversamente sin tanto che non si trovi qualche documento, che avvalori l'autorità di uno di questi due Scrittori molto dotti , e di gran reputazione .

(1) Così nelli Spogli del Cap. della Rena, il quale fa questo Bellin-(1) Cost melli spegia aci cap. acità Mella 3 i quati pri prive senimi cione Zio grande 3 non già Avo dei nostro Poeta, e di in quelli di Pier Antonio dell'Ancità P. a 307.
(2) Il Migliore Zib. VI. pag. 67. fra i Ghibellini Imponitori dell' imposta per la Guerra di Monte Accianigo circa l'anno 1306. nomina

nel Popolo di S. Mertino del Vescovo Cione di Brunetto Alighieri.

(3) Il predetto Migliore Zib. II. pag. 131. dice che Gherardo , e Brunetto di Bellincione vengono nominati nel 1277, con Cenni del già M. Bello ,, Procuratores nominum vicine Ecclefie " di S. Martino del Vescovo, e nello Zib. I. pag. 116. sea i Fanti eletti da ciascun Sesto il di 11. di Febbrajo 1259, per accompagnare il caroccio de Fiorentini nella guerra di Monte aperto nomina Brunetto di Bellincione Alaghieri del Popolo di S. Martino del Vescovo, Sesto di Por S. Piero.

(4) Spogli del Cap. della Rena. Nel Zib.III. pag. 101. del Migliore fi trova questo Bello avere annesso il titolo di M. dal che si dee congetturare effere lui flato Dottore, o Cavaliere. Vedi l'Autore delle Annotazioni all' Aminta difeso di Monsignor Fontanini pag. 255, edizione di Venezia del 1730. in 8.

(5) Spogli del Cap, della Rena. Le notizie inferite in queste me-morie, e tratte da detti Spogli mi Jono state gentilmente savorite dal Sig. Abate Ipolito Amici, il quale sta di presente lavovando intor-no alsa 2. parte della Storia dei Marchest di Toscana del suddetto Cap. della Rena, lasciata imperfetta.

(6) Spogli del Rena. Io penso che costui sia quel Cione di M. Bello, che il Migliore Zib. II. pag. 152. colloca nell' Albero della Famiglia Allighieri fra i figliuoli di detto M. Bello .

(7) Quefto è nominato sopra a pag.... come vivente nel 1277. (8) Spogli del Rena . Il tante volte citato Migliore Zib. III. pag. 301. dice che in un libro in Carta pecora, in cui jono notati i rifacimenti dei danni fatti a'Guelfi nel 1269. fi legge: Geri del fu M. Bello (quondam Domini Belli ) Alaghieri del Popolo di S. Martino del Velcovo del Seño di Por S. Piero.

della fün famiglia (\*) Dal fieldetto Bellineiner nacque pol Allegierra, il quale è nentrovato da tutti quelli che partiano di Danie (\*); e Benevato da Imola ci afficura effere fitato Giureconsisto di Profettione (\*). Ebbe egli dan Mogli; la qrima delle quali fu Donna Lapa figliuola di Chimifforo Culeffi, e de quella nacque Francfic, dell'altra poi, da cui fin generato il nottro Poeta, non si sa se non il nome, poicibi trovismo che ella si appellara Donna Balla (\*) e mulla più Quello Alle-

Roles

al

k

h

I

υ

P. P. P. S. S. S. S.

ch Do

f,

in

li

201

d

A di L

(1) Il Poeta dopo aver detto il nome di questo suo congiunto, e che mon si ascio vedere a ini, soggiunge Inf.C.XXIX. v. 31. parlando a Virgilio.

O Duca mio, la violenta morte,

Che non gli è vendicata ancor, disi io, inchessetti
Per alcun, che dell'onta sia consorte, in the ances.
Fece lui disdegnoso: onde sen' gio,

Senza parlarmi, si come io filmo.

I Comentatori narrano che cossui era un seminatore di visse, e che ria stato ucciso da uno della Famiglia de Sacchetti; ed aggiunge il Landino che 30. anni dopo su satta quessa vendetta da un suo Nispote, cio da un sigliuolo di di. Cione, il quale trucidò un Sacchetti su la Porta della sua Cusa.

(2) Fra gli altri scrive l'Aretino, Il Padre suo (cioè di Dante), Aldighieri perde nella sua puerizia, ed il Migliore Zib, II: pag. 331. acvuerte che quesso non si trova mai nominato se non come Padre di Dante.

. (3) Estratto del suo Comento latino sopra la Commedia di Dante, pubblicato dal Proposto Muratori T. I. Antiquit: Medii Ævi col. 1169. (4) Per conferma di tutto questo è necessario riferire il sunto di un Lodo, e di un Instrumento di vendita, il tutto efistente all' Archivio Generale nei Rogiti di f.Salvi Dini Protocollo X. tal quale si è compiaciuto comunicarmi il mentovato Sig. Dei . 1332. Franciscus quondam Allegberii de Alagberiis qui moratur in Populo S. Martini Epi-(copi de Florentia, & bodie moratur in Populo Plebis de Ripoli, & D. Pierus Judex, & Jacobus (Fratres filii quoudam Dantis Alagherii de Alagheriis Pop. S. Martini Episcopi . Nicolaus quondam Foresini de Donatis Procurator difli Petri compromittunt in J. Laurentium Alberti de Villa Maçna Notarium. Nero Naddi, Nero Joannis, Minuto) Teffibus. Actum in Populo S. Cecilia. 1332. Bona dieti Francisci, & D. Petri , & Jacobi de Alagheriis adhuc erant indivila inter eos videlicet. Un Podere con Cala nel Popolo di S. Marco di Muenone in Camerata cui a 1. 2. 3. Via, 4. Berti. Un pezzo di terra in Firenze nel Popolo di S. Ambrogio a 1. 2. 3. 4. Via. Una Cafa posta in Firenze nel Popolo di S. Martino del Vescovo a 1. Via, 2. beredes Simonis Nerii de Donatis, & Tuccius Giammori, a 3. de Cocchis seu alii , a 4. Betti de Mardolis. Un Cafolare nel Popolo di S. Ambrogio a 1.

& N.Via, 3. Heredet Cursii Formaciarii, 4. Heredes Misliorucci. Un Podere nel Popolo di S. Miniato di Pagnolla Contado di Firenze 1. d. le radola a 1. Via 2. fosfato, 3. Vescovuado di Fiesse 4. Lotti de Eucariis. Più pezzi di terre posti inforno a detto Podere, le quali care

ghiere mort probabilmente poco dopo il 1370. (?), laficiando alla Conforte i cura dell'educazione del noftro Dane; i quale, come fi diceva, ebbe un firatello chiamato Francijo che a lui fopraville più anni. Quefilo Francijo a vendo fipofatu una Donna Pierra figliuola di Donna Bennacci (?), ebbe due figliuole, sun per nome Meriraitella, la quale fiu Moglie di un certo f-fera-gario di f. Francifos di f. Baldo del Popolo di S. Ambrogio, che fono Autori della Famiglia Sr-Francefet, in qual Famiglia godeva gli onori della Repubblica (?), l'altra Tonia, che che per Conforte Lapo di Ricumamo del Pamocchia (\*), edan-

he

103

de.

'n.

Ex-

-et

D.

;ť

٠

cif from affenter e dette Francisco per le med. Il qual Francisco immediate vonde il Podere di Convorte a Gio. Il Macetto Portunet compensate per fi, e per dicterio fuo festilo, e con parte del prezzo pagno al destre Francisco il figliato il Dante un debito di 131. lono rum. O Iteglium Florenomo meri ques ditato Dantet confestu fuit formatio per la prima Reg. manue recepti Co bebuilg e a dis Francisco per la forma. Reg. manue recepti Co bebuilg e a dis Francisco per la deman. Reg. manue con consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del la consideration de la consideration

Domine Lape Metrie diti Francife; & Flis e vim chariffum (Lutif-B, C aux vilm Alegheir. Nr per excipase della Domin Branci Domine Domine Piece Usevit didi Francife; & Fille vilm Domin Brancife tanno a Lutor, bet Bert al Domine De excelere del Brancife; Shadhii del Comme di Firenze, flais vo. Gravo. Isolire fi obligarone il detti Jesop. e M. Pieco. ; Francifo de til Power di Carcolite; til detti Jesop. e M. Pieco. ; Francifo de til Power di Carcolite; til detti Jesop. e M. Pieco. ; Francifo de til Power di Carcolite; til detti Jesop. del Pieco. ; Francifo de til Power de Carcolite; til detti distumbatoli, de Petri ; a section colom disi Dantis, Chile distumbatori distumbatoli, de Petri ; Carcolite i lim disi Dantis, Chile della Colorati. Alema Elevativa colom disi Dantis ; of file della Colorati. Alema Elevativa i per positi sulla distumbatori di distumbatori distumbatori distumbatori distumbatori distumbatori di distumbatori di

ci., Spigliato Dini Notario Pop. S. Margharita.) Testibus.
(1) Dante essendo nato nel 1265, come si dirà, ed ancor fanciullo avendo perdato il Padre, ne segue che questi dove morire circa detto

anno 1270
(2) Coi nel riferito Infirumento di vendita.

(3) Spogli del Cap. della Rena.

(4) Nei detti Spogli del Cap, della Rena si trova mentovata Madonna Tonia sorella di Durante di Francesco d'Alighiero Alighieri, e moglie di Lapo di Riccomanno del Pannocchia. che un figliudo, il cui rifece in nome del Fratello chiamandolo Durante (\*). E qui mi pare di dovere avvertire lo sbaglio prefo da molti Scrittori moderni fommamente filmati, i quali hanno detto che il Poeta ebbe un figliuolo chiamato Francesco, e che quelli comentò la Commedia del Pa-

p,

16

<sup>(1)</sup> Ved. I antecedente annotazione.

<sup>(2)</sup> Dopo il Canon. Matio Crescimbeni nella Storia della Volgar Poessa Vol. II. pag. 272. Edizione di Venezia del 1730. in 4, f Appotiolo Zeno nelle Annotazioni alla Bibl. Italiana del Fontanini T. I. pog. 299. e seg. il Conte Mazzucchelli nel Vol. I. P. t. degli Scritto-

yi Italiani pag. 492. ed altri che per brevità fi tralafciano.

(3) Frefazione del fuo Comento fopra la Commedia di Dante.

(4) Nella Dedicatoria a Guglielmo Marchefe di Monierrato dell'

Edizione della Commedia fatta in Miliano nel 1478. col Comento di Guido Terzapo, e del fupposo Jacopo della Lana (5) Così il Mazzucchelli nel luogo citato, ed altri. In quanto a me sono a tanto che non ritrovino più autentiche autorità di quelle del Landino, e del Nidobeato non mi so indurre ad ammettere per

vera l'essenza d'un festiuolo di Dante per nome Francesco.
(6) Nel Comento ali VIII. Canto dell'Inferno di Dante pag. 66.
(el Vol. VI. delle sue Opere fampate in Napoli colla data di Firenze.

<sup>(7)</sup> pag..... (8) Leonardo Arctino Vita di Dante.

" della memoria del Padre si sece grand' Uomo, e guadagnò , affai, e fermò fuo stato in Verona con affai buone facol-, tà. " Il Filel/6 (\*) foggiugne che alla Giurisprudenza atte-se prima nella Patria, di poi che avendo seguitato sempre il Genitore anche nel fuo etilio paísò a Siena, e poi a Bologna ove prese la Laurea Dottorale. Esercitò in Verona la Giudicatura (2), e morì nel 1361. (2) in Treviso ove forse si era portato per affari, mentre in detto anno era Vicario del Collegio di Verona, e del Podestà Niccolò Giustiniani (4), e su sepolto in detta Città di Treviso nella Chiesa dedicata a Santa Caterina in un bel deposito con questo

EPI-

(1) Il Marchese Maffei negli Scrittori Veronesi.

n:

d

(4) Giulio del Pozzo Elog. Colleg. Veronenf. pag. 143. Ediz. Veron. 1653. in fogl.

<sup>(1)</sup> Vita di Dante M.S. in S. Lorenzo ,, Petrus cum Florentia cepif-" fet navare operam juri civili , deinde Senæ , Bononiæ demum Studium " explevisset, estetque jure consultus esfectus , doctoratusque donatus " infignibus assidue, dum Pater vixit eum secutus est pientissime . , Poft Patris obitum de quo non multo dicetur inferius , dimiffa n Ravenna Veronam accessit, & cum asiduitate consultandi , tum " felicitate patriæ memoriæ , multorum adjumentis ditisimus fa-", seintende pairea memoria", munoram augumenti attismu ja-ja dise di, incidulique Veronam". Qui fi avvorta, che avendo gii Allighieri fermata la lovo dimora in Verona, fi differo Ali-geri, e qualp questo oconome ventifi dal latino Aliger, i clicarmo i antica Arme, e fecero un Ala do vo in campo azzurro per im-priga. Magife delli Scrittori Veronefi.

<sup>(3)</sup> Il Marchese Massei luogo citato, coll'autorità di un Necro-logio delle Monache di S. Michele in Campagna di Verona, ci aficura che in un atto del maggior Configlio di Verona del 1337-efifiente presso di se, fra quelli i quali intervennero col titolo di Giudice, fi vede enunziato il nostro Pietro,, prasentibus sapientibus viris Dominis Petro de Aligeriis Judice Communis Verona,

### EPITAFFIO (1). 1 orași îib

CLADITUR MIC PETAUS TUNULATUS CORPORE TETAGS, Inc.
ATT ANIMA CLARA CORREST FUCKET IN AREA
NAM PIUS ET JUSTUS JUVENIS, PUIT ATQUE VENUETUS ANI
ACI NI JURE QUOQUE SIMUL INDE PERTUS UTROQUE
EXTITIT EXPERTUS MULTOM SCRIPTIQUE REFEATUS INVILL
UT LIREAU PATRIS CAVERS PERFRET IN ATTA, SOLICA DI
CUM CENIBUS DANTHIS FUERTI SUPER ASTRA VOLATUS COCUM CENIBUS DANTHIS FUERTI SUPER ASTRA VOLATUS COCAMINE MATERNO DECURS PROSESS ASTRONO
MENTEQUE PURCATUS, ANIMO REVELANTE BEATUS
QUO SANE DIVE GAUDET FLORENTIA CIVE (\*)

Pirm attefe ancora ai più geniali fludj della Poefa del alcune fue rime fono citate dagli Autori del Vocabolario del la Crufca (\*), e fi confervano in diverfi Codici di quelle non fire Librerie (\*), e d altrove (\*). Ma oltre a quelto espofe il primo di trutti in lingua Latina la Commedia del Padre (\*),

e que

na d

<sup>(1)</sup> P. Giulio Negri Gesuita degli Scristori Fiorentini pag. 458. U. Conte Mazzucchelli autora riferisce quest Iscriziene T. 1. P. 1. degli Scristori d'Italia pag. 494. con qualche divario, cioè v. 5. legge m. Multorum & scripta reservas

Patris punctis aperiret in atris

e v. 9.

Menteque purgatas animas revelante beatas,

<sup>(2)</sup> Gli ultimi tre versi non appartengono a Pietro, ma a Dante Suo Padre.

<sup>(3)</sup> I vecchi Compilatori del Vocabolario della Crufca feriffero che fampate erano le Rime di Pietro figliuolo di Dante, ma gli ultimi ci afficurano di non esper mai incontrati in vedere dette Rime impresse, uè aver trovato chi affermi tal cola.

<sup>(4)</sup> Minne Rime di Pietro fono nella Riccordiana in un Cod. cartaco in foft, fee, 11, 9, ed in un distro pur carteco in 4, 11, 14, picome abbiano dal Sie, Lami nel Catalogo di detta Libercia peg, 21. Nella Strozziana Cod. 440. al dire del Marchefe Maffei I. c. nel qual Cod. fi confervano alcuni Capitoli di Pietro foppa la Commedia del Padre, e nella Laurenziana Plut. XL. Cod. 46, in 6.

<sup>(5)</sup> Di alcune Rime di Pietro efifienti in un Codice di Gio: Batila Boccalini Professor di Lettere umane in Fosigno sa menzione il Crescimbeni, Storia della Volgar Poessa Vol. V. pag. 12. (6) Se creder si deve al Can. Crescimbeni Storia della Volgar Poessa Vol.

<sup>11.</sup> pag. 272. Pietro compilò questi opera nel 1327. dimorando in Treviso. Ma il desto Canonico non ci dice sopra quale autocità appoggi questa sua afferzione.

DI DANTE ALLIGHIERI. e questa sua fatica che certamente degna farebbe di venire in luce (1), sta inedita in molte librerie (1), quantunque a dir vero non sia un'intiero Comento, ma una pura spiegazione di alcuni luoghi di quel Divino Poema i più intralciati ed oscuri (1). Per un tempo credei che di Pietro parimente susse un Capitolo in terza rima in lode di Dante, il quale fu pubblicato da Jacopo Corbinelli (4), perchè col nome di lui in fronte, lo aveva letto in un testo a penna della Laurenziana (1); ma avendo di esso fatte più minute ricerche, fono in fine arrivato a sapere di sicuro, che il detto Capitolo fu composto nel 1404. da Simone di f. Dino da Siena detto Saviozzo (6) dal Crefcimbeni (7) chiamato de' Fo-

Te-

(1) Di questo Comento dice il mentovato Filelfo ,. Net arbitror , quemquam rede posse Dantis opus commentari , nifi Petri viderit n volumen, qui ut semper erat cum patre, ita ejus mentem tenebat n volumente, qui su jemper crat une patre, in expui-maione senciosa, pueder se personale del Fontanual nel 1.11. della jua Eleyi Ital. pag. 431. dell' Eduzione di Venezia del 1373, in 4. (2) Junio Comento fi unbaldire nella Laurenziana Plut XL. Cod. 38. in feel., ed un'altro Telo a penna bo vedatto in cafa del Signo-ti del "Guro Rollelli". Luiri pi Alamanin ne posfedera gia un'ade l'orde del "Guro Rollelli". Luiri pi Alamanin ne posfedera gia un'ade l' tra copia , ed una n' era in mano di Aleffandro Gitaldi ambedue Gentilnomini Fiorentini , le quali copie sono citate in margine...
del Canto XVI. del Paradiso dagli Accademici della Crusca a paga 418. dell' Edizione di Dante ridotta da effi a miglior lezione , e. flamp. in Firenze per Domenico Manzani nel 1599, in 8. Finalmente un altro Tello a penna di quella fatica di Pietro, il qual Tello come in fine si vedea, era stato copiato nel 1453., su del defunto Marchefe Aleft. Capponi Seg. di n. 176. ed ora fi euftodifee nella Vaticana. Forfe è quello flesso che vide il Fontanini , e che cita nella

ci

80di Ö.

;dt

j'e

s)

sopraddetta Opera l. 1. e. IX. (3) Giovanbatitla Gelli nella prima lezione sopra lo Inferno di Dante parlando di Pietro dice, fece ancora egli fopra detta Opera " aleune posiille latine."

(4) Il Corbinelli pubblicò questo Capitolo, che incomincia " Come per dritta linea l'occhio al Sole

" Non può foffrir lantrinseca sua spera E riman vinto affai da quet che suole ec.

dietro all'operettu latina di Dante De l'ulgari Eloquentia imp. in Parigi apud Jo: Corbon. 1577. in 8. pag. 80. e feg. fenza nome di Autore, ma cred. ndolo di uno, che visinto fosse vicina a tempi di Dante. (5) In principio del mentovato Cod. 38. Plut. 40. d:lla Laurenziana vi è questo Capitolo col nome di Ptetro figlinolo di Dante.

(6) In un Telio a penna della Magliabechiana cl. 8. n. 1278. fra l'altre cole si legge questo Capitolo dopo una Canzone in lodo della Cafa Colonna, ed in fine del medefimo Capitolo fi tiqua notato quanto appresso, Segue infra uno chapitolo fatto per Simone di f. Dini ,, da Siena detto Saviozzo a flanza del magnificho e generojo Princirestani. E' da lodarsi pertanto l' avvedutezza dei Giornalisti di Venezia, i quali parlando di questa Poesia (1) conobbero contro il parere del Corbinelli effer lavoro di un'Autore non più antico del principio del Secolo XV., la qual cofa refta mirabilmente confermata da quanto ho per buona forte fcoperto. Altro figliuolo di Dante fu Jacopo mentovato dal Filelfo, il quale s'inganna però dicendo che egli mori in Roma, trovandosi in compagnia del Padre, quando questo fu Ambasciatore de' Fiorentini a Bonifazio VIII. cioè nel 1301. in circa (1). Imperciocchè visse sicuramente fino al 1342. almeno (3), e attese forse ai buoni Studi sotto Paolo dell'Ab-

" pe Janni Cholonna nel quale fi trata subrevita tuta la Vita di " Dante, e della morte, e tuta la materia de libro suo; chomposelo nelli anni 1404. Sichome lo scriptore Jacopo di Nicholo bo tra-" vato iscripto in un Dante di sua mano, il quale e mi mando a " donare il sopradetto Janni Cholonna con una canzona morale in n laude ebasa Cholonna che ischripta e nintro de sto libro la quale n scriptura e nanzi Dante dopo questo ebapitolo n Questo eapitolo sen-2a nome d'Autore leggest similmente nel Ced. 107. cl. VII. de' MSS. della Magliabechiana.

(7) Istoria della Volgar Poesia Vol. 1. pag. 205.

(1) Tom. XXXV. pag. 235. del Giornale di Venezia composto da diversi Letterati colla direzione del dottissimo Appostolo Zeno . I medehmi Giornalifi ancora andarono più innanzi congetturando a motivo di quei verfi, ebe dicono

" Franca colonna, bor poi che tu se duce , Di comandarmi , e io voglio ubbidire.

questo Capitolo esfere stato indirizzato a Papa Martino V. di Casa Colonna; ne molto nell'afferir ciò si scostarono dal vero , poiche se non fu dall Autore presentato a quel Pontefice , almeno lo compose ad iffanza del Principe Gio: Colonna della fleffa Cafata.

(1) Il Filelfo nella Vita di Dante così scrive di questo Jacobo . Jacobus obiit Romæ per aeris intemperiem , eum illo profectus est

" Pater orator.

(3) Nelle passate Annotazioni si vedde che Jacopo figliuolo di Dante era vivo in Firenze fua Patria nel 1332. e altrove da un documento incontraffabile apparirà, ebe ancora nel 1342, non era morto. Ciò che compose per illustrare la Commedia del Padre, è parimente una prova ficurifima dello sbaglio, in eui cadde il mentovato Filelfo, il quale come si vedrà, confuse quest' Jacopo con un'altro nipote del primo. Di questo ragiona il Negri negli Scritseri Fiorentini, il celebre Conte Mazzucchelli nella fua grand Ope-ra degli Scrittori d'Italia Vol. s. P. s. Egli abitò in Firenze, e dagli Spogli del Cap. della Rena costa che stava nel Popolo di S. Ambrogio probabilmente in quella Cafa accennata nel Lodo riferito di fopra.

δεφ (·) eccellente Alfronomo de tempi fuoi . Diverfe code compole (·), fra le quali alcune Chiole fopra la prim Cantica della Commedia del Padre , che tuttavia fi confervano nella noltra libreria Medicco Laurenziana (·), ed un compendio in terretti del medefimo Poema (·). Quello Capito-

(1) Il Crescimbeni nel Vol. III. della Storia della Volgar Poesia pag. 130. riferisce un Sonetto d'Jacopo scritto a Paolo dell' Abbaco, il quale comincia:

n Vedendo il ragionar di l'alto ingegno

n Che rende lume nel vofiro intelletto

" Per mio caro Macfiro to v' bo eletto, " E come a Padre, a voi ricorro, e vegno.

Questo mori al dire dei Marrinecholli degli Scrittori d'Italia Vol. 1. P. 1. pag. 17. nel 1366. incirca: ciò potrebbe ed aisumo fur fospettare che veramente d'Iscopo non sa il detto Sonetto, o almeno che fuste anzi Amico, e coctaneo di Paolo, ma non mai discepole, e di

questo fentimento fon ancor io .

(3) Il Marchige Maffel; I. c'pag, 32, parla di quefto, romarcando-lo fagili Sirtinio l'eventif, ma con pea regione, perchè come, fi à vendato sull'anticedenti Annatazioni, effo non fi parti forfe di Firenze. Del refinate divertife Rime di la fi conferenzo MSS. In Roma in 4, in Firenze nella Sirocciona, e nella Laurenziona Banc. LL Cod. 22, et di alcuni teffi a penan che furno di Francelo Redi, i quali fi ettano nel Veccholorio della Coriga Ediz. utilima Vol. VI. pp. 68. I Appolito Zeno nel III. Vol. delle fue lettere pag. 13, excesso ma Zingarejea incatta di Javpoo di Dante, la quale fi conferenza di Corigina di Siroccio di Conferenza di Conferenza

(3) Devêt chife, il Proemio delle quali incomincia, acticicchi, ned fratto miverofela evocilemente atsa il Mono et: "Joso nei Benne XL. Ced. X. della Laveraziana, e certamente apparificmo cela divergi da una tradezione di quelle di Pietra accumate pia Jopra quantunque il citato Seziono Maffei dica l. ..., forri rationi addur priere per conference i opinione del Quattromani, (letter pas, x). Pietre Giacomo, ..., Ma non mi fo indure a confondere quelli dare fegiunti di Datte, perchè nelle uvecchi Seritature, e noi Codd. delle

nostre librerie sono distintamente nominati.
(4) Questo Capitolo si legge in principio del poco sa mentovato

(4) Questo Capitolo si legge in principio dei poco s Cod. X. del Plut. 40. della Laurenziana, ed incomincia:

"O voi che siete dal verace lume "Alquanto illuminati nella mente "Ch è sommo frutto dell'alto volume

" Perche voftra natura fia coffente ec.

termina "Nel mezzo del Cammin di nostra votta . Di esso parlano il Crescimbeni I. e. pag. 272. Vol. 2. ed il Quadrio Storra e rassone d ogni Poesla Vol. 2. pag. 277. ev. Il primo loc. cit. Vol. III. pag. 130. rammenta ancora un Tesso a penna contenste il MEMORIE PER LA VITA

lo în imprefio în fine della raritfima edizione della fuddetta Commedia fiampata in Venerzia per Vendelin da Spira nel 1477; con un Comento attribuito a Benerento da Imbia. Un'altro compendio ancora della flefia Commedia divifio in XI. Capitoli în terza rima iu un teflo a penna della Riccardina porta în fronte il nome del forpradetto Jacope (\*), e efferte il ini hanno alcuni Letterati avuto per fermo, febbene vi fiano dei rificontri, dai quali apparicia averto forte compolto Meffe Bofone da Gubbio amico del noftro Poeta (\*). Finalmente i Compilatori dell' Utilima edizione del Vocabolirio della Crucifica citano una Poefia d'Jacopa figliuolo di Dante diligheri divifa in più Capitoli, e di nottota 3, Il Dottrinale (\*); im

findatels Capitolo, r. la Commedia di Dante (critta nel 1399, il quale fi ritrovero prefo il destifimo Muratori, ed un ditro è nell' Ambrofana di Bilano, di cui un'ejatta noticia ee ne ha fommini-frata Ciulispo, et Antonio Sali. Hift, Literario Properapica Modei, in fronte ed Vol. a della Bili. Script. Medial. deli Arpelati cui. Protest ed Vol. a della Bili. Script. Medial. deli Arpelati cui. Della Della

(1) Nella suddetta Librevia Riccardiana Plut. ord. 2. cod. n. s. legges questo compendio così intitolato

"Hec'est Talula super primo tibro Dantis qui vocatur Infernus "facta a Jacolo ejuschem Dantis silio" Il principio del cap.1. è "Cammin di morte abbreviato inferno

del secondo.

n. Nel mezzo del cammin di noltra visia et.

Di quala Posità veda quanto i priviren utili pe Novelle letterarie il
più volte ciata Sye, Lami all'amna 1746. coleto. ejez, e col six ejez,
più volte ciata Sye, Lami all'amna 1746. coleto. ejez, e col six ejez,
dente vernoù i Sig, Franceiro Maria Raithelli (Lubbin insortati
alemi del Capitoli mentovesti, ciae il n. il 6. ed 10. di quelli
celo XIV. o XV. contennete ainun Poeje di Bulione da Gubbin los
ilipire antenno, ha credate che di quello fejero i delti Capitoli
colo XIV. o XV. contennete ainun Poeje di Bulione da Gubbin los
ilipire antenno, ha credate che di quello fejero i detti Capitoli
colo XIV. o XV. contennete ainun Poeje di Bulione da Gubbin los
ilipire antenno. ha credate che il quello festi Capitoli
colo XIV. o XV. contennete ainun Poeje di Bulione, al qual Trattiol forma il Tradi la colo XIVI. delle Dellic Enditor, l'ampo, dal Sigl. La
mi. Ma pre giudicare con più certezza di quello fatto, necessirato
piara il Tradi Rosa VIII. delle della recerche nelle pubbliche, e priperhete che prefetto fere più clette recerche nelle pubbliche, e priperhete che prefetto fere più clette recerche nelle pubbliche, e pri-

(3) I Compilatori del Vecabolario della Crufca nel ristre quefo composimento Vel. I. I. pg. 3, 4, 5 fervissos di un Tefo a prima see fu di Bernardo, psi del Ca: e Can. Bollico Davannati, ed ori del Can. Ca-briello Riccardi di verchi Costisi diligiante Racceptiener, Il Sp. Lomi sel Caslago del MSS. Riccardiam pag. 31. riforifer all'ir Teft, soft conferense and El Liberia della Empiligi, edit per all'ir Teft, soft conferense and El Liberia della Empiligi, edit Banco 0.11. n.11. in 4. ne'quali vai è il mentovato Capitolo fenza fue nome.

Geogle Geogle

r ficco

L ta,

's terr

.1 par

z che

die for

- unu

-17 (3)

in brie

ar ma

in il-

i ci

-tryes

· bit

Vita

(1

cont.

Dini

aline .

Art.

trans

(2)

Dante

Ta.

te fu

do no

All

che e

non f

feculo.

(5)

femi

medio

Borcha

Perché

ri Ma

Bri

DE DANTE ALLIGHIERI.

a: siccome un' altro Jacopo si conta fra i Discendenti del Poeta, il quale fu amico delle Mufe, eosì non è facile il determinare quali cofe al primo, e quali al fecondo ficuramente appartengano, se non si scopra qualche antico Testo a penna, che ci dia un' efatta contezza di ciò . Il nostro lacono ebbe fuccessione, tanto è vero che il Filelfo fu di lui male informato, e fra gli altri fuoi figliuoli fi ha ficura notizia di una Donna Aleghiera, la quale fu moglie di Angiolo di Gio: Balducci: e sopravvisse al marito trovandosi viva nel 1402. -11 () e di un Bernardo (1) fratello d'Jacopo fu aneura un Gabin briello che era in vita nel 1351. (1) e gli altri due figliuoli aminaschi di Dante, vale a dire Aligero, ed Elifeo morirono in età molto tenera (4). Una figliuola ebbe pure, come fi diceval, il nostro Dauce, che vesti l'Abito Monastico nel Convento di S. Stefano detto dell'Uliva di Ravenna, alla quale la Repubblica Fiorentina nel 1350, diede qualche fuffidio proba-bilinente per premiare nella figliuola i meriti del Padre in vita non apprezzati (3). Esta fu da lui chiamata Beatrice per

(1) Il più volte citato Sig. Dei mi ha data contezza dell'annesso contratto preso dai Libri delle Gabelle lib. A. 54. pag. 3. ,, 1403. Domina Aleghiera filio olim Jacobi Dantis de Aldighieris C uxor olim Agnoli Ioannis Balducci Populi S. Fridiani de Florentia, pro fe, O quo nominaverit emit bona per Infrumentum rogatum a f. Ant. Chelli sub die 6. Februarii 1403. a Fratre Marco Sindaco Fratrum S. Maria del Carmine pro 312. Vi è flato chi in questa memo-ria ha letto in vece di Balducci, Baldocci.

(2) Spogli del Cap. della Rena. (3) Ne detti Spogli quefto Gabbriello è notato fra i figliuoli di Dante coll anno 1351, per dare a divedere che in quel tempo viveva. Ne medesimi Spoeli parimente si dice che una figliuola di Dan-te su moglie di uno de Pantalioni da Firenze, ma non si accennando ne il nome di lei, ne quello del marito, l'abbiamo tralafciata nell'Albero. Il non vedesh poi il mentovato Gabbriello fare alcun' Atto insieme coi fratelli nelle da noi citate Scritture, può far credere che egli fosse diviso da esti.

(4) Di efi dice il Filetfo nella Vita di Dante ,, Pefte funt oppressi ,, cum annum duodecim alter, alter vero octavum attigifent". Io non so di qual Peste parli questo Autore, mentre non trovo che alca-

na ne fosse in Firenze fra il principio del XIV. e la fine del XIII.

(5) In un libro d' Entrata, ed Ufcita del 1350, tra gli altri efisienti nella Cancelleria de Capitani di Or S. Michele riposto nell' Armadio alto di detta Cancelleria fi legge pag. 30. la seguente Partita a Ujcita nel mese di Settembre del detto anno 1350., A M. Gio: di Bocchaccio (è il famojo Autore delle 100. Novelle) fiorini dieci d'oro, perche gli desse a Suora Beatrice sigliuola che su di Dante Alleghie-ti Monaca nel Monistero di S. Stefano dell'Uliva di Ravenna ec.

memoria della Beatrice Portinari da lui amata un tempo con trasporto di passione. Dal sopra mentovato Pietro nacque un'altro Dante,, civis optimus, & vir deditus familiaribus negotiis, al dire del Filelfo (1), il quale morì nel 1428. (2) in circa, ed ebbe tre forelle, cioè Aligeria, Gemma, e Lucia, che furono Monache nel Monastero di S. Michele in Campagna di Verona (1), ed un fratello pernome Jacopo. Di lui parla il citato Gio: Mario Filelfo scrivendo (4), Ex eo " cioè da Pietro, di cui fi è ragionato di fopra, natus est Jacobus, qui ", tantumdem adhibuit operam legum fcientiæ, rythmisque , interpretatus est avi codicem rei veritate a Petri Patris , commentariolis accepta. Extant autem in hune usque diem " utriusque sententia, & quas Petrus de Dantis sui Patrispro-... tulit libris. & quas lacobus rythmis expressit &c." Forse qui il Filelfo intende di ragionare del fopra mentovato Capitolo, ma siccome esso nell'impressione del 1477, e nei MSS. si dice essere dJacopo figliuolo di Dante Allegbieri, così noi lo abbiamo a lui attribuito, anteponendo l'autorità loro a quella del Filelfo, unico per quanto fia a mia notizia in raccontarci tal cofa (5). Non è per altro improbabile, che alcune Rime attribuite nei Testi a penna, a Jacopo figliuolo di Dante, fieno di quell'altro J. 10070, ma difficile cofa è diffinguerle. Il Filelfo dice di più, che questi non ebbe successione, perchè mori molto giovane . Da Dante secondo " nacque Lionardo il quale oggi vive, ed ha più figliuoli " è Leonardo Aretino (6) che scrive in tal forma, Nè è molto tempo (compose il Bruno la Vitadi , Dante nel 1436.) che Lionardo antedetto venne a Firenze " con altri Giovani Veronesi bene in punto, e onoratamen-, te; e me venne a visitare, come Amico della memoria del

(6) Vita di Dante in fine.

<sup>(1)</sup> Nella Vita di Dante lo rammenta ancora Leonardo Aretino. (2) Il Marchese Scipion Massei I. c. pag. 53. ci attesta di aver veduto nel pubblico Archivio di Verona, ora miseramente incendiato, il di lui testamento in data del 1428.

<sup>(3)</sup> Nel sopra citato Necrologio di questo Convento all'anno 1361. leggest ,, obitus Domini Petri Dantis de Aligeris , Patris Sororum , Aligeria, Gemma, & Lucia" (4) loc. cit.

<sup>( 5)</sup> Gio: Batista Gelli nella 1. Lez. sopra l'Inferno di Dante scrive " E' da sapere che il Nipote di esso Dante, il quale commentò " quest' opera in quella lingua latina, che apportavano quei tempi " fenza mettervi il nome proprio , ma chiamando Dante genitore " di Piero suo ec." Io non so chi sia questo Nipote del Poeta , nè ho trovato il Comento che qui accenna il Gelli. Potrebbe egli effere che lo compilaffe il nofiro Jacopo.

DI DANTE ALLIGHIERI. " suo proavo Dante. E io li mostrai le Case di Dante, e " de' fuoi Antichi: e diegli notizia di molte cofe a lui incognite, per esterfi stranato hii, e i suoi dalla Patria." Il Marchele Muffei (1) dice ch'egli fece testamento nel 1430. e de fuoi figliuoli non ho trovata notizia alcuna, fe non di un Pietro che è quello, a cui Gio: Mario Filelfo indirizzò la Vita del Poeta Dante, e che dedicò quella medefima Vita, come a fuo luogo fi diffe, a Pietro dei Medici, ed a Tommiso Soderini con un' Epistola latina in data di Verona del 1468. Visse dopo ciò alcuni anni (2), e fu in molta reputazio-/ ne presso de suoi Concittadini (1). Da lui discese Dante ter-29 (\*) il quale per qualche tempo abitò in Ravenna (4) per fuggire le calamità, che allora affliggevano Verona fua Pa-tria . Fu uomo di lettere , e particolarmente attefe alla Poefia, avendo lafciati diverfi componimenti tanto latini, che volgari molto eleganti, dei quali alcuni ancora fono qua e là thampati, ed in spezie una lunga Elegia, che si legge nel-

(1) Marchefe Maffei I. c. pag. 53.

(2) Il Marchese Maffei 1. c. pag. 53. dice che sece Testamento nell' еппо 1476.

(3) Il Filelfol.c.di lui parla in questi termini "Optimus vir est , & , civis integerrimus, quique in nibe Verona maxima & anud Cives. " O apud universam Venetorum Remp. O auctoritate valet, O gratia, 33 quo ego sum usus quam samiliarigime, audivitune a me nonnullas 35 Dantis Atavi sui parter, quas anno superiore (scriveva nel 1468. ,, in circa) sum interpretatus Veron.e., mirificeque est illius lectione

(4) L' Landino nel Comento dell' Inferno di Dante Cant. XXVII, v. 40.

Jopra quel verso

" Ravenna fla , come flata è molti anni .

dice che quando scriveva, cioè nel 1475, in circa, vi era in Ravenna Dante figlinolo di Pietro discendente da Dante Poeta, nomo letterato ed eloquente. Egli certamente intende parlare di questo Dante III. rammentato ancora da Mario Filelfo nel l. c.

<sup>&</sup>quot; deledatus ",
" (\*) Da periona Erudita fono avvertito che cofiui fu dalla Rete alle riformagioni liberato dal Bando, in cui era incorfo con i fuoi descendenti Dante Poeta. Qui ancora voglio accennare che l' Ammirato (Stor. Fiorent. Tom. III. l. 23. p. 90.) riferisce che l' anno 1460, paffarono di Firenze alcuni Ambafciatori di Perfia, e di Armenia frediti al Papa, e che fra quetti uno ve n'era discendente dal nostro Poeta, il quale su perciò da' Fiorentini volentieri veduto, e accarezzato. Di quello fatto non ho trovata fin qui alcun'altra memoria.

36 MEMONIE FERLA VITA LA RACOLIO LA RACOLIO INICIOLA 3, AND PARCE (\*). Il Murchefe Scipine Miffei parlando di lui ove tratta degli Scrittori Veronei (\*) rammenta un Egoga in morte di Lenando Nogarda, un'altra per la morre di Demico Culderini (\*), ed alcune fice Elegie « Lettere in lode di Lenan Brenzas Schippar, della quale fia Amante (\*); e fra [Codici di Lenan-22 Perparta conferenzas (ii. Danis terti Aligerii Panegreiras Marche (\*)) e fra lodici di Lenan-22 Perparta conferenzas (ii. Danis terti Aligerii Panegreiras Marche (\*)) processor de la conferenza del co

(2) L. c. pag. 53.)

(3) Di questo parla ivi il Massei I. 3. pag. 114. e feg.

(4) Il Maffel I. c. pag. 111. e 112. alcuna parte o principio di questo ci riferifice, ed attessa che si conservavano in un Testo a penna di Altonso Donnoli Lettore in Padova.

na di Alionfo Donnoli Lettore in Padova.

(5) Quello Panegirico è accennato dal Tomasino Bibl. Patav.
MSS. per 86. fra quelli di S. Gio di Verdaza.

MSS. pag. 86. fra quelli di S. Gio: di Verdara. (6) Di lui vedi l'Appoltolo Zeno T. II. delle Differtazioni Voffiane pag. 16. e [cg.

(7) L'Autore della Vita di Danne inserita nel Vol. I. del Magazzino Toscano che si stamp, in Livorno pag. 11. ma non porta prova nessuna di questa sua afferzione.

noluma di sporba par afferezione.

(3) De infelite literati. 11. E' necoforio treferivere tutto quelo pilo periole cui sfo vergione ad sfor conferente alcine cui e, che palo periole cui sfor vongione ad sfor conferente alcine cui e, che nelle particolo del particolo d

cere

<sup>(1)</sup> Quefto è un libretto contenente la Relazione della laura Poetico Oriente a Gio: Antonio Panteo Sacerdote Veronefe da Francicico Diedo Porettà di Vierona, e motti comp nimenti latini fatti per quefta occasone, imprefo Veron. per Antonium Cavalchabovem & Jo: Ant. Novell. 1484, in 4.

" Petro Aligero, Danis III. filio, grace & latine docto, " & Theodorac conjugi incompatibili, (\*). Laborizo poi luo minor fatello fi eferció nella Giuriforadenza fenza lafciare di collivare le umane lettere (\*). Fu Vicario de Mercani i, alignità confiderabite nella Cuttà di Verona, e.d. Ambascia-tore a Venezia. Prefe per moglie Elemora Figliuda del Conte Autonia Bevilla-qua, ma non gli dicio fincediione; e perciò con fuo telamento del 19,1 Lafció rerde il fratello Petro, e fu data fepolura al Cadavere di lui nella fuddetta Cappula.

admodum naditudine die exceptione in es estilo, preturbato 
"Mobrelopar reum omnium fassum ordine, etalunisch motti gren, 
re vitum finiti". "Edmajue Dante moti in Mantova dopo il 1908, 
in etali finiti ". "Edmajue Dante moti in Mantova dopo il 1908, 
in etali finiti al fampla lega di Envancia, etal il Postefee Guillo II. 
Il medejimo Valeriano in un foo Encecalizio in fa le fue Prele latine thismo Daste, » Poetam optimum, civern optimum, "O opti"mam Patovama, quo Versua diu betasi viviet." Mi

(1) In fine del Dialogo V. de Port. Histor.

(2) Gio: Mario Filelto I. e.

(3) Il Moffei I. c. pag. st. dice the in principle di ma lettera Ms. del Conte Lodoure Nogrands dierte a Pietre 6 fetze, « Sinemoria teore, mi Petre, dom no adolf-circulti cam agreema esteleta del consequence de la consequence de la consequence de la Petri evolvendati temporia confuncionam, non mode latini, nofletatiofque, voeram estam Geocii, qui fun ved alterna amorei adcantafent. Cum vere in famono honore, at une epoque, bobereture Dustra precisional Active adolficiati tane, ve Francique Pereture Dustra precisional desire adolficiati tane, ve Francique Pereture Dustra precisional desire adolficiati tane, ve Francique Pereture (alpha per la filma pomata lettro-filma mer conference of vede). Maffei la filma pomata lettro-filma per conference of vecl. (4) Maffei).

(§) Il tinte volte mentovato Maffei enore della noltre Italia, i, dice, che i trovano l'estre del Nosanola feritte a Lodovico, le quali di Greca endizione favellano. Mai apportò nocumento alla Giurifiprudenza la perfetta cognizione delle belle lettere, benetè alcuni penfono diverjamente.

pella con quest' Iscrizione " Lodovico Aligero juris utriusque " confulto, omnibus virtutibus ornato. Fratribus amantifli-" mis & fibi Franciscus Aliger fieri curavit ". Questo Francesco terzo fratello su egualmente che i due primi uomo di lettere, come apparisce chiaramente da un' Epistola del Conte Lodovico Nogarola nobil Veronesc, scritta a Daniel Barbaro, il quale lo aveva pregato a proccurargli dai fuoi più dotti Concittadini qualche ajuto per la versione di Vitruvio, che andava lavorando. Io non mi posso dispensare dal riportarne uno squarcio. Ecco come Ella dice (1), Vitruvium jam ... vidi a Bernardino Donato nostro in linguam Hetruscam , converso, additis etiam nonnullis Scholiis, quae quidem " omnia suspicor inaniter periisse. Hoc idem postea secit .. rogatu Alexandri Vitellii Franciscus Dantes Aliger, quo " neminem Veronæ arbitror ad Vitruvii intelligentiam propius ,, accedere . Cum hoc viro doctiffimo magnus olim mihi fuit ufus, " nunc vero nullus , nam ruri continenter vitam agir , nec " nisi raro ad nos revertitur, si forte tamen accidat, ut ur-" bem repetat hominem aggrediar.,, Il dottiffimo Marchefe Poleni (1) è di fentimento che questa fatica di Francesco sia perduta, non avendo potuto raccapezzare alcuna notizia di essa. Un'altra Opera a lui è attribuita da Gio: Batilla Doni (1) con questo titolo , Antiquitates Valentinæ Francisci " Aligerii, qui se dicit Dantis III. filium, " la quale non è comparsa in luce. Il Marchese Scipione Massei (4) credè che in quel titolo vi fia feorfo un'errore, e che in vece di ,, Va-" lentinæ" leggerfi fi deva " Veronenses" giacchè non si sa che Francesco viaggiasse in Iontani Paesi. Nella Libreria dei PP, di S. Marco di questa Cirtà di Firenze Armario II, n. 1.12. vi è un MS, intitolato , Inscriptiones quædam anti-" quæ cum adnotationibus Francisci Aligeri Dantis tertii " filii " la qual'Operetta non differisce forse dalla prima , e può ben'effere, che quelle parole,, quadam antiqua" fieno thate mutate per errore dei Copiffi in ,, Valentina ,, (1). Nel nostro Francesco manco la discendenza del Poeta Dante. Una figlino-

<sup>(1)</sup> Quest Epistola è MS. e lo squarcio, che abbiamo riferito, è riportato dal Maffei I. c. pag. 54.

<sup>(2)</sup> Exercitat. Vitruviana prima pag. 83. (3) In uno degl'Indici dei Libri, e Testi a penna, dei quali il medesimo Doni si servi per formare la sua Raccolta delle antiche Iscrizioni, i quali sono flamp. in principio di detta Raccolta in Firenze nel 1731, per opera del poco sa desunto Proposto Antonio France-(4) Offervaz. letterarie Vol. VI. pag. 314.

<sup>(5)</sup> Conte Mazzucchelli I. c. pag. 493. ove parla del nostro Francesco.

DI DANTE ALLIGHIERI.

30

figliuola ebbe bensì, come id diffe, Pitror luo fratello, e fu
chiamata Ginevera, la quale fi maritò nel 1340, (\*) col
Cet. Marc. Mar. Sarago, e di fuo Difeendenti furono credi
e delle facoltà, e del cognome Alligièrii. Per quello nelle
loro Cafe fi vede l'Arme, che effi avevano fatta, dopo che
fi partirono di Firenze, la qual' Arme è polla in fecondo
luogon enl noltro Albero Genelogico. Ma è tempo di parter

Nafeita di Dante Allighieri

del Divino Poeta.

s v

Nacque Dante in Firenze da Allighiero degli Allighieri, e da Donna Bella nel Mese di Maggio del 1265. (1) non nel 1260. (1), come alcuni scrissero, ed al Battessmo, il

(1) Il Marchefe Maffei negli Scrittori Veronefi pag. 54. dice che l'Iframento dotale di detto anno era nell' Archivio di Verona negli Atti di Giroltamo Piacentini). Nel ragionare dei dificendami di Dante, io mi fono attenuto a quanto aveva feritto questo Lettevato, perche siumo fu di cigi meglio intelio.

(3) Che Danne nafeife nel 1185, et lo aficurano il Boccaccio, I Arctino, il Manetti, ed airi Adunt edile Visu di lui, senkei ti prime di quelli ebbia errato nel dire che in detto amo cen Papa Urbano IV. Il quale ceremente fino dell'amo avanii, avvota treminato di vivuere, ed a lui era finceduto il di 9, o 32. ([condu il Pagio) di reboispi 1855, Clemente IV. mai il opramone refoi di IV. promo 1866, il conduci el considerato avani di primo presentato di considerato di considerato dell'archive di considerato dell'archive della considerationa dell'archive della piamente.

(3) Il. P. Innocentio Barcellini nelle, fie Indialtite Filolofiche Cap S., motor all credere, etc. Danne nelifee nel 1800. e fifonds for pa un relativate di Critifolano Landino del bir positionato, et los lus del positionato, etc. del mediano calla vita del Pesta preneigli ed lus Comendo igira la Commedia afferiție, esfernato I emperituri du neșt. Opera non enterit II-, pre vero de în tattut i inspețiului du neșt. Opera non velle più moderne, nelle quali per opera di Francesco Santovino în Venezia profiți in Sigle nal 1964, 1978, 1936, est. pi riplampi lo figli Comentus unite dilatire di Alell. Veltutello, fălgirite, fanos 1964, locului carila Vita di Dante imperția acusuii il fac Comento, e dope da Londiric. Golvo deveruan peri digerrare, che în delte annie un Clemente IV. occuparui il trou di S. Pietro, come dice il Landino.

quale ricevè nel nostro antico Tempio di S. Gio: Batista (1) prese il nome di Durante (1), quantunque poi sempre Dante fi appellasse (1). Nel tempo che egli venne alla luce, il Sole si ritrovava nella Costellazione detta dei Gemini (4), e ficcome allora davali piena fede all' Altrologia giudiciaria,

(1) Tanto afferifee l'ifieffo Poeta in principio del Canto XXV. del Paradifo, ove dopo d'aver detto, che sperava di effer rimesso nella Patria in rienardo al suo veramente eccellente Poema, soggiunge v. 7. " Con altra voce omai, con altro vello

" Ritornerd Poeta, ed in jul fonte

, Del mio Batte/mo prenderò 'l cappello. E fi avverta che nel Camo XIX. v. 18. e 19. dell' Inferno aveva ben dato ad intendere , che in Firenze fi battezzava nel Tempio dedicato al Precurfore di Cristo S. Gio: Batista . Di questo Tempio ved per tralafciare ogni altre, il Sig. Gio: Batifla Nelli Patrizio Fiorentino nella fua belli fima fatica intitolata " Piante, ed alzati interiori, ed efferiori dell infigne Chiefa di S. Maria del Fiore ec.,, e l'erudita Storia delle Chiefe Fiorentine del P. Richa Gesuita (Tom. V.) nell' Introduzione della prima parte del Quartier S. Gio:

(2) Con coffa da più Scritture citate in quefta Vita , e lo atteffa ancora il Volterrano Comment, Urbanor, 1. 21, col. 638. Edit. Lugd, and Sebattianum Gryphium 1552, in fogl, dicendo , Dantes Poeta Florentinus e gente Alegheria Durantes ab initio vocatus, intercijo deinde ut ft in pueris vocabulo.

(3) Il Poeta medefimo ce lo aficura nel C.XXX. del Purgat. v. 55. facendosi dire da Beatrice

" Dante , perche Viegilio fe ne vada ,

" Non pianger anche ec.

e più fotto v. 62. egli fleffo foggiunge " Quando mi volu al suon del nome mio, " Che di necessità qui si rigistra.

Dante portava opinione, che il Poeta non doveva, senza incorrere in un grave fallo, nominar se ne fuoi verfi. Ved. il fuo Couvivio. Quesio nome poi di Dante era in quei tempi comune nella già estinta Famiglia degli Avvocati, come ci asseura Vincenzio Borghini ne suoi Spogli MSS. nella Magliabechiana, ed in altre Casate.

(4) Nel Canto XXII. del Paradijo Dante dice chiaramente che egli nacque mentre il Sole era in Gemini. Ecco i suoi versi che principiano dal 110.

- Io vidi'l fegno, " Che fegue I Tauro, e fui dentro da effo. " O gloriose stelle, o lume pregno

" Di gran virtà , dal quale io riconofco , Tutto (qual che fi fia) il mio ingegno:

" Con voi nasceva, e s' ascondeva vosco " Quegli, ch è Padre d'ogni mortal vita,

" Quand io fenti da prima l'aer Tofco. Questi versi ben dimostrano, che Dante nacque nel mese di Maggio,

stoè dopo il di 14. nel quale a quel tempo entrava il Sole nella Co-

quindi è, che avendo Brunetto Latini formato l'oroscopo di Dante (1), prevedde a qual'alto fegno di gloria fosse egli per falire col fuo fapere, e con la vivezza del fuo talento, perchè nato era in una fituazione dei Cieli, fecondo i precetti di quell'arte, affai favorevole (1). L'esito non rendè in questo caso falsa una predizione fondata sopra degl' indizi così fallaci, benchè tali sieno state il più delle volte quelle degli Astrologi senza loro discapito (1). Anche le visioni, se sede meritano i racconti degli Serittori, concorfero ad annunziare qual riuscir doveva il fanciullo prima di nascere . Il Boecaccio narra (4) un fogno avuto dalla Madre di Dante .. " non guari lontana al tempo del partorire". Pareva a lei di ritrovarsi all'ombra di un'altissimo Alloro presso una Fontana, e quivi di fgravarfi della Prole, che portava nel Ventre; che questa in breve tempo nutricandoli solo dei frutti , i quali dal deito Albero cadevano, e dell'acqua di quella Fontana prendesse la forma di un Pattore, e che ingegnandofi esto di avere delle frondi dell'Albero, che lo avea nutrito, repentinamente cadelle; e nel rilevarsi, in un Pavo-

fiellazione dei Gemini come si posvebbe sar vedere con i calcoli Astronomici rogolati secondo la correzione Gregoriana - Periti none è improbabile quello che dice il Bayle V. Dante, ciocè che il nostro Pace ta venisse in lucc il di 27, del detto Messe. (1) Probabilmente f. Bruncto Latini fece, la Pianta Astrologica

(1) Probabilmente f. Brunetto Latini fece la Pianta Afrologica della natività di Dante, perchè il Poeta gli fa dire nel Cant. XV. dell'Inferno v. 55.

Non puoi fallire a glorioso porto,

" Non puot fallire a gloriojo porto, " Se ben m'accorsi nella vita bella:

"E i i non fossi, sì per tempo, morto, "Veggendo l cielo a te così benigno,

,, Dato t avvei ell'opera conforto.

Il Landino nel suo Comento a questo Canto dice che Brunetto su eccellente Mattematico, cioè Astrologo.

(2) Negli Mutori di Afrivolgia giudiciaria si può vedere quali bengai instinsi esano attribuiti alla costellazione dei Gemini, ne io citero attri, che Gio: Gioviano Pontano, il qualenell.2. de Stellis parla di ciò con molta eleganza.

(3) E osservabile ciù che dice Cornelio Tacito Autore di tanto credito nel l. VI. de suoi Annali, Caterum plurimis mortalium, non eximitur quin primo cujusque ortu ventura destinentur: sed

,, non eximitur quin primo cujulque ortu ventura definentur: fed ,, quadam fecus quam dicta fint cadere fallaciis ignara dicentium. ,, lta corrumpi fidem artis cujus clara documenta antiqua atas & ,, nostra tulerit.

(4) Boccaccio Vita di Dante.

<sup>(1)</sup> Ancora la nofeita del Padre della Romma Eloqueuza, pre non parlare di tanti altri, fin accempagnata da prodigi, che come feriree Phutarco nella Vita di Ciccrone, fi farchero credati vani spini, fe l'evente non avolpe tobo confernata la verità della predizione. Ma melti Scrittori amano di rendere più folome e magnifica la loro floria celli injerirei qualche cofa di portente.

<sup>(2)</sup> Ved. il dettifimo Sig. Gio: Lami nelle sue Novelle Letterarie del 1747. col. 38. e seg.

<sup>(3)</sup> Ved. Lodovico Antonio Muratori d'immortal memoria nel T. 1. cap. 31. delle Antichità Effenti, e ne suoi Annali d'Italia particola.mente all'anno 1198.

<sup>(4)</sup> Vedansi gli Storici Fiorentini, e particolarmente Gio: Villani l. 5. cap. 37. Edizione di Venezia ad inflanza de' Giunti 1599. in 4.

<sup>(5)</sup> In una minuta relazione della divisione della Città nostra in Guelfa e Gbibellina, tolta dalle Scritture della Cafa de Buondelmonti, e dal Sig. Simon Bindo Peruzzi Patrizio Fiorentino di molte cognizioni foruito, e di una nobil gentilezza per favorire

DI DANTE ALLIGHIERI. il nome di Guelfi coloro, i quali erano nemici dell'Impero, ed aderivano agl'interessi del Romano Pontesice per custodire la propria libertà; e Ghibellini furono chiamati tutti gli altri, che facevano mostra di sostenere l' autorità imperiale, quantunque internamente i Capi di questi partiti per diverti particolari fini, fossero soliti di somentare la discordia fenza curarli nè dei Papi, nè degl'Imperadori . Varia lu in Tofcana la forte degli uni e degli aliri, ma la fconfiita, che i Chibellini efuli dalla Patria, ajutati dalle Truppe di Minfredi Re di Sicilia, e figliuolo illegittimo di Federigo II. Imperadore, diedero a Montaperti fu l'Arbia nel Territorio di Siena il di 4. Settembre 1260, all' Efercito della Fiorentina Repubblica, pose in uno stato così cattivo gli assari dei Guelfi, che fenza prepararfi ad una ulteriore difefa, abbandonarono Firenze, e si trasserirono a Lucca , lasciando che senza contrasto il Conte Guido Novello dei Conti Guidi ai 16. dello ftesso Mese, occupatte a nome del fuddetto Manfredi la Città noftra (1); che se allora si sosse mandato ad effetto il configlio di coloro , i quali volevano fpianare dai fondamenti Firenze, fenza fallo ai Guelli non farebbe stato possibile in alcun tempo di riacquillare lo Stato, come fegui di li a non molto. In fatti effendofi opposto ad una fimile rifoluzione Farinata degli Uberti loro Capo (1), dopo che Minjredi il più potente fautore degl' Interessi dei Ghibellini resto vinto e disfatto da Carlo d'Angio fratello di S. Luigi Re di Francia

gli amici, comunicata al defento Propollo Gori, il quale la pubblicò nel primo Vol. della Tolcana Illuttrata pag. 282., leggesi come l'origine di tante discordie nacque nella Terra di Campi poco diffante da Firenze in un convito, che fece M. Mazzingo Teglini de Mazzinghi in occațione d'effere flato creato Cavaliere

(1) Di questa janguinosa sconsitta, e di ciò che dappoi segut in Firenze ne fono pieni tutti i nofiri Storici.

(2) Dante nel X. Canto dell' Inferno v. 93. dice per bocca del medefimo Farinata, che egli folo a viso aperto difefe Firenze, acciò non fosse some proponevano i Ghibellini , destrutta . Farinata ellendo morto nel 1164, laficiò per quella azione gran fanna di fe. Ved. Jacopo Gaddi ne fuoi Elogi Storici pag. 5. e fep. Per altro il Sig. D. Gio: Targioni Tozzetti tanto beamenio dell'Ildoria di lagina nel T. r. celle fue Relazioni d'alcuni viaggi per la Toscana pag. 52. penja che la trajmigrazione, la quale volevano fare i Ghibellini , trasportando in Empoli luogo ben fituato , e di avia falubre, gli Abitanti di Fivenze, farebbe fiata molto giovevole per noi.

dice 6, anni, e mesi.
(3) Villani ivi cap. 17. Simone della Tosa narra quali altri
provvedimenti surono satti da Guels per asseurarsi il Governo di

<sup>(1)</sup> Qu'i f deve anvertire un insglie profe de Leonardo Aretino, quando nelle Vita di Datte reconsta c'ét foi anagru-, pos deno la tennata dei Guesfi in Fiscene fiait in estite per la forno-fita ai Montaretti", imperciaccio mon poi depre che Daute ven
affe alla lace dops che i Guesfi rientramo in Firenze, auxi nacla la lace dops che i Guesfi rientramo in Firenze, auxi nacla bettefiti a det al Re Carlo a Manfrelti; ca religioritati ministemorate da Gio: Villani 1-7, can-9, da Sala Malefojina I.3, c. to.
Rerum Sicul. e da Riccardaccio Malefojini can 1-3, [cpai il di sci di Febrish dell'anno 1186, chiamato 156, da alcuni, che all'opi nori Annal. d'Italia fotro l'anno 1366, 1-dei I.1, la Nevomber II Poplo minato di Fitenze featiti il Conte Guido Novello (Villani 1-7, can-1, Simone della Tofa Annal, paz, 135, Edizione di Firenze 1733: In 4. con altre Conichette; l'and Genaps del 1267, Iddini, avendo del 1365, nue e vero quello che dise L'Actino, in quole purte l'Inriso poro ciato. Si offerro pia che quando siri dattata di Danto farono, come di Jopo fi dic, difacciati per la fecoad volta di la Gestiro Riliphiro, percis foi fig. 8 da 15 in Modelmi, ma fi a vedere, come prima del 1367, fost posto rientrare in Firenze. (1) Cio: Villani 1, 7, can-), Simone della Tofa I. n. pg. 1-do.

<sup>(4)</sup> Il Re Carlo venne in Firenze nel messe d'Aggso del 1267. (Simono della Tola Annal, pag. 140.) e su del Comune, cororta, mente prosentato, e con passio, e armesgerie trattenuse." Dino Compagni Storia Fiorentina I. s. pag. 7. Edizione di Firenze del 2728. in 4.

DI DANTE ALLIGHIERI.

Italia ad inflatua di Urbano IV, per foitenere gli interfii della Chiefa, flando in Roma fi preparave (1) a vendicare la office, che da un si potente nemico tutto giorno gli erano fatte; e di Ponetfec Clumente IV. di poco tempo per la morte di Urbano (\*) trasferito dal Vefcovado Sabinenfe a reggere il pelo del Ponnificto, dava fiperanza che nella fofipirata elezione di un'Imperadore (\*) fuffe per ritornare la tanto defiderata pace all'Eurota

Della Puerizia di Dante, e de' suoi grimi Studi.

## 6. VI.

A prima età di Daute fi rende affai memorabile a cagione di efferti in eff. invaglitio di colei, per cui ufci dala volgare (fihiera (\*) dei Rimatori del fuo fecolo. Io intendo
parlare di Bernier Portiuri, dall'amor della quale come reflaffe tenacemente legato il nostro Dante, dierro il Bocaccio
in tal forma lo raccontano quafi tutti gli Scittori della di
ui Vita. Era ufanza vecchia in Firenze, che fi folennizzaffero con iffe e conviti fixi vicni e congianti i primi
giorni del mich di Maggio, quafi per far motita del giubbilo,
che infipira il dolce afgetto della nuova ridente Stagione.

(1) Nel Mese di Maggio 1264, Carlo Conte di Provenza passò a Roma, e ful finire di ditto Anno usci in Campagna contro Manstredi (Simone della Tosa s. e. pag. 139.)

<sup>(</sup>a) Uthono IV, more ii di 1, di Otobre 1151, e Clemente IV, more ii di 1, di Otobre 1151, e Clemente IV, mativo della terca di 5. Egido della Provenza, o ja della Linguadecca gli fa eletto per Succifore ii di 9. Febbrajo, Jecondo ii Rinado (Annal, Ecclel, o) ii di 9. febbrajo della Otomeo da Lucca (Hiffor, Ecclel, 1, 12, c, 10, dell' anno figurente 1161, Da quello apparice che commo lingi dal voco questi Antoni, quali cella forda del Boccaccio dicono, che quando natopa Dante, feleva nella Cartaca di S. Pictro Ulano IV. Non fenope actomer gli eroni, and quali fone tienelo quella, che homo forti del Parta del Totta, Adairi da fone commedio feneza che un ell'individuo.

stagli da los comegl, fena che un țili bulivieme.

(3) Dopo la morte di Felicipo II. Imp vadore țicuita nel Cafelle di Fiorentino nel Capitando de Puglia il de 13, Decembre 2000, fina dil mun 1233, nel quale fu cleto Re de Remai foldio Conte di Heipuris, Progenitor dell'Anguia Cife di Julgia, la Germania, el Timptor vifo fonza Capo, ela imilite qui fena

<sup>(4)</sup> Inferno Canto II. v. 101.

(1) Folco Portinari Cittadino di molta reputazione, e dotato di ampie facoltà aveva radunato nella propria Cafa gli amici fuoi, e fra questi Allegbiero Alligbieri (1) per solennizzare il primo giorno di detto Mese. Ad una tal festa vi fu condotto dal Padre, Dante, benchè non avesse ancor terminato il nono anno dell'età fua: e quefto ful finir del convito, effendofi con gli altri fanciulli fuoi coetanei ritirato in difparte a trastullarsi, s'imbatte a prender dimestichezza con una piccola figlinola (3) del detto Folco, la quale oltre ad effer belliffuna. era,, affai leggiadretta fecondo l'ufanza fanciullefca, e ne' " fuoi atti gentile, e piacevole molto, con coftumi, e con ", parole aslai più gravi, e modelle, che il fuo piccolo tem-,, po non richiedeva (4). Il nome di questa fanciullina era Bice, benchè il Poeta, Bestrice l'abbia nominata ne'suoi scritti, e o fosse la conformità dei sentimenti, o quel simpatico genio, che fenza nostro volere ci porta ad amar piuttosto l' una cofa, che l'altra; accadde che in quel momento reflo di essa talmente innamorato Dante, che da indi innanzi si fentì firafcinato a far tutto quello, che la nascente passione gli fuggeriva (1). Un tal racconto non è per altro a mio parere conforme a quanto di se medesimo ha lasciato scritto Dante, e forse il Beccaccio lo ha finto a suo capriccio per

(1) Il Villani I. S. c. 38. dice, the ogui anno per Kelex, di n Maggio quafi per tutta I. Città fi facen boigate, e compegnie, di Vonini, e di Donne, di follazzi, e balli, "Ved. il Dilcopò del Sig. Donnetico Manni fopora il cofiume di cantar Maggio, il qual cofiume antora di prefente fi mantiene principalmente per la Campagna.

<sup>(</sup>a) Gii Allishieri son abitavono molto lontano dei Portinari, poicitè questi avvevouo le lono Cai, dove è osa il Polazzo dei Duchi Salviati, prefo il Canto dei Pazzi, nel qual Palazzo formo incopposate le datte Gaje con quelle dei Centi Guidi, poi de Cerchi, come fi lega vella Storia della E. Umiliana de Cerchi, ferita dal della Prancicio Cionacci, cap. 3, della P. V., pag. 35, e della datta della compositio dei consistenti della consist

<sup>(3)</sup> Il Boccaccio nella Vita di Dante, ed altri, dicono che allora Beattice avvero forfe otto anni; ma Dante flesso nel principio della Vita nuovos, et assenza che ella era sul principio del nono anno, ed esti alla fine dello stesso.

DI DANTE ALLIGHIERI.

abbellire, fecondo il fuo costume, la verità fostanziale del fatto, di cui mi riferbo a parlare nel feguente Paragrafo. Nella fua puerizia perdè Dante il Genitore, nientedimeno essendo restato padrone di un comodo patrimonio (1) ebbe campo, mercè l'attenta cura di coloro ai quali incumbeva il carico della fua educazione, di efercitarfi nelle Arti liberali, e nell' apprendere gli elementi delle umane lettere. In Tofcana mai fi perdè affatto il fapere (1), quantunque le infinite rivoluzioni, alle quali fu dopo la rovina dell'Impero Romano foggetto questo Paese, avessero quivi, come altrove ricondotta l'ignoranza, e la barbarie dei secoli più remoti. Le invasioni dei Barbari, e le continove guerre, che i piccoli Signori, e le nascenti Repubbliche per ditendersi dagli assalti dei Prepotenti, o per allargare i confini del loro Territorio si sacevano feambievolmente, avevano refo gli nomini più atti al mefliero delle armi, che dispolti a coltivare le scienze. Quando per altro venne al mondo il nostro Dante, già i Fiorentini ave-vano una maggior cognizione dei buoni Studi di quello che fosse per lo passato; ed il loro volgare idioma andava prendendo piede, avendo incominciato a scrivere in esso non tanto i Profatori, quanto il Poeta f. Brunetto Latini Segretario della Repubblica Fiorentina, e,, gran Filosofo, e sommo maestro ,, di Rettorica tanto in bene faper dire , quanto in ben dit-" tare (3). Aveva effo a' fuoi Concittadini il primo infegnato non folo la maniera di esprimere con ornato di parole le proprie idee, ma di regolare ancora fecondo i precetti della politica, gli affari della loro Repubblica (4), e questo ebbe pure la gloria di ammaestrare Dante, che senza fallo di gran lunga lo avanzò nel possesso delle scienze le più sublimi, e nelle poetiche facoltà (1). Era Brunetto del partito Guelfo,

on-

<sup>(</sup>it) Il Boccaccio scrive che Dante nacque, da assai lieta fortu-" na: licta dico secondo la qualità del Mondo, che allora correva" e lo conferma Leonardo Aretino.

<sup>(2)</sup> Vedass quanto scrive sopra di ciò l' eruditissmo Sig. Gio: Lami nella Parte I. del suo Odessorico pag. 229. e seg. (3) Così lo chiama Gio: Villani nel l. VIII. cap. X. delle sue

Storie .

<sup>(4)</sup> Villani I. c. Tutti i nofivi Scrittori che parlano di Brunetto non fono parchi di lodi verso di lui , che per i suoi tempi su certamente nomo di vaelia. Firenze per altro aveva avuto, ed aveva allora altri Soggetti di qualche reputazione per il loro sapere , e sin o nel 829. era Città di Studio, come crede il detto Sig. Lami.
(5) Dante Cant. XV. dell' Inferno, v. 82. e feg. & altrove nel

onde nel 1260, dopo la sconfitta di Montaperto, essendo restati superiori i Ghibellini, ed assoluti padroni del Governo di Firenze, con i suoi lasciò la Patria (1), e se ne andò in Francia, ove attefe a'fuoi fludi (1); bifogna per altro dire ch' egli ritornasse di li a non molto, quando cioè le cose dei Guelfi presero, come si disse, migliore aspetto, acciocchè si polla avverare, che egli infegnalle a Dante, ed in effetto egli era Sindaco del Comune di Firenze con un Manetto di Benincafa nella lega fatta tra Firenze, Genova, e Lucca, a danno de' Pisani nel mese di Ottobre del 1284. (1), ed in Firenze morì l'anno 1294. (4). Non fenza qualche maraviglia poi conviene offervare, che quantunque Dante dimoftri nella fua Commedia di avere avuta molto cara la memoria di quelto fuo Maestro, non ostante senza più lo pone nell'Inferno fraquelli, che vi pagano la pena del più fozzo peccato (1); ed il vederlo chiamato dal nottro Storico Gio: Villani (6), Uomo: mondano" non può intieramente giustificare il suo discepolo dalla taccia d'ingrato e sconoscente verso di uno, da cui aveva ricevuti non mediocri benefizj, benchè veramente meritaffe il gaftigo, che finge che egli foffrisse nell' altra vita . Nè il dirsi col Possevino (2), che Dante s' indusse a fingere la dannazione del suo Macstro per l'odio che portava, essendo Ghibellino, al partito contrario dei Guelfi, di cui era lo steffo Brunetto, basta per sua difesa, mentre mal si accorda il rispetto che nel XV. Canto del fuo Inferno gli dimoftra particolarmente in quei versi:

.. Se

lib. 1. della sua Volgare Eloquenza C. XIII. lo riprende di aver male scritto nella lingua volgare, e certo che Dante conosceva bene quanto celi era superiore al Macstro , non che agli altri Scrittori del suo Secolo.

<sup>(1)</sup> M. Lapo da Castiglionchio nel suo Ragionamento pubblicato dal Mehus pag. 114. e lo siesso Brunetto nella sua Traduzione, e Comento all'Invenzione di Cicerone.

<sup>(</sup>a) Ved. Brunetto Latini I. c. Il Villani nelle Vite deeli nomini Illuftri Fiorentini colle annotazioni del dottifimo Conte Giam-

maria Mazzucchelli pag. 66. e 67.

(3) Ammirato il Giovane nelle Giunte alla Storia Fiorentina del Vecchio Ammirato T. I. pag. 164.

<sup>(4)</sup> Mazzucchelli I. c. pag. 69.

<sup>(5)</sup> Ved. il citato Canto XV. dell' Inferno. (6) Villani 1. c.

<sup>(7)</sup> Appar. Sacer T. I. pag. 252.

DIDANTE ALLIGNIER.

S. folfo pieno tatto l' mio dimendo,
Rijmb lia, voi mo farella aurea

Rijmb lia, voi mo farella aurea

Che la mente mi ditta dimensi si accora

La cara bousa inazine patresa

Di Voi, quando nel mendo ad era del ora

Bi infoguante, come l' aurea d'estrai

E quant' in l'abbo in grado; ment' in vivo.

Comicin, che nella mia lingua ficera.

con quefto pretefo odio fazionario, del quale in verità il Poeta ha fatto thiara moller in molti luoghi della fua Commedia. Jasopa Mazzani (1) ha voluto fu quello articolo ancora
dificuate Dunie, provando che egli nel ripore il fuo Maeltro
nell' Inferno, non aveva fatto attro che feguitare il collume
di quegli Scrittori, i quali avevano alla verità antepolto qualunque riguardo particolare. Ma io non vedo che Dunte
fofic coltretto a ragionare di Sr Bennette nella fua Commedia, e che per quelto come pii Storici citati dal Mazzoni dovata deferivere i fatti (1). Dia finatione de Dunte mon famolto Grupolofo nella fecita di quelle perfone, le quali ha
collocato nel fuo Inferno, e che non ci dobbiamo maggiormente maravigliare di trovarvi Srr Bennette, che Farinsia de-

(1) Nel lib. IV. della fua Difefa della Commedia di Dante cap. 12. e 13.

<sup>(</sup>a) Floditato for amino d'Afraío Sofra, e non ofante dice la fefilo Floditato, che indegenament fu lecito ad effect Secretario di Aled. Severo; ma Floditato aveva profe a lerivere le Vitt dei Sofrii, e per un mourca di interni dovreud proi la ginho cantitore di Afraío, henibe fun amio. Eunapio paria pero favorevolmente di Afraío, henibe fun amio. Eunapio paria pero favorevolmente tali, fa evolje tatutate le for imperienta i. Suction one lei Vitta de Gammatici fungare i vizi del fun Masfiro Palemono, ma dovreus papiare fatta finencia, quantamapa nella attata Rum, per quofio appaine protei da lui aveva apprefi i principi delle lettere, finua stemere à invorvera nella tactica di puo datos, di appafianta qualificamo in obbligo di dire la verità, cume Starici, ma Dante come Pocta, o partere di Brunterto (finza riprote nella Inferna, chetche ne dice lo fefio Mazzoni i. c. nel c. 13. rif-pandendo a quella obblectione. Se pol Visione non fi fete fernopo di feoprire i vizi di Socrate fun amino, Dante dovreno igniti e sulla piero di me Hofoff Gamiti, bende il ri pro detero di un Elofofo Gamiti, bende il ripo detero di un Elofofo Gamiti, bende il resultato di un Elofofo Gamiti, bende il resultato di ma Elofofo Gamiti, bende il ma tentifica della di contrata di materia di producto di materia della di contrata di producto di materia della di la di contrata di materia.

gli Uberti, Cavalcante Cavalcanti, ed alcuni altri Personaggi di gran merito, e per i quali il nostro Poeta aveva pur della itima; nè per altra parte sono così note le loro scelleraggini da scusare l'ardito giudizio, che ha satto dei medesimi in questo suo santastico lavoro, in cui finse fino che uno fcomunicato, come Manfredi, ed un'Idolatra, come Trajano, fossero nel numero degli eletti . Il progresso poi che Dante fece negli studi, è una forte riprova della cura, che di lui si prese Brunetto Latini, al quale per quei tempi nulla mancava di ciò, che bifogna per formare un'Allievo (1). Non lasciò per altro dalla parte sua il nostro Dante di applicarsi alle umane Lettere, e da se stesso imparò, come di sotto si farà offervare, i primi elementi della Poesia. Nella sua giovinezza coltivò ancora le belle Arti, e particolarmente il difegno (1), onde fu molto amico di Giotto (1), e di Oderifi de Gubbio eccellente Miniatore de' fuoi tempi (+), ed emulo di Franco da Bologna (1); e scriveva persettamente, siccome ci sa sede Leonardo Aretino , il quale vedde delle sue Lettere originali (6). Non lasciò di applicare anco alla Musi-

(1) Benche le Opere di f. Brunetto Latini non sieno quasi più lette a metivo della lingua, in cui le serille, non ossante da esse appeare che possedeva intte quelle scientifiche cognizioni, le quali ne suoi tempi potevano avvessi.

(a) Leonardo Bruno ferive che Dante, di fua mano egregiomente difegnarue, et egil fefo lo dice nelle fue Vita Nuova-(3) Benvenuto da Imola nel fuo Comento latino fipra IXI. Casto del Purgatorio v. 96, et di Badiluncio, relle Fife at di cutto per, 49vaccon tano che egli dipinfe alcune cofe in Napoli col difegno di Dante.

ca

B

h

ï

Λ

<sup>(4)</sup> Dante nel Cant. XI. del Purg. v. 80. lo chiama

<sup>,</sup> the alluminare e cotamata in Parigi , Ved. il Baldinucci nelle Vite de Pittori Sec. 1. p. 55.

<sup>(5)</sup> Cosini su Scolare del mentovato Olerisi (Dant, Purg. Carto XI, v. 84.) ma superò il Maessiro, onde da Benedetto IX su chiamato a Roma per l'avorare ne'libri del Vaticano. Ved. il Vasari P. 1. delle Vite de' Pittori pag. 41. Ediz. di Bologna 1648.

<sup>(6)</sup> Il citato Leonardo dice che "fu ancora (Dante) Scrittore, perfetto, ed cra la lettera la maga e lunga, e molto crioretto, ta, fecondo io ho vocatos in alcune Pifole di fua propria mon feritte". Di cio fu certament debitore allo Afos Brunetto Latini, il quale ancora vervou suno homo mano di feriore: cio fu molto consistente ad un Unmo della fua profigione, Fed. il Tonich.

quel Cafella, del quale parla nella feconda Cantica della Commedia (1), e la di cui armoniola voce lo foleva tanto dilettare, arrivando fino a porre in calma i tumulti delle fue paffioni (3). Che in un fecolo, nel quale pochissimo si attendeva alla coltura dello Spirito, Dante studiasse, oltre le Scienze, le Arti ancora di semplice ornamento, sa ben comprendere che i grandi ingegni formontano tutti gli ostacoli , e che nulla può impedirgli dall' innalzarfi a quel fegno di grandezza, al quale aspirano i loro desiderj.

La Beatrice celebrata da Dante su veramente una Femmina : Si dichiara ancora chi Ella fosse, e si parla degli amoria del medesimo Dante.

## 6. VII.

Prima di avanzare il passo nel racconto delle azioni di E Dante non mi fembra di dover tralasciare lo schiarimento di un dubbio, il quale è, se veramente sosse una Donna quella Beatrice, che il nostro Poeta ha tanto celebrata ne fuoi verfi, ovvero un Soggetto ideale ed allegorico, fignificante la Sapienza, o la Teologia . Il Canonico Anton Maria Biscioni (4) fu di questo sentimento, e non mancò di fiancheggiarlo con quelle ragioni, le quali gli fembrarono le migliori, benchè per questo venisse da più illuminati Critici riprefo (\*). Prima di lui per altro aveva in tal forma pensato Mario Filelfo (\*), ma l'autorità sua fu dal Biscione

della Stor. lett. d'Italia pag, 453. La forma poi del carattere di Dante f può avuere da un Cod. Stg. E. del pubblico Arbirvo Armanni di Gubbio , in fine del quale voi è un Sosteto di espo, che credos scritto di suo pugno. Ved. Francesco Maria Rassaelli nella sua Operetta interno a Busone da Gubbio cap. 5. 6. 5.

(1) Leonardo Bruno I. c.

(2) Cant. II. v. 88. e feg.

(5) Vaglia per ogni altro il dottifimo Appostolo Zeno nel Vol. II. delle fue Lettere pag. 352.

<sup>(3)</sup> Dante l. c. v. 106. e seg. preza Casella a voler cantare per ristorarlo dalla fatica dell' assamnojo viaggio, adducendo per motivo, che in vita con l'armonia del fuo canto eli Solea quetar tutte sue voglie.

<sup>(4)</sup> Nella Prefazione alle Profe di Dante , e del Boccaccio pag. 7. e fcg. e nelle Annotazioni alla Vita nuova.

stimata molto più di quello che conveniva. Imperciocchè per fapere le circoftanze della vita di alcuno, fi deve egli piuttosto ricorrere alla testimonianza di uno Scrittore vissuto molto dopo a quel tale, che all' esame de' suoi scritti? Dicasi ciò che vuole il Filelfo, e qualunque altro, le Opere di Dante mostrano ad evidenza che la sua Beatrice non era un Soggetto ideale, ma una vera Femmina. In effetto la Vita nuova non è altro che una Storia dell'innamoramento di Dante, scritta con tutte quelle santatliche immagini, che nella mente sua gli erano dalla dolce passione potentemente sisvegliare. Quivi egli narra in qual forma s'invaghisse di Beatrice (1), come proccuraffe di tenere ed a lei , ed agli altri nascota queita sua fiamma, fino col sar credere che per altro oggetto era acceso il suo cuore (1), e quali smanie la modella ritrosia (1) della Giovane, e la fua repentina morte gli cagionaffero (+). Si può egli spiegare allegoricamente tuttociò? Non aveva il Poeta compiti nove anni (1) quando le apparve questa Donzella, che ,, non pareva figliuola d'

n 110+

n

II

Se fe

te

De

re

<sup>(1)</sup> Dante s'invaghi di Beatrice la prima volta che la vedde quasi per un'effetto di Simpatia. Vita nuova.

<sup>(2)</sup> Ritrovandosi Dante , in parte dove s' udivano parole della Regina della Gloria" cioè in Chiela, e beandost nella vista della Jua diletta Beatrice, fece credere di effere innamorato di un' altra,, Gentildonna di molto piacevole aspetto,, che stava da lui poco discosta . Di ciò tanto si compiacque il nostro Poeta , che con quella Donna fi celò alquanti anni e mefi , e per dare all'altrui credenza maggior pejo, fece per lei certe cofette per rima, e fra le altre la Canzone che comincia , O voi , che per la via d'amor passate,

riportata nella Vita muova, in occasione d'esfersi partita dalla Città questa Donna, per celare più accortamente il suo interno pensiero a coloro, i quali non averebbero lasciato di sospettare, se in una tal circostanza non avesse parlato,, alquanto dolorosamente": chi tro-verà sotto il velame di questo racconto l'Allegoria?

<sup>(3)</sup> Allorche le persone si furono avvedute che il Poeta era amante di Beatrice, non lasciarono di mormorarne, onde essa sdegnata di ciò non volle, come aveva fatto per lo peffato, rendere a Dante il Saluto. Questa modesta ritrossa delse tanto al nostro Poeta, che si ritirò in solinga parte, per issogare con i lamenti, e con le lagrime il suo dolore. Ved. la Vita nuova.

<sup>(4)</sup> Liveasi fra l'altre cose la Canzone inserita nella Vita nuova che incomincia

DI DANTE ALLIGHIERI.

" uomo mortale, ma di Dio" ('), benchè fosse ancor essa ful principio del nono anno dell'età fua (1): e da quel giorno in poi fino che ville, non potè di quelta fua Donna scordarsi , la quale tanto per tempo gli aveva fatto soffrire tutti gli strani accidenti dell' Amore (1) . Se questa Beatrice fosse stata la Sapienza, doveva Dante per cagion sua risentire tutti i moti, che ci raccontano aver fofferti coloro, i quali hanno sfogato nei loro versi l'amorosa passione? Ma niente altro ci vuole per ismentire quelli che pensano, che Dante non parlasse di un'oggetto terreno quando pianse, sospirò, si dolse per Bestrice, che leggere il Canto trentesimo, e trentesimo primo del Purgatorio, ove racconta in qual forma de les difcela dal Cielo venisse ripreso per la fua mala condotta. Fra le altre cose ella dice (+)

. Sì rolo, come in su la soglia fui D: mia seconda etade, e mutai vita, Quefts fo tolfe a me, e dieffs altrui. Quardo di carne a spirto era salita. E bellezza e virtu cresciuta m'era, Fu' io a lui men cara, e men gradita:

E volse i passi suoi, per via non vera, Immagini di ben feguendo falfe,

Che nulla promission rendono intera ec. e più fotto (1)

Mai non l'appresentò natura ed arte Piacer, quanto le belle membra in ch'io Rinchinfa sui, e che son terra sparte:

<sup>(1)</sup> Cost nella Vita nuova imitando forfe Omero ove diffe nel II. dell Iliade di Elena " Certo una par delle immortali Dee.

Se Beatrice non pareva figlinola di un nomo mortale, dunque lo era (enza fallo; e perciò Beatrice non era un' Ente ideale e metafisico, come lo suppone il Biscioni, e sutti coloro che sono del suo partito.

<sup>(2)</sup> Vita nuova.

<sup>(3)</sup> Sarebe tropo lungo partito l'epilogare quanti fospiri, quan-te laccime, quanti fogni, e quante lumnie ci dice Dante ne fuol vors), e nelle pie proje avec fosferii pe Beatrice, e baffa offerva-re per tenceptre la folia del fuo amore, che ciji faceva confife-re la fue ficilità nel futti todan la fua Donna. Leggo Po il Sonetto che principia

<sup>35</sup> Tutti li mici pensier parlan d'amore; il quale sia nella Vita nuova.

<sup>(4)</sup> Pu.g. Cant. XXX. v. 124. e fcg.

<sup>(5)</sup> Purgat. Cant. XXXI. v. 49. e feg.

54 MEMORIE PER LA VITA

E se'l sommo piacer si ti salito,
Per la mia morte: qual cosa mortale
Dovca poi trarre te nel suo disso.
Ben ti dovcoi, per lo primo strate,
Delle cos fallaci levar suso,
Delle cos fallaci levar suso.

Diretr' a me, che non era più tale ec. Che se parve cosa disconvenevole ad alcuno lo spiegare letteralmente tutto ciò che dice Dante della sua Beatrice, quasi sosse un disonore per esso l'aver provati gli effetti di una pasfione, alla quale tutti gli uomini fono in un tempo per loro (ventura foggetti , ricercando il fenfo allegorico nel fuo Poema, fi dovrà tradire il vero per falvare un fublime ingegno da una taccia, che egli ha comune con quafi tutto il Genere umano? Se di tanta virtù ed onellà fu ricolma la fua Donna, di quanta in lei ne descrive, e se egli amò,, non ,, per libidine, ma per gentilezza di cuore" (1), qual riprensione merita egli per avere con tutta la maggior tenerezza amato così nobile e degno Oggetto, per cui divenne cotanto chiaro, e che per alcun tempo (cioè, fin che ella viffe) lo fostenne col suo volto, menandolo seco per dritta via (1)? Si potrebbe ancora ricercare se la Beatrice, da cui finge di effer guidato Dante per il gloriofo fentiero del Cielo, fia l' anima beatificata di quella, che amo in terra, o come la intendono tutti , o quasi tutti i Comentatori della Commedia la Criftiana Teologia; ma io reputo miglior configlio il non entrare in fimil disputa, lasciando che in ciò ciascuno creda a suo piacimento. Lunga certamente, e pericolosa inchiefta farebbe l'efame di tutti quei luoghi della Commedia, ove si ragiona di Beatrice, ed alla fine non altro si potrebbe conchiudere, se non che motti passi male si accordano in ambedue i supposti, e che resta oscuro, se il Poeta sempre abbia inteso parlare dell' ombra di Beatrice , o della Teologia (1). ¢

d

п

in

gľ

pe

m

vif

200

di

No.

n

d

d:

20

for di di

704 FE (

<sup>(1)</sup> Arctino Vita di Dante.

Antenno vina ai Daniee.
 Danne Pung, C.XXX. v. 121. e feg. Altrove ançora fi fa gloria il Poeta di effere flato da cofiel guidato per lo fenitre del avieria. Si ritegano i dane fopra viferiit pafi.
 Per efempio fi legga il Dijeojo che tiene nel Canto II. dell'Inferno Reatire a Viggilio, guando Ella lo manda a fervire di gaiferno Reatire a Viggilio, guando Ella do manda a fervire di gaifeno de controle a Viggilio.

può in alcun modo sostenere; ma la numerosa schiera dei Comentatori fi è sempre impiegata in cercare nelle espressioni di coloro , sopra dei quali si sono posti a serivere, un senso nascoso, per render più nobili, e più grandi i pensieri, e le immagini dei Poeti. Io tengo per fermo , che questi quasi mai pensassero di voler dire quello , che dopo qualche secolo gli banno fatto dire i loro Glofatori . e Comentatori.

po

(1) Dante nella Vita nuova parlando della morte del Padre della sua Beatrice.

(2) E' noto che Folco di Ricovero Portinari nel 1280, (Ved. la Tofcana Illuftrata Vol. I. pag. 304.) fu il Fondatore dello Spedale di S. Maria Nuova , ed autore di altre opere di Pietà , (Manni Tom. VI. de' Sigilli pag. 109.) e fi fa ancora che egli mori nel 1289, come costa dalla sua Iscrizione sepolerale. Di ciò

ta motto il medefimo Dante nella Vita nuova.

(3) Nella sua Commedia Cant. XXIV. del Purgatorio v. 58. e feg. dice che l'aver effo portata la Poesia ad un più alto grado di quello, a cui erano arrivati i Poeti vifuti avanti di lui, era dipenduto da questo, cioè che eglino non avevano seguito come lui, lo file, ed il concetto che detta amore . Adunque a quefto credeva di effer debitore di quel tanto, che fatto aveva per migliorare la volgar Poesia.

(4) Dante Vita nuova . Da ciò apparisce , come di sopra dicevafi, che da niuno imparò l'arte di Poetare . Tutti i grandi uomini per lo più non hanno avuto alcun maestro in quella facoltà, nella quale si sono resi più celebri.

(5) Quefto Sonetto è il primo della Vita nuova, ed incomincia n A ciascun alma presa, e gentil core ec. Al medesimo su risposto da molti, e principalmente da Guido Cavalcanti, come in altro luogo fi dirà.

po il mio Lettore narrandogli ciò che sofferse il Poeta nel tempo di questo suo innamoramento, ed abbastanza egli stefso ha tutti i moti , e tutti i trasporti dell' infiammato suo cuore con forza ed energia più di quello che bifognaffe nella mentovata sua Opera, e nelle sue Rime descritti e delineati. La morte sopravvenuta a Beatrice nel 26. anno dell' età fua (1) il dì 9. Giugno 1290. (1) qual rendesse il nostro Dante, se lo immagini colui che la più cara cosa nel più bel fiore delle sue speranze abbia miseramente perduta . Ma siccome l'amore di lui non era un folle acciecamento di fregolato appetito, ma un' innocente inclinazione di un cuor gentile per cosa di mille pregi ricolma, quindi se la morte tolse a Dante la vista della sua Donna, il tempo non ne potè in esso scancellare la rimembranza, anzi che colla più bell'Opera di cui si vantino le Toscane Muse, pensò ad immortalare il nome di lei. Il Boccaccio nel suo Comento sopra il secondo Canto dell'Inferno racconta, che Beatrice fu maritata ad un Cav. de' Bardi per nome M. Simone, ma per quanta fede meritar possa egli, che non molto discosto su dai tempi, nei quali accaddero queste cose, io dubiterei se vera sosse tal cosa, non trovando che Dante abbia di ciò in alcun luogo dato il minimo cenno (1). Comunque l' amore che Dante

n Deb pellegrini, che pensosi andate,

<sup>(1)</sup> Il Boccacio nella Vita di Dante, feive che Beatrice quando mori, cra quaja nel fine del fio 34, amon, Ma ciò Heil fe, mentre dato per vece, che Dante di lei ri innamorafie ful finire et etili ami 3 biogna considere che ciò accadife nel mele di Aprile in circa del 1244, mato effendo mel Maggio del 1364, e fiviendo de leffo Dante che allera Beatrice ca entrata nel 5, estrevando le figlio Dante che altra Beatrice ca entrata nel 5, estrevando e del detto mej di Aprile del 1255, e che nel ciagge del 1395.

<sup>(</sup>a) Tanto dire il Boccaccio I. c. e lo feffo Dante neila Vita nuova la ove forive, ni dio che ferondo il signaz ditania lia, l'anima fua (circ di Bestrici) sobbillima, p parti nelle mi la, parti nelle mi la parti nelle mi la parti nel somo mefe delle anno, percette li prima meje in fi prima meje in Tifmin, (forfe Tijri) lo quale è a noi Ottolore. E fecondo l'ijara, 22 noffre Ellas p parti in quella mod della notra Indicione, ni degli anni Domini, in scai il prefetto Namero (ciò il 10.) cra conseglia e la conseglia con quel no contingo, nel quale in agello mende.

<sup>(3)</sup> Anzi Dante nella Vita nuova pare a me, che dimofiri che ella mai fi accasò, mentre nella fiessa Vita, raccontando in che occasione componesse un suo Sonetto, che incomincia

nutri sempre per la sua diletta Beatrice , non ebbe per altro forza bastante dal distorio da ogni altra tenera inclinazione, poichè non molto dopo la morte di costei fu vicino ad innamorarsi nuovamente di un'altra Donna gentile, bella, giovane, e favia (1): tanto è vero, che non fempre fiamo padroni di resistere alle impressioni esterne di quelli oggetti , che impensatamente colpiscono il nostro euore. Ma se passeggiera fu quelta passione, sale non dovette esser quella, che per altra femmina rifentì, trattenendosi in Lucca dopo il suo esilio, come egli stesso ci dice nella sua Commedia (1) : e vi è chi racconta, che nelle Alpi del Casentino in un' età più avanzata s'invaghisse di nuovo, d'altro oggetto assai poco per bellezza di corpo stimabile (1). Chi sa quanto la notizia di tali cose ancora necessaria sia per stabilire il vero carattere degli uomini anche i più celebri, e per far conoscere, che tutti questi hanno il cuore di una stessa tempra, che gli altri, i nomi dei quali rimangono allo scuro, non mi riprenderà d'aver io moftrara della premura, per indagare la Storia degli amoreggiamenti di Dante.

Co-

dice che ciò accadde nell'aver veduto possare certi Pellegriri, per 11 una via la quale è quasi mezzo della Città, dove nacone, vivette, e mor la genilloma Donna, Se morì adanne Beatrice nel lugo, ove nacque, e visse, bisgna dire, che per motivo di matrimonio mai laficiasse la Casa Paterna.

(1) Vita nuova.
(2) Cioè nel XXIV. Canto del Purgatorio v. 43. ove fa dire a
Buonagiunta degli Orbicciani da Lucca Poeta, e suo Amico:

"Femmina è nata, e non porta ancor benda, "Cominciò ei, che ti farà piacere

e già nel v.37. aveva detto:

gia nel v.37. aveva detto:
"Ei mormorava: e non fo che Gentucca

" Sentiva io ec.

Genucca appanto dicano i Camentatori, che avua nome quada Fancialle Lacchépe, delle quale i rimogabi Dante. Il Corbinelli nelle
compendiole Vita che famph dierro al litimo de Vulgari Eloquentia
diet, che quale Ferminia Lacchépe, di cui Dante innaneno, chia
(1) Il Juddietto Jacopo Corbinelli racconsa che Dante nelle Alpi
di Cefentono, fia mantate di una Ferminia che avue il gazzo. Anton Maria Armáli nelle lue Annotacioni pora una Canzone morate
pag. 42. Elizi. del Padova per Locerco Palquasi 1975; in 4, vuelle
che la Canzone di Bante pola derivo di una consora che prinMadonna Pietra delle nobil famiglia Padovana degli Scrovigni.

Ecco un'altro innamoramento di Dante.

Come impiegosse Dante gli anni della sua Giovinezza.

## 6. VIII.

O Studio delle divine, ed umane Lettere, e delle belle Arti, ed il pensiero della sua Donna, surono le occupazioni di Dante nella sua Giovinezza . Egli per altro potè flimarfi fortunato, mentre quest' ultima eura non lo distolfe dall'applicar feriamente a ciò che più doveva giovarli . Racconta Francesco da Basi antico Comentatore della Commedia che Dante ne'suoi più verdi anni aveva vestito l' Abito dei Frati Minori dell'Ordine di San Francesco, ma che prima di terminare il Noviziato era uscito da detta Religione (1). Io non so che d'altronde si abbia notizia di tal fatto; so bene, che il trovarlo riferito affolutamente da un'Autore, che feriffe poco più di 70. anni (1) dopo la morte di Dante, è una prova ben forte per supporlo vero . E certo che F. Antonio Toenocchi da Terrinca (1) nomina Dante fra gli Scrittori Toscani dell' Ordine di S. Francesco; ma non sa questo perchè celi sapesse che Dante sosse entrato in questa Religione nell' era fua più fresca, ma perchè avea trovato, che egli era morto con l'Abito indosso di detto Santo, come Terziario del medefimo Ordine. Se poi fino d'allora, come narra il Buti, fi delle Dinte allo Studio della Teologia, nella quale fece tanto profitto, o se molto dopo si applicasse ad una Scienza così sublime, io non saprei deciderlo, benchè mi sen-

<sup>(1)</sup> Il Buti comensando quel voefo del Cans. XXX. del Purgastrio vo. 42, p. Prima e los fopos de proceitas fofo, « disc teo Dante fon dalla fua puerizia fi rea invegério della Sarca Scrittura, » e quefo « cetto teo figi quando fi cete texto Mimore del Ordane di S. Francis, « cife», del quale a gierte inmunzi to facefi profesioti «, genfa cu-fecto quanto fi cetto del proceita del profesioti «, genfa cu-fecto quanto per cetto del con proceita quanto del laborito, devotre della Scritto, heren. d'Intelna l'Ort. VIII, pag. 119. n. 31. « fua accentata ancora dal P. Richa nel T., della fina Storia delle Chiefe Fiorentine pag. 105.

<sup>(2)</sup> Francesco di Bartolo da Buti spiegava il Purgatorio di Dante nell'alma Università di Pisa nel 1395.

<sup>(3)</sup> Nelle giunte alla fua Opera initiolata, 3 Genealogium . Denoribium Theatrum Etrufco-Minoriticum , Edit. Flor. 1682. in 4pag. 188. O feghenthè male architettato, e male feritto fia queficiliro, non offante contirne una quantità grande di notizie di Storia lettezaria.

ta portato a credere, che ciò facelle Dante nella fua gioventù, ful rifleffo che di una tale scienza era ben fornito, quando intraprefe la fua Commedia; la qual cofa non farebbe potnta fuccedere, fe dopo il fuo efilio aveffe a quello fludio applicato. E chi non vede, che un'ingegno così elevato non era capace di riffringerfi a quegli findi, dei quali la gioventiti generalmente fuol'effer contenta? Aveva egli di buon ora (1) fcorfi non tanto i più dotti Scrittori delle antichità a quanto le pagine dei facri Libri (1), e a questi Studi aveva accoppiati ancora quelli della Platonica , ed Aristotelica Filosofia , che erano in granditlimo pregio preflo quei pochi, che altora avevano stima di dotti (1). Godeva per quello Dinte dell' amicizia di tutti quei che erano in Firenze, ed altrore in credito di Uomini letterati , e fra eli altri di Gnido Cavalcanti, il quale il primo fra fuot amici egli stesso lo chiama (4). Era Guido,, filosofo di autorità, non di poca thi-" ma, e ornato di dignità di coftumi memorabili, e de-, gno d' ogni laude e onore (1) : la fimiglianza degli flu-

(1) Nella fua Vita nuova, che Dante feriffe nella fua Gioventià, cita welti pagi di antichi Pocti. (2) Ved. la sopradditta Vita muova, nella quale Dante riferisce

aliumi pafi tolti delle Sacre Carte.

(3) Prima la Filefofia di Platone, poi quella di Ariflotile faco-no con grande impegno infegnate nelle Scuele. Di ambedne Dante aveva un efatta cognizione, come da tutte le suo Opere apparisce, e particolarmente da quella che intitolò Convivio.

(4) Nella Vita nuova, Dante quando vuol nominare Guido Ca-

valcanti, dice,, il primo delli mici amici.
(5) Filippo Villani uella Vita di Guido fra le altre pubblicate dal Co: Mazzucchelli pag. 96. Dino Compagni I. 1. pag. 19. narra 1, ,, che era cortefe, e ardito, ma fdegnofo, e folitario, e intento allo ,, fludio" e feuza più si può vedere ctò che uedice il detto Villani, ed il Sig. Mazzucchelli nelle sue Anuotazioni a detta bita, ostre molti altri Scrittori che citar fi potrebbero. Egli morì verso la fine del 1300, come racconta Gio: Villani 1.8, c. 41, ed è falso che egli fosse Epicureo, come dice il Boccaccio nella Nov. 9. della 6. Giorn. il quale prese forse abbaglio nell'attribuire al figlinolo quello che da Dante nel Cant. X. dell Inf. fn a M. Cavalcante juo Padre attribuito. In effetto di Guido affai diverjamente ne parla nel juo Co-mento al detto lucgo dell'Inf. il qual Comento compese molto dopo il Decamerone (Ved. il Biscioni nelle suc Annot. alla Vita nuova di Dante fra le Profe dello stesso Dante, e del Boccaccio). Forse anco-ra in dena Novella M. Gio: riseri quello che altora credeva il Popolo, il quale diffamava per Eretico chiunque fosse degli altri più dotto o nella Fifica , o nell' Aftronomia (Ved. il Sig. Manni nell' Illustrazione del Decamerone P. s. c. 61.)

MEMORIE PER LA VITA

ėj (\*) aveva fatto naferte fra lui, e Dante quella dolce amicitai, shenchè quell'utimo, conoficando quanto il proprio facita, shenchè quell'utimo, conoficando quanto il proprio facelfe frunçulo d'innalizar le medefimo fopra lo fledio fun di matifilmo Amico (\*). A quel tempo era ancora in molta reputazione M. Cino da Fiβisi non meno eclobre Giureconfulto, che accreditato Poeta (\*). Dante da Majaros altro Rimatore di quel fecolo (\*). Crea Magolini' Sanele

(1) Egli fa eccellente Poeta, ed a fusi nobili componimenti " mol"no è tennita la volgar Poeta, perioteche da est rievevite non poet
"robolizza a pesificatiore". Curiombeni T. II. dell' Horis della
Volg. Poetia pag. 266. Dante nella fua Vita nuova ei diec, che l'
micrizia con Guido nacque dall' aprova questo fapori, che dell' Altighieri cra um Sonetto, a cui con altro avvour esfo risposo. Il newtounto Sonetto d'Dante è questo, a ciu isfora fa paris), e che incentrato Sonetto d'Dante è questo, a ciu isfora fa paris), e che incen-

,, A ciascun alma presa, e gentil core ec.
(2) Nel Cant. XI. del Purg. v. 97. e seg. dice Dante
,, Così ha tosto s'uno all'astro Guido

" La gloria della lingua: (cieè Guido Cavalcanti a Guido Guinicelli Bolognefe)

" Chi l'uno e l'altro caccerà di nido.

E cere code il Vellutto, parte di f. e melgino non del Petraca, correccio del Vellutto, perio pupir co dambito quando Dante firstifica del Commedia. Il Petraca nesper certamente nel Megro del Sidos. E vero poi, che Dante colle foe Rime offessi del giordi e del perio del periodo del perio

ti., tsuefe dopo Dante" cho quafi lo paregeiafe.
(3) Di M. Guittorino de Sigibuldi, detto volgemente Cino da Pitlosa, estre il Crecimboni nella Storia della Volg. Pocía Vol. II. 1992, 389, e soli datin, vodei l'eradiro Parlee Francetto Antonio del le Rime di Dante e Meggono divani Sonetti di loi a Dante e Me Cino. Fra primi ven è anno in ripola ad lopora del Dante e M. Cino. Fra primi ven è anno in ripola ad lopora del con con conservatione del con conservatione del con conservatione del conse

tovato Sonetto, che incomincia

(1) In A cial(mi alma profa, e genil core ec.

(2) In Massan por instrume al 1990, e framo di quelli, che
controlle de Massan por instrume al 1990, e framo di quelli, che
con Siciliana chiannata Nina, in lode della quale complet ed exhabi
divurgle bizzarie, che ernon aliana anda. Creditabeni Comenta
alla Notr. della Volg. Puelin Vol. I. I. 1. c. 3. pag. rol. e cap 190.
Creditimbeni C. Vol. II. P. III. 1. pag. 34, e tenta and Dante,
the f facerna chiannari in Nina di Dante. Egli poi fu dei print
che tatrodogno le Lettere migricos sonetti ("Gretchimbeni I. c. 83).

il qual uso avendo seguitato l'Allighieri, fra le mentovate Rime si trova una risposta del detto Dante da Majano al più volte citato Sonetto, che principia

" A ciascun alma presa, e gentil core ec. (1) Cecco Angiolieri, di cui parla il Boccaccio nella Nov. 4. della 6. Giorn. viffe ful finire del XIII. fecolo. Più Smetti scriffe a Dante, i quali sono nella Raccolta dell'Allacci, e da alenno di essi apparisce che egli fosse suo amico, ma da uno assai Satirico si viene in chiaro, che fu veramente suo emulo. Ved. il Crescimbeni ne Coment. alla Storia della Volg. Poesia Vol. II. P. II. lib. 2. pag. 103.

(2) Di lui dovremo più a basso ragionave.
(3) E' nominato da Dante nel XXIV. Cant. del Purg. e certo con lede : di questo antico Rimatore ne parla il Bembo nel 1.2. delle fue Profe, il Redi nelle Annotazioni al fuo Ditirambo pag. 101. e 236. ed il Crescimbeni I.c. 1.1.pag. 19-

6 336. 84 Il Creficimbent I.G. 1.1795, 59.
131 Dira Solfo Foundar, come from the Proposition of Collecting In amico Alla Principles of Collecting International Conference on Cinc., come G afficer if Creficimbent I.C. 1.3, pag. 130. 6 131. (4) Fo Armiton To Fittense if di Golfcimbent I.C. 1.3, pag. 130. 6 131. et al. 18 discovered on Fittense in di 16. Settember 2313, per Sentare ad dell' Ilmajoritore, profit del quale era flata accopia d'Errifa (Gior Villian) Storia I.O. C. 4.1). La della Sentanza fi conference MS. nella Magiciario biana and Cod. 131, della Cl. 34, ed altrove. Del refo di Lau vedaj quanta forrei al P. Pacifo Articolo Armino Ilmajorita Gristia and Lau vedaj quanta forrei al P. Pacifo Articolo Armino Ilmajorita Gristia and Conference and Confe juo Ateneo Afcolano MS, presto il Bernino nella Storia dell'Ere-

fie al Sec. XIV. c. 3. pag. 456. e feg.

(6) Il citato P. Appiani, di cui è da vedersi quanto scrive il dottijimo Co. Mazzucchelli nel Vol. I. degli Scrittori d' Italia pag. 885, racconta che lo Stabili dopo effere fiato alla Corte del Pontefice Gio: XXII. in qualità di suo Medico , si portò in Firenze , e che firinse amicizia con molti uomini di lettere, e particolarmente con Dante Allighieri, col quale fi occupava a sciorre varie questioni, che scambievolmente si proponevano, e ad injegnare al medesimo Dattte l'Aftroyamia.

(7) Il citato Autore non dà discarico , donde tali notizie ab-

Comunque fia, quelli due Letterait è cetto che fi conobbero almeno per Lettera (\*) , che lo Stabili fi di molitò ne' finoi Scritti un' ardito difrezzatore della Commedia del nolto Dante (\*), c che di Gimbi Craudeati ancora non ebbe alcuna filma (\*). Eta lo Stabili, come dalle fue Opere apparifice, uno firitio ambiziolo, e maledico, e delle cole fue aveva meggiore opinione di quella, che ad un Filoloio convenifie. E qui è a proposito il cercare fe Danne avelfe alcuna intutta della lingua Greca, venen-

bia prefe, e dicendoci, che egli venne in Firenze dopo aver servito Gio: XXII. bisona credere che seguise verso l'anno 1318, perchè Gio: su eletto Pontesse ne ?. Agodo 1316. (Muratori Ann. d'Italia a detto anno). In questo tempo Dante era esule dalla Patria.

(1) Nel lib. 3. c. 10. del fuo Poema intitolato I Acerba, diceparlando della Nobiltà.

Ma qui mi ferife dubitando Dante, Son dei fiftieli nati in uno parto Et più gentil fi mefia quel d'avante, Et ciò converso come già vedi Torno a Ravenna de li non mi parto Dirime Ffullano quel che tu ne credi.

Referiții a Dante întendi tu che leggi ec.

(2) In piu luoghi del fuo Poema Francesco Scabili parla di Dante, e della fua Commedia, e particolarmente nel lib, 5, c, 10, ove dice:

> On ping immaginands cofe vanu, Ma qui riffichene, e luce agai untava Che a chi intuade fu la mante lieta. Qui non fi fogna per la felco cura. Qui non tego Favolo ne Francefa De li Manfredi non vago Alexio gira. El Matino nurva, C Vecchio da Veccuisto Che feet de Mantagina qui non dico Ne de Francefichi lor fanguiguio muchio. Non vezgo (Conte che per ira, C no dio Non vezgo (Conte che per ira, C no dio

Qui non si canta al modo delle Rane Qui non si canta al modo del Poeta

Robe vege 1 to line ever per 11 a. y . y no
Ten foste I Active/covo Ruegeiro
Perculacado di fun circle a free polic
Perculacado di fun circle a free polic
Lafo le ciante, e tono fu nel veco
Lafo le ciante, e tono fu nel veco
Le Fevole mi fon fempre nemiche.
Quivu fi vode che lo Stabili allude a più cofe vaccontate da Dante

Quivi si vede che lo Stabili allude a più cose vaccontate da Dante nella sua Commedia, e che riprende alpramente l'invenzione di essa. (3) Nel cap. 1. del l. 4. esamina con molto rigore la celebre Canzone di Guido Cavaltanti, che incomincia

" Donna mi prega perch io voglia dire. "

di quello Idioma, mentre tanto nel fuo Poema (1) quanto nel suo Convivio (1) citando delle voci Greche, lo da chiaramente a vedere. Che se egli è certo, come osservano i medesimi Fontanini, e Maffei sopra l' autorità dello stesso Dante (4), che i due Poemi di Omero non erano fiati ancora trasportati dal Greco in Latino, come poteva senza aver letto alcuna cofa di lui, nominarlo più volte con lode grandiffima (1)? Lo fludio della lingua Greca non fi spense mai in Italia (6), e non dovette effer difficile a Dante ne' suoi

(1) Nel suo esame fatto al detto libro dell' Elequenza Italiana, ed inferito nel II. Tomo delle sue Osservazioni letterarie: anche il Filelio, ed il Manetti nelle loro Vite del Poeta dicono, che non aveva notizia delle Lettere Greche.

(2) Fiù voci Greche mescola nella sua Commedia, come Perizoma nel C. XXXI. dell'ese mojecui mitta pia Comocciata, tone testicona et C. XXXII. dell'ese, con Entonara, et che che edi cit il Salvini, per fenilitare infetti, Parg. C.X. v.138. Geomanti, Parg. C. XXXII. v. 131. Gallini via Intera, Paradil, Cont. XXII. v. 191. testifi cullo, ivi C. XXX. v. 111. Tecchi canto in lode di Dio, ivi C. XXX. v. 73. Alfa ed omega, ivi C. XXVI. v. 17. ed altre che forfe non ho avvertite.

(3) Quivi ancora usa la voce Protonoe prima mente, ed alcun' altre ; e nella Dedica a Can grande , affegna l' Etimologia della parola Allegoría.

(4) Dante nel suo Convivio dice che Omero ancora non era stato mutato ,, di Greco in Latino , Primus ex recentioribus Homerum latine reddi curavit Franciscus Petrarcha , dice il Fabbricio Bibl. Grac. lib. 2. c. 111. 6. 18. Vol. I. pag. 297. (5) Nel C. IV. dell' Inf. v. 88. chiama Omero , Pocta Soviano ,

e v. 95. e 96. ..... , Signor dell' altissimo canto

, Che sovra gli altri com' Aquila vola . e nel C. XXII. del Purg. v. 101. e 102. --- Quel Greco,

, Che le mufe lattar più ch'altro mai. In questo luogo v. 106. e seg. dice ancora , " Euripide v'è nosco, e Anacreonte, " Simonide , Agatone , e altri piùe

"Greci, che già di lauro ornar la fronte. Adunque Dante avea notizia di questi Pocti celebri nell'antica

(6) Vedi il Muratori nelle Antichità Italiche dei tempi di mezzo T. III. Diff. XLIV. ed il P. Gian Girolamo Gradenigo in una Pazzi di Validarno (1) facevano il loro nido, adunarono un for.

lettera [spra tal materia [critta al Cardinale Quirin], ed inferita nel T. VIII. delle Mifcellance di varie Operette pubblicate da Tommafo Bettielli in el 1744. in Praezia.

(1) In un Sontto di Dante riferito dall Erudito Sig. Raffielli nel no Trattato di Mi. Busone da Gubbio cap. V. si vede che vi era allova chi insignavua la lingua Greca; imperciocith parlando in esi il Poeta di un figliuolo di detto Mi. Busone, a cui è diretto il Sonetto, dite

" S' avaccia ne lo fill Greco, e Francesco.

(a) Quéfe Ari, che non melto differifono da quelle Comunità, le quali prefio gli Astichi dicevanh Collegi, fono defritte de Ant. Pucci nel fuo Capitolo impresso dietro la Bella mano diGiusto de Conti, e delle medejone parla l'Ammirato nelle fue Storie, e gli altri Scrittori Fioventin.

(3) In an libro membraneco in foglio di detta Arti initialeta, Flerato del primo libro delle Martinela di Firrato, [grant M. Comincia dall'anno 1391, a c. 43, leggoli, Dante di Midipirel degli Midipirel Potta Firration, Developi più nogli este, che irvove folje deferitto il nofivo Dante, non japeri di fravo afferito. Pod effere che i join peliforero, come nel Firratini discomo, percept ette per avere evoto un negotio di Speziale: e può efferentoro sche Dante voulge un tempo peristure la Miditina, di cui non en certo tropo delle un tempo peristure la Miditina, di cui non en certo tropo.

(4) Vedi il Vocab. della Crusca in questa voce.

(5) Così dicono Simone della Tofa ne fuoi Annali all' anno 1289. e Dino Compagni nel I. 1. pag. 6. ediz. di Firenze del 1728.

DI DANTE ALLIGHIERI.

formidabile Esercito composto dei più valorosi Guelfi di Bologna, e di Toscana loro alleati. În esso fra i Soldati a cavallo si volle trovare il nostro Dante, e con gli altri arrivato nel Casentino presso Poppi, incontrò i nemici, i quali benchè inferiori di forze nulla temevano, resi animosi dalla vittoria ottenuta l' anno innanzi sopra i Senesi alla Pieve al Toppo (1). Mí. Amerigo di Nerbona (1) Capitano della Cavalleria de' Fiorentini , o come racconta Dino Compagni (1) Mf. Barone de' Mangiadori da S. Miniato ( 1) ordino che il nostro Esercito non sosse il primo ad attaccare la battaglia, ma che si aspettasse di piè fermo l'assalto che mostravano di voler dare gli Aretini. Un tal configlio proccurò fenza fallo la vittoria ai Guelfi, mentre i Ghibellini di Arezzo essendosi spinti con forza, e valore contro dei nostri averebbero certamente disfassa tutta l'armata, come della Cavalleria era loro riuscito di fare, se dopo una fiera resistenza non fossero stati costretti di cedere al numero maggiore (1). Quefla famola battaglia accadde un Sabbato mattina agli 11. di Giugno in un luogo detto Certomondo nel piano di Campaldino (6), e fu molto dannosa ai Ghibellini, perchè in essa

in a, benabi gli altri Storici tutti facciana queflo Vofervo della Coffac degli Ulertini. Ma evvoertado che Dino vidipe appata e tempi di queflo Vifevo, e che pecciò pati offere meglio degli altri informata ai che Caffac ggi fogi, po creation di abver figoriatere la fua afferdat Coffett destrifimo Amentatore dell'Italia Sacra dell' Ughelli cald abve nel T. I. i parta di queflo Guglielmino.

due colect abulgano Antonauro et il italia Salta dei Ognetti cola dove nel T. 1. fi parla di queflo Guglielmino.

(1) Annali di Reezzo pubblicati del Muzatori nel T.24, Script, Rer. Italic, pag. 857, Gio: Villani 1. 7, c. 119. Di quefla [confitte [gain ta il di 27, Giugno 1288, fa menzione Dante nel C. XIII. dell' Inf. v. 132. e [ga. 12].

(2) Di questo illustre Capitano vedi il Villani I. 7. c. 129, (3) L. c. pag. 9. Questa rotta è accennata dal nostro Poeta nel C. XXII. dell'Inf. v. 4. dicendo:

" Corridor vidi, per la terra vofira,

"O Aretini, e segui sapeva come andavano le cose nelle battaglie.

(4) Mf. Barone de Mangiadori l'anno 1289, era Capitano di Siena. Andrea Dei Cronica Sanese pubblicata dal Muratori T. X V. Rer. Ital. Script. pag. 40. (5) Lo dice Dino Compagni 1. 6.

(5) Lo dice Dino Compagni 1. 6 (6) Villani 1. 7. c. 130.

o / Villain 1. /. t. 130.

perderono il Vefeoro Guiglielmino, Bioneconte da Montefeitro, figliuolo del celebre Guido (1), e non potrio lativ valoroti Gavalieri del loro partito. Narra Leonardo Arctino (1), che in quelta azione Dante fi trovava a combattere nella prima fehiera, ove portò gravifimo pericolo, e che in una fiu Lette, ra Jaina l'avera minusamente deferitta. L'anno dopo 1200 del mefe d'Agoflo (2) i Lucchefi con l'ajuto de Fiorentini, e degli altri loro collegati, il volfere osnori i Pifani, e fira i motit danni fatti ad effi, uno fu la prefa del Caffello di Caproni, non molto difordo da Fifa. In quelta Spedizione vi fi Dante, il quale ci racconta (\*) di aver veduto control del control

Delle Ambascerie di Dante, e del tempo in cui prese Moglie.

6. IX.

L'atti degli usmini illustri restano motte volte nascesi alla pollerità, perchè coloro i quali doveano di essi lassiare nei loro Seritti la memoria, non si crederono che tanto noi considerato di programa di la mendesi programa di la medesi in mendesi (1). Perchi poco polimo ridire al delle ambaferrie, le quali l'Dante fostenne, estendori stra appenna indicate dapii Serittori, benehè queste fostero nèpoche di numero, nè di poca importanza. Gio: Mario Fisilo (\*) è il solo the di este patti con qualche precisione, ne da ancesa delle di colore di memoro, ne di poca importanza.

<sup>(1)</sup> Di costui parla Dante nel C. V. del Purg. v. 88. e sig. dicendo, che nella detta battaglia, in cui resso morto, non sa trovato il di lui corpo. Buonconte su Capitano di gran valore, come raccontano gli Storii.

<sup>(2)</sup> Vita di Dante. (3) Vedi il Villani I. 7. c. 136.

<sup>(4)</sup> Inf. C. XXI. v. 94. e feg.
22 E così vid io già temer li fanti

<sup>&</sup>quot;Cb' uscivan, patteggiati, di Caproua, "Veggendo se tra nemici cotanti.

<sup>(3)</sup> Le minime circost nze della vita degli nomini grandi, sicome avverte un illustre Letterato, servono a darci un idea compitadei loro carattere, e a giustiscare la stima, che la posterità ha concepita in loro savore.

<sup>(6)</sup> Nella Vita di Dante MS.

me non è riuscito di poterne per altra parte sapere di più . " Quatuor ac decem " dice egli " legationibus est in Rep-" fua functus, ad Sanenses pro finibus, quos fuo nutu com-" posuit: ad Perusinos pro civibus quibusdam Perusii deten-, tis, quos fecum reduxit Florentiam: ad Venetorum Rempublicam pro jungendo fœdere, quod effecit ut voluit : ad Regem Parthe nopæum cum muneribus contrahendæ ami-, citiz gratia, quam contraxit indelebilem ad Extensem Marchionem in nuptiis, a quo præpolitus est Legatis reli-", quis: ad Genuenles pro finibus, quos composuit optime: ,, ad Regem Parthenopæum ruríus proliberatione Vanni Bar-", ducci, quem erat ultimo affecturas supplicio, liberavit au-", tem Dantis Oratio egregia illa, qua sic incipit: Nihil est, , quo sis, Rex optime, conformior Creatori cunctorum, & ", Regni tui largitori, quam mifericordia, & pietas, & aftli-", &orum commiferatio &c. Ad Bonifacium Pontificem Maximum quarto fuit Orator, semperque impetravit, quæ vo-" luit, nili ea legatione, qua nondum erat functus, cum , exul factus eft. Ad Regem Hunnorum bis missus exoravit " omnia. In Galliam ad Regem Francorum orator æternum " amicitiæ vinculum reportavit, quod in hodiernum ufque ,, diem radices habet. Loquebatur enim idiomate Galli-", co non infigide, ferturque ea lingua feripfiffe non nihil, Dante per trovare qualche refrigerio al dolore provato nella perdita della fita Bestrice, nel 1291. (1) in circa, s'indusse a prender per moglie Gemma di Manetto di Donato de' Donati (1), Casaia molto illustre della tna Patria, e da essa ebbe più figliuoli, come si disse a suo luogo (1). Gli Scrittori ci racconiano che non molto tempo durò la buona corrifpon-

den-

<sup>(1)</sup> Ditendo Giannosso Manetti, che Dente, non multo pofi dato, multo puelle delluma vigione letra estati in de circiteranon unterna accepti — e clarifima Donatorum familia nomine Germanum, Si vincia in chiosa che tiò devette fequire circa el amos 1931. Amos 1931. Amos il Boccaccio dice che i Parenti del Porta lo configliarono ad accafarper allegariosi il fuo dolore.

<sup>(</sup>a) Che Gemma Donati fisse siglivela di un Manatto, e nipete di un Denato apparisce da due singramenti, il primo del 1331. che si riporta qui sotto: fattro del 1297. Del resunte succepta, she i Donati averzono le lavo Cafe non lungi dal Cento del Pazzi (Dino Compani Stor. l. 1, pag. 12.) e che in conseguenza erano per cost dire vicini detti Miliphieri.

<sup>(3) §.</sup> IV.

Dell' Uffizio del Priorato, e dell' Efilio di Dante.

6. X.

P Ervenuto il nostro Dante all'età di anni 35. su creato dei Priori, Magittrato Supremo nella Repubblica Fiorentina, ed eguale nella Giurifdizione al Gonfalonierato (1). Si costumava allora di eleggera, non di estrarre dalle Borse delle respettive Arti, come di poi si usò, questi Priori, i quali per altro dovevano prendersi anche in quel tempo fra quei Cittadini che erano in alcuna delle dette Arti matricolati, o per meglio dire ascritti (1). Risede Dante in quello uffizio dal di 15.

<sup>(1)</sup> Boccaccio Vita di Dante. Il Manetti dice che coffei era "ad-(1) DOCCACIO PILA di Dance. Li Mantetti nice socioriera "na-modum morofa, ut de Xantippe Socratis Philolophi coninge feri-p ptum esfe legimus, Nel Vol. 1. del Megazzino Tofcano che nel Marzo del 1924, se fominiciò a pubblicare in Livorno, è stata inferi-ta una Vita di Dante, ed in esfa a pag. 11. legges. "E" cosa singo-, lare the fi fia più conservato il nome di queste due Belle (cioè Beatrice nominata pocherighe avanti, e Gentucca), che quello di tre " mogli , che fi dice aver egli avuto , e che è incerto come " fi chiamaffero " Queffa notizia è presadal Dizionario di Bayle v. Dante ove fi avanza ciò su l'autorità di Papirio Massone T. II. Elog. pag. 27, ma

ben difficile riescirà a chiunque il darne una sicura riprova. (2) Ved. Dino Compagni 1. 1. pag. 10. Del reflo l'Uffizio del Priorato, come fi ha da Gio: Villani 1. 7. c. 82. e da Simone della Tofa ne' suoi Annali, su creato nel 1282, e quei che lo componevano, surono detti Priori delle Arti , perche erano Cittadini afcristi ad alcu-ne delle Arti , nelle quali era divisa la Cistà di Firenze. Questi Priori in principio surono III. poi VI. e nel 1191. nella cetebre Riforma satta per opera di Giano della Bella su creato il Gonsaloniere di Giustizia, cioè quello a cui apparteneva portare l'insegna del Co-mune di Firenze. Villani l. 8. c. 1. ed Annali di Simone della Tofa a detto anno. Il detto numero dei Priori non fu sempre lostesso, come fi può vedere ne noftri Storici, ma in fine fu di VIII. Tofcana illuffrata Vol. 1. pag. 182.

<sup>(3)</sup> I famos ordini di Giustizia fatti nel 1292, e inseriti nel lib. 111, dei nofiri Statuti, comandavano, che quei che volcvano godere l'Uff-210 del Priorato, foffero Popolani, cioè ascritti ad alcuna delle nostre Arti , e Dino Compagni ferive 1. 1. p. 11. che i Signori Priori vecchi con certi arreti dovevano eleggere i nuovi in virtù di questa Riforma . Ved. ancora Leonardo Aretino nella Vita di Dante .

Giugno al dì 15. Agosto del 1300. essendo Gonsaloniere di Giuflizia Fazio da Micciola ('). În questo tempo principiarono tutte le avversità del nostro Poeta (1) a motivo delle civili fazioni, che regnavano nella Repubblica. Benchè fosse stato discacciato dalla Patria fino dall' anno 1204. Giano della Bella ardito difenfore della libertà, non oftante le cose non rimasero quiete in Firenze, e quei che in qualche modo avevano favorito la parte di detto Giano, erano in varie maniere molestati dagli Avversari, i quali non lasciavano di corrompere ancora la Giustizia per arrivare ai loro fini (1). La mala amministrazione del Governo fomentava le gare dei privati cittadini, che per pascolare la loro ambizione, non per defiderio di giovare alla Patria, si proccuravano i primi Uffizi della Repubblica, nei quali potevano più comodamente dare sfogo alle loro passioni, danneggiando gl' inferiori . Fra le altre Famiglie potenti si dittingueva allora quella dei Cerchi-" uomini di basso stato, ma buoni mercatanti, e gran ric-" chi " (4) i quali abitavano nel Sesto di Por S. Piero presfo a' Donati ,, più antichi di fangue , ma non sì ricchi ,, (1), onde questi cominciarono a nutrire molto odio contro i Cerchi, quali vergognandoli di vederli superati da quei che gli erano inferiori per nobiltà. Quest' invidia a poco a poco

avan.

<sup>(1)</sup> Così l' Ammirato il Giovane T. 1. delle sue Storie pag. 20 6 da altri quesso Gonfaloniere è chiamato Fazio Domicola.

<sup>(2)</sup> Così si esprime Dante in uno squarcio di lettera riportato da Leonardo Arctino. Ved. la Nov. CXIV. di Franco Sacchetti, nelquale sinarra che la prima cagione dell'Essilo di Dante nacque da un fatto (eguiso con un Cav. della famissila Adimari.

<sup>(3)</sup> Dino Compagni è quello, coie con maggio è fattezza racconstit to es fuccidate in Firenze nei tempi, dei publi dobbimo dificorvere. Dino adunque abbiamo fazzialmente fagnio in sutto quello che famo per dire, perchè egli era prefente ai fatti "che ci ha mella fua Storia epilogati. Per eltro non fempre figue rigorofamente nes nei nei decenti I ordine cromologio.

<sup>(</sup>a) Dino Connagani 1.1, pag. 18. Per aitro questa caliata fuendis tulturie e, e Signara dei Captello d'Acono in Valditieve (Dante Parad, C. XVI. v. 6+,) benche assumi di bajo flato fieno del Compagni chiansin quei dalla loro differentaza, perito, come offeren France-feo Connacci nettie P. V. c. 1.V. della Storia della B. Umiliana, l'apresi del del R. Umiliana, l'apresi del del Romano son del rivolife, con di nettie qualite langua; the del Romano son derivolife.

<sup>(</sup>e) Dino Compagni ivi . Lo ftesso Dante nel C.XVI. dell Inf. v. 119. ei fa vedere di quanta nobiltà si credeva andare adoma questa Famiglia .

avanzandofi, venne a tanto, che Mf. Corfo Donati (1) Cavaliere di grand' animo e nome, per vendicarfi dei Cerchi. i quali avevano proccurato di torgli un' Eredità, fece avvelenare alcuni di loro. Un tal fatto benchè non si fosse potuto provare, impegnò i Cerchi a farsi dei partitanti, e tal cosa non gli fu difficile l'ottenere, perchè ricchi erano, e popolari, e facilmente fi prestavano agli altrui fervigi. Crescendo l'odio per una parte, e per l'altra, ed essendo già la Città in due fazioni divifa, fu sparso dagli aderenti dei Donati, che i Cerchi per farsi sorti avevano fatta lega con i Ghibellini di Tofcana, la qual cofa avendo rifaputa il Pontefice Bonifazio VIII. che allora reggeva la nave di Pietro, mando a Firenze per pacificare apparentemente i due partiti , Matteo d' Acquas parta Cardinale Portuense (2) , ma in effetto per abbaffare i Cerchi, perchè temeva che se più si fosse avanzato il suoco della discordia, i Guelfi aderenti alla Chiefa non venissero a decadere, come altre volte era accaduto, dal governo della Repubblica Fiorentina. Conosciutasi dai Fiorentini la vera intenzione del Legato, forte se ne sdegnarono, onde prefero per compenso di fare in modo, che egli di qui si partisse, ed intanto, per abbassare l' arroganza delle due fazioni, mandarono a confine i capi di esse. Non per quello restarono in pace quei che crano rimasi dentro

<sup>(1)</sup> Di M. Corfo Donati parlamo batti i motir Scrittori, e Dante che in tatto il fipo Forma sigge di nominario, nel XXII. Centudi Purgaturio v. 81. e fg., accenna, quali profestando, la fas mortefacedasa nella Badie di S. Salvi al di 15. Settember 130-, per piuficite fattegli dare dal fusi accuni e Ved. Dino Orapani I. str. pag. 75. evo de brows Suiro ci deferve funza parazialnia li foa citago. 75.

<sup>(2)</sup> Quefo Cardinale è accenneto de Dante nel C.XII. dei Pared. V. 14, Le fau exenta fequi di Grupo nel 1900. a dire di Simono della Tola nel fuel Armaii. Me Dino Compepni i.1, p.g. 20, valcio della Tola nel fuel Armaii. Dino Compepni i.1, p.g. 20, valcio Cerchi. Gio Villani nel 1.8. c.q. 3), melfar di accodarfi a Simone della Tola, ma comanga vada la cofa, vià nicote monta per la folganza della Soria. E per atto da acvocciti foi monta fer la folganza della Soria. E per atto da acvocciti foi monta fin Firenze il Cardinale Matteo con ordine di reformar la trera, ppi all mon 330, raccona che quefo Canduale vanue un Novembre del detto anno 1301, chop Carlo di Valari. Il Villindipogni non fe porta di specifi Interestito.

DI DANTE ALLIGHIERI.

la Città, anzi che la sfrenata licenza di alcuni Giovani della fazione dei Donati avendo la fera del di primo Maggio 1200, tentato di offendere i Cerchi, e fra l'altre cose avendo troncato il naso ad un tal Ricovero (1) o Ricoverino di questa Casata; di qui nacque un maggiore incendio, per cui tutta avvampò la Città noftra. Ad una tale sciagura se ne aggiunse un'altra, che non meno servì di pascolo al suoco della discordia, il quale già troppo grandemente minacciava un generale esterminio. La Città di Pifloja risentiva in quel tempo, non meno della nostra, i cattivi effetti delle cittadinesche discordie, mentre la Famiglia de Cancellieri, una delle più numerole e potenti, che fossero alfora in Toscana, effendo divisa in due fazioni a cagione di brighe sopravvenute fra loro (2), aveva svegliato nel restante dei Cittadini lo spirito di parzialità per alcuna parte di essa. I Fiorentini prendendoli forle maggior cura di ciò che fuori accadeva di quello, che facessero degli scompigli, nei quali si trovava la loro propria Città, crederono di doversi interessare in porre in pace i Pistojeli, e perciò fecero ogni sforzo per costringere i capi delle due fazioni a venire a Firenze (1). Ma siccome in quel tempo bollivano forsemente le gare det Cerchi e dei Donati , così quei del partito dei Cancellieri , ne-

τi,

<sup>(1)</sup> II Villani I. c. c. 38. lo bisma Ricovero di M. Ricovero de Cerchi, e Dino Compagni, Ricoverino Egli fi dal Patețiă di Firetre condennate în contumuita (ptro di 3, Maggio 1302. e)jenda ji Juvir della Cirila per timere di Carto, che quantunque molta di cerci particire di Carto, che quantunque molta di control particire di carto, con control pate di cerci pate di cerci pate di cerci pate di cerci pate di carto, con control pate di cerci pate di cerci pate di cerci pate di control con control pate di cerci pate di control control pate di cerci pate di control control control pate di cerci pate di control control control pate di cerci pate di control control pate di cerci pate di control control pate di cerci pate di

<sup>&</sup>quot;The state of the state of the

<sup>(3)</sup> Avendo la Repubblica Fiorentina presa la Signoria di Pistoja per porre qualche rimedio alle gare nate fra quelli della samiglia de' Cancellieri, pensò di mandare i Capi delle due fazioni a confino in Firenze, come narra Gio: Villani 1.8. c. 37.

(1) Da un Padre folo, ma da due Donne offendo discela la schiatta dei Cancellieri di Pistoje, al dire del mentovato Villani, per distinguere quei di un lato di essa da quei dell'altro lato, voslero gli uni chiamari, Cancellieri Nert, e gli attri Cancellieri bianchi, ma

cia (4). Stimo Dante, il quale era del partito de' Cerchi (1),

son f h l origine di quela denominazione.

(1) La Familia dei Prefecchoidi era del partito dei Neri, lonchè un tal M. Betto Prefecchoidi per espret di regle somme delinre al Cerchi, fosse de questio il ideo espreta. Non è questio il ideo espreta di cerchi, per para Non è questio il ideo espreto di Celate, il equali nelle facciore per sur somme della della considera della considera della considera di considera di considera della consider

(3) Villani I. c.

(4) Questo è quel Carlo, di cui in persona di Ugo Capeto dice Dante nel XX. C. del Purg. v. 70. e seg. Tempo veggò io, non mosto dopo anchi, Che tragge un'altro Carlo suor di Francia,

Per far conoscer meglio e iè, e i suoi. Senz'arme n'esce, e solo con la lancia, Con la qual giosprò Giuda, e quella ponta Sì ch' a Fiorenza sa scoppiar la pancia.

Quindi non terra, ma peccato e onta Guadagnerà, per se tanto più grave, Quanto più lieve simil danno conta.

 DI DANTE ALLIGHIERI.

benchè avesse per consorte una della Casata dei Donati (1). che una tal venuta in Toscana di Carlo poteva apportar danno ai Bianchi, ai quali il Pontefice Bonifazio VIII. mostrava bene di effer contrario (1), e a tutta fua possa vi si oppofe (1), benche inutilmente, come fra poco vedremo. In quello mentre effendo tornati alcuni della parte bianca dal loro confine, gli Amici dei Donati si radunarono nella Chiesa di S. Trinita, perchè gli dispiaceva di veder rimessi nella Patria quei Cittadini, che odiavano come nemici, quantunque membri di un medefimo corpo, ed ivi rifolfero di ufare ogni mezzo per rovinargli. La Signoria mal volentieri fofferse un tal fatto, e per punire quei che avevano maneggiata la congiura, condannarono M. Simone dei Bardi, il Conte Guido da Battifolle, e Federigo Novello fuo figliuolo (4); ma nonoftante questo, tanto si adoperarono i Neri presso Bonifazio VIII. che egli promesse di procentargli l'ajuto del suddetto Carlo,, il quale era partito di Francia per andare in Sicilia con-" 112 Federigo " secondo figliuolo di Piero d' Aragona , e Successor di sno Padre nel Regno (5). Giunto questi in Bologna (6) si ristette per allora dall' intromettersi negli affari

Dino I. c. p. 20, avera il Cavalcanti inanimati contro M. Corfo . Impereiteche effende flata la fia famiolia della facione Gueffa , pareca che Dante doresse più at Neti, che at Bianchi ataccars, con i quali tenetano tutti i Ghibellini . Si offerti poi che Dante non parlo nella sua Commedia con disorezzo della Casata dei Cerchi , come alcunt penfarone, ma the angl tib the ne dice eldenda in lore decere . Cionacci Vita della B. Umiliana P. IV. C. IV. 6. 23. e 24.

(t) Io non be posute fin aut scorere se fictia parentela el fesse sea la Gemma Donati moeste di Danie, e M. Corso, ma certamente non pare, cie Dante aveffe alcun riguardo all' affinità nello frarlare dei Donati.

(2) Perché sapon il Pontesice che la maggior parte del Bianchi era composia di Ghibellini, ed in confequenza di suos nemici; a almene perte Guessa von der Dante, che nei accennereme più sette Confo Donat cen alter suel amiet gli sueva credire che la parte Guessa priva in Firente. Dino Compagni l. 1. p. 25.

(3) Nella Cendanna di Dante, che nei accennereme più sotto, si di-

ce espressamente, che egli avea contraddetto alla venuta di Carlo in To-

(6) Dino I. c. pag. 29.

Scana. (4) Bisogna confessare, che la Storia di queste fazioni è molto escura, e che gli Sertitori banno confuß i fatti. Leonardo Aretino nella Vita de Dinte narra diversamente unefie cofe ; ma nos abbianne piutta-fie volute seutiare Dino Compani, cie meglie si puè credere informa-te delle cest seguitare pero e suoi crebi. Ved. il prime libro delle suo Storic pag. 23. c 24.

<sup>(5)</sup> Dino I. z. p. 28. Egli & quello che da Dante nel C. XIX. del Paead. v. 130. è caratterizzato per un'avare, o per un vile.

dei Fiorentini, che non avevano mancato di spedir colà Ambasciatori per pregarlo a non esercitare alcun segno di ottilità contro di loro, e paffando preffo Pilloja nell'Agotto del 1301. (1) senza entrare nella Città, mostrando per altro contro ad essa mal talento, ando al Pontefice (1), da cui su onorato del titolo di Conte di Romagna, Capitano del Patrimonio, e Signore della Marca di Ancona (2). Cominciò allora il Papa a trattare con i Capi di parte nera, e particolarmente con M. Corfo de' Donati, di spedir Carlo in Toscana, prima che passasse in Sicilia contra Federico (4), e perciò fornitolo di danaro (1) e di truppe, lo inviò per la parte di Siena a Firenze. Fermatofi Carlo nella detta Città di Siena spedi alla nostra Repubblica alcuni Ambasciadori, e fra questi un M. Guglielmo " Cherico , uomo disleale e cattivo , " quantunque in apparenza pareffe buono e benigno" (\*) per intendere se aderiva che venisse per Paciario in Toscana. Dopo una lunga confulta fu rifoluto di Si (7), e per onorare maggiormente la venuta di Carlo, la Signoria gli mandò incontro Ambafciadori commettendo ai medefimi, che proccuraffero di ottenere una capitolazione, in virtù della quale egli fi obbligaffe ,, che non acquifterebbe contro " a noi niuna giurifdizione, nè eccuperebbe niun'ono-", re della Città, nè per titolo d' impero, nè per altra ", cagione, nè le Leggi della Città muterebbe, nè l' uso " (8); lo che su fatto. Stabilite in questa forma le cose. Carlo entrò in Firenze in giorno di Domenica il di 4. No-

ann. 1204. ( ) Muratori ivi all' ann. 1301.

<sup>(1)</sup> Storte Pifioles pag. 14. (2) Era in Anagni piccela Città della Campagna Romana, ote il medefime Pontefice aveva avute & Natali . Muratori Annal. d'Ital. all'

<sup>(4)</sup> Seagliano le Sterie Fificiefi narrande pag. 14, che Catho prima di venire in Firenze pasiti in Sicilia, Quando gli altri Scrittori nen fossere contrary ad effer, facile non offante farebbe il consper l'errore, se fi cen-fideraffe che tra l'Agofte ed il Novembre, ne quali mefi era Carlo resticatamente venute in Tescana, nen vi corre tante tempo da peter cello-care la spedizione della Sicilia.

<sup>(5)</sup> Dino Compagni 4. 1. pag. 31. dice che in Certe del Papa da'Neti erane flate deschiate 70000, fierine pel felde fue, e de fuei Cavaliere , e pag. 33. che per trarle di Siena, ed affrettare la fua venuta in Firente gli furone denati 17000. fiorini .

<sup>(6)</sup> Dino l. s. pag. 31. (7) Tutis accerdarene che fosse lasciato entrare Carlo en Tescana fuori che i Fernat, i quali prevendero, che egli veniva per difiruggere la (8) Dino l. c. pag. 22.

Novembre 1301. (1) con 1200. Cavalli al fuo comando, ed ando a smontare nelle Case dei Frescobaldi di la d'Arno; le quali non erano ancora rinchiuse nel terzo Cerchio della Città (1). Quali scompigli, e quali revoluzioni accadessero allora in Firenze, e come con gran dissimulazione andasse proccurando il detto Carlo di feacciare dal governo della Repubblica non folo, ma dalla Patria ancora i Bianchi, perchè si sospettava che costoro sossero in cuore Ghibellini; lunga cofa farebbe il distefamente narrarlo, tanto più che di tutto questo una fincera, e patetica Storia ce ne ha lasciata il nostro Dino Compagni, il quale su presente, ed ebbe mano in ciò che allora accadde (2). Or Dante, come si disse, avendo con altri fuoi compagni nel Priorato impedita la venuta in Firenze di Carlo, dopo che egli a dispetto loro vi su arrivato, e che cominciò a portarfi in modo da far comparire il mal'animo, che nutriva contro i Bianchi, effendo stato eletto per Potesta M. Cante Gabbrielli da Gubbio (1), fu lo stesso Dante mandato in esitio, e condannato in pena pecuniaria. La via del dar bando su questa, al dire di Leonardo Aretino ... " legge fecero iniqua e perverfa, la quale si guardava indiep tro, che il Potettà di Firenze potette, e dovelle conosce-

(1) Le afficura il Compagni pag, 24, ende non fi sa perchè il Muratori all' ann, 1301. dica che Carlo enteb in Firenze il giorno di Ogniffanti, tanto più che Dino racconta pag. 32. che era flata prefa la precati-zione di non lo lasciar venire in quel giorno 3, perche il popolo minuto in n tal di facea fefta con i Vini nu:vi y e affai fcandali petrebbono in-

y, correct, (1)

(2) Il terzo Cerchie d'lle mura benche i incominciaffe nel 1183.

(Villani I. 7. 6.98. e gli Annali di Sinone) pura non esa principiate di Comitane. là d' Arna alla tennta di Carlo , il quale pento appunto di Imontare in quel lungo, perchè era ficura, vale a dire perchè non potes a efferrinferrato nella Cità. Di ciò ne apremo fufficienti prove nell' oreretta del Sig. Donienico Manni fopra le mura di Firenze, la quale defideriamo di teder tredo comparire la luce .

(3) Si avverta per altro, coe quantunque Dino fi dimofiraffe Guelfo, non offante & flato treduto the in cuore penfafe altriment. ( Letteta dello Stamp, nell' Ediz, di Firenze del 1728, par, 14.) Per altre nella fua Storia compianje amaramente le diferazio della fua Patela, ed il mal talinto d'alcuni suoi Cittadini, I quali per gare private accesero un suoco, che andò a divampare in un'aperta rottura.

(4) & refo era flate Petefih de Firenze nel 1298. (Annal. di Simone della Tola); e al dire ai Dino Compuni I. 3, pus. 60. fin Capitaro dei Firenzini nel 1295. ell'affedio di Pifeja . Il Villani pra di 1. 8. c. 82. chiama quefto Capitano M. Bino de' Gabbrielli , e le Sterle Prffoleft pag. 15. M. Bino d' Agobbio . Il dette Dino dice La. pag. 43. di Cante, che nel sempo del fuo governo, il quale principio fu primi di Notembre 1301, n ripard a molti mell, e a melte accuje, e molte new confenti, "

" re i falli commessi per l'addietro nell'ufficio del Priorato ,, con tutto che affoluzione fusse seguita." Ed in vero nella sentenza di detto M. Cante del di 27. Gennajo 1302. (1) apparisce che ex officio egli condannava all'esilio, e in 8m. lire di pena Dante Alligbieri con M. Palmiero degli Altoviti del Sesto di Borgo (1), Lippo Becchi del Sesto di Oltrarno, e Orlandaccio Orlandi del Selto di Porta del Duomo (3), per avere i due primi, mentre erano Priori, contraddetto alla venuta di Carlo di Valois, e per aver commesse delle baratterie (+) contro alle leggi . Di questa condanna sa menzione ancora Dino Compagni, là dove nella sua Storia (5) annovera coloro, i quali furono scacciati dalla Patria, come aderenti alla fazione bianca. Egli per altro la pone nel mese d'Aprile di detto anno, quando noi fiamo afficurati per altra parte, che ella era stata data tre mesi avanti (6). Dante era in quel tempo presso il Pontefice, come Ambasciatore della Repubblica Fiorentina, o almeno della Parte bianca, la quale se non ardi nella venuta di Carlo di mettersi in armi (\*) per bilanciare la potenza dei Neri loro nemici, almeno

(1) Il Villani I. 9. c. 135. pare che deca , Dante effere flato caccin-to con gli altei Bianchi nel 1301. ma dalla detta fentenza chiaramente apparifice cho ciò è falfo . Ci maravigliamo per aitro che Menfir. Fontanini nel lib. 2. della fua Eloquenza Italiana c. 13. abbia confufo tutto Il fatte, dicende che nel 1300. Dante era Ambafciatore al Pontefice er. (2) Egli era flito une del Priori, quando i Neti fecero la raunata

en S. Trinita, e fortemente riprese quei che avevano ad essa coperate. Dino Compagni I. 1. pag. 24. Probabilmente questo su il suo delitto, per cui conne punito. Aceva già con altri congiurato contro Giano della Hella, Compagni ivi pag. 13.
(3) E' nominato ancora da Dino Compagni I, 2. pag. 48. fra gli al-

tel efiliati con Dante.

(4) E quel trafico che fi faceva vendendo la Giufizia per denaro, e guadagnando illicitamente sopra gli fitipondi del Comune.

(5) L. 2. pag. 48. (6) In effecto lo mentovata condanna secondo che leggesi in uno Spoglie di Vincenzio Borghini ofifiente mella Magliabechiana Cod. 44. cl. XXV. pag. 49. l del di 17. Gennaje 1301. In esta si dice , che accessari dalla fama pubblica il Petessa en procedute extessio comere Ms. Palmicto deels Altoviti . e Dante d'Alle herio perchè comtaddiffere la venut a di Carlo, e 3 fecerunt barattarias, & acceperunt qued non licebat, vel n aliter quam licebat per leger n la condanna pot fun come fi diffe n in n lib. 8000. pro uno n o fo dentro ad un certo tempo non aveffers pagato, fi ordina che ,, Bona devastentur , & mittantur in Comune &., che se pei pagavano ,, Nibilominut pro bono pacis stent in exilio exy tra fines Tufcia dusbut annie, y Quefa festenza dal detto Spoglio fi a che fu confermata il di 10. Marzo di detto anne 1303. (7) I Priesi fiffi della Republica configirenza i Carthi a difendesfi, DC-1 30-UDO. TCillecost

000 teri-21-Dr. 20016 ı, lı

2000 or-

dire a quanto fosse stato veramente il suo volere. Ma tutto fu vano, imperciocchè ad onta delle promesse, e dei giuramenti di Carlo, Mf. Corfo Donati rientrò in Firenze con i fuoi, ed i Bianchi furono in numero di 600. (1) miferamente scacciati. Se adunque non la giultizia, ma la prepotenza ebbe mano in questo affare, e se dal contesto della Storia tutta di ciò che successe in Firenze nel tempo che quivi si trattenne Carlo di Valois, apertamente apparifce che egli o tratto dai configli del Pontefice (2), o dai denari, e dai maneggi della Parte nera, non aveva proccurato di far altro, fe non di distruggere il partito dei Cerchi, dobbiamo noi maravigliarci che in una sentenza Dante venga dichiarato Barattiere? În vero se tanti furono i disordini, e le ingiustizie commesse nella Città (1), se l'impegno, la sorza, l'odio, l'invidia configliava in questi miserabili tempi gli animi di coloro che governavano la Repubblica, o se piuttosto i Magistrati dovevano a forza ubbidire al volere di quei privati, i quali tiranneggiavano la loro Patria, si può egli credere che Dante Alligbieri macchiato fosse di quel fallo, che gli vien rinfacciato nella sentenza data da Ms. Cante, ed in un'Instrumento del 1342. (\*)? E con qual faccia poteva lo stesso Dante nella fua Divina Commedia (1) riprendere come Barattieri Mf. Baldo di Auguglione (6) e Bonifazio detto Fazio Giulice de' Mori Ubaldini, se di questa pece sosse stato imbrattato egli stesso? A ciò riflettendo Scipione Ammirato (7), lasciò scritto che " era necessario dire, o che si virtuoso uomo (cioè Dante) " fof-

ma questi per avarizia, e per viltà niun ripare secre nella loro caccia-sa. Dino Compagni I. 2. pag. 45. (1) Dino Compagni I. 2. pag. 43. depe aver nominati melti che

erano flatiefiliati, conchiuden che furono più di Uomini 600. i quali an-

<sup>(2)</sup> Cerimonie Dante nella fua Commedia in paricolare nel C. XVII. d'aver proccurate per megge di Carlo la cacciata del Rianchi.

<sup>(3)</sup> Senza errore non fi può leggere il 2. libro di Dino Compagni , eve fi raccentano le cofe successe nella venuta di Carlo in Firenze. (4) Si riferifee più abbaffo.

<sup>( 5 )</sup> C. XVI. del Parad. v. 55. e frg.

<sup>(6)</sup> Dr Mf. Baldo di Auguglione ved. el T. 18. dei Sigilli del Sig. Domenico Manni , ove n. 7. 1º tilufira appunto un Sigilio di effo Mi Donato Alberti. Al dire di Dino Compagni I.2. pag. 52. quando fu prefo da' Neri, e condette al Petefià , nemine Baldo d' Augulione fea quel che avevano diffrutto Firenze. (7) Stor. Tons. 1. pag. 215. Ediz. di Firence del 1647. In fogl.

n folfe condamano a notro, come ferive il Villimi (\*) o che n fenza ragione metta altri nell' Inferio per il peccato, del n quale era macchiaro ". Ma comunque folfe, racconta l'Arrivo che non clemdo comparfo Dante a difenderi, ni avendo, come è probabile, nel termine prefilo pagata la fomma di Sm. lire, in cui era flato condamano, fatono i fuoi Beri trubait e guafti, e poi conficati a tenore della memovata Sentenza (\*). Queffi finoi fondi furono dopo φα. nani dal fuo figlinolo Jacopo rifetattai (\*). E qui porremmo noi efaminare (e varamete avanti il fuo Efilio il noftro Poeta comineiaffe a comporre il fuo Divino Poetna, fe di quefto non voletimo pri accondatamente in altro luogo parlate.

Di

(1) Lib. 9. c. 135.
(2) Ved. Leonardo Aretino, ed il Baccaccio nelle lore refpetitte Vi-

ze di Dante. (3) Cert atparisce dalla seguente notizia di un pagamento fatte do un figlinol de Dante per ricujerare e Beni confifente al Padre ; la qual un ngunos ae seante per reingerare e una conjecte al Pedre ; la qual netiçia è fentata da un libro MS. In caria persa del 1312, al tumo del Duce di Atene, che cific nell' Arcivose del Monte Comune di Fi-rence a 117. Ella è accumata dal 352. Manni nel Tom. XVII. de jun Sigilli pag. 77, e 78, m.; not P abbiano traferètta dall'ann. V. della Soc. Colombaria pag. 164, 3, Die VIII. Januarii 3, Cum Durante, olim vocatur Dante quandam Alagherii de Florenta, fuorit confirmatui 3 exhannitui per D. Cantem de Gabriellibus de Eugublo olim, E tunc Potestatem Florentia in anno 1302, de mense — in persona I in conficatione bonerum ipfint in comune Florentia pre es qued debuit turbaffe Statum Partit Guelfe Civitatit Piscott, I comifisse barallertam , tuns existente in officio Prieratus , T alia secisse prout in formula dicte condepnationis consinctur T pro quadam alia condepnatione de ico Dante faita in anno 1315, de menfe Offebrig per D. Rainerium D. Zachario de Urbeveteri olim, & tune Vieurium Regium civitatis Florentra pro eo quod non comparnit ad fatisdandum de eundo ad confinia preut in forma dicte condequationis pientus continentur . Er ut afferuit sacobus filius quondam Durantis olim vocati Dintis pradicili & filius, & beres pro dimidia D. Gemme olim ejus mateis & uxorit elim pradiciti Durantis diciti Dantis per medictatem pro indivifo unius Poderit sune comunis cum Francisco Patruojuo, & olim Fratre difil Dantis filii olim dilli Alagherii, qued infra Bona funt relata , C interperata in Cemuni Florentia in ofitio Benorum Rebellium, G exbannitorum. Et maxime pre quadum condepnatione personaliter de diffe Dunte falla per D. Cantem de Gabriellibus de Eugubio Ce. dilius Jacobus pro fun peritione faita feluit cum detreto manu feripto S. Andrew Donati de Florentia Ne-tarii Florence 15. auri . Bona vero cetita funt . Una postessione cum vinea , & cum demibut super ea comoufitset non combustit posta in Populo S. Miniatis de Pagnola cut a prime 2. via Cc. S. Miniato a Pagnola e nella Potefferia del Pente a Sieve .

Di ciò che accadde a Dante dopo il suo Efilio.

§. XI.

S Entitali da Dante la nuova del fuo esilio, prestamente partito di Roma, a Siena si eondusse per intender più da vicino la relazione del fatto (1). Quivi avendo faputo chiaramente ciò che era feguito nella sua Patria, ne vedendo alcun riparo, pensò di unirsi congli altri esuli, e incamminatosi alla volta di Arezzo a Gorgonza piccolo Castello soggetto alla detta Città (1), con loro fi abboccò. Appena furono riuniti insieme i Bianchi di Firenze, che risolverono di fermarsi in Arezzo per raccorre un'Esercito, col quale potessero tentare di aprirsi a forza la strada per il ritorno nella loro Patria. Elessero per questo per loro Capitano il Conte Alessandro da Romena (3), e fecero dodici Configlieri, del numero dei quali fuil nostro Dante (1). In Arezzo si trovava allora Ms. Busone dei Raffaelli di Gubbio, il quale come Ghibellino era stato discacciato dalla Patria due anni avanti, cioè nel mese di Giugno 1300. (1); e qui contrasse quel forte nodo di amicizia col nostro Poeta, mercè la quale si rese celebre il fuddetto Bulone, particolarmente per aver poi dato ricetto in fina Cafa allo stello Dante. Dino Compagni (6) ci narra che in quel tempo era Potestà di Arezzo Uguccione della Fagginola, e che aderendo ai disegni del Pontefice Bonifazio per ambizione di vedere innalzato un suo figliuolo al Cardinalato, fece tante ingiurie ai Bianchi dell'Umbria, e della Tofcana, che doverono partirsi da detta Città (7), e andarsene a Forli dove era Vicario della Chiesa Scarpetta depli Orda-

<sup>(</sup> a ) Leonardo Aretino Vita di Dante.

<sup>(2)</sup> Communa I via Cafelle L. Cope della Valda nibra foi renfin gill Type Sandre, ed Acrisia perfo Civitella del VeCtoro. Genfe Cagielle del Gwiff de Eterare fu etile agli deritar il di 11. Maggie 1928. Gio: Leim Diaris pubblicato dal 137, Lami nille fur Ibalicia Etudit, pag. 82. e feg. colla P. III. dell'iftoria Sicula del Buonicontri.

<sup>(3)</sup> E rammentate da Dante nel C. XXX, dell'Inferne v. 77.

<sup>(5)</sup> Il spractitate Francesco Maria Rasfaelli nel suo Trattato della Famiglia della persona degl' Impleghi &c. di Ms. Busone da Gubbio dap. IV.

<sup>(6)</sup> l. z. pag. 50.
(7) S'è zero che a lui dedicasse Dante la prima Cantica della sua Commedia, come siamo per dire altreve, bisogna che Uguccione non si dimostrasse in questo tempo scortes verso il Poeta.

Liffi (1). Ma noi non possiamo seguitare le orme dei Bianchi, nè facil cofa farebbe l'indagare, se con esti sempre vi su il nostro Poeta. Egli è per altro molto probabile, che almeno Dante sempre stelle a portata di profittare di qualunque occalione gli si presentatte, e che con i consigli, se non altro, ajutaffe i fuoi Cittadini, che con esso avevano comune la difgrazia di stare fuori della loro Patria. Atllitto sommamente Bonifazio VIII. dalle ingiurie sofferte da Filippo il Bello Re di Francia fuo capital nemico, mentre minacciava una strepisosa vendetta, terminò di vivere il di 11. Ottobre 1202. (1), e ne'22. dello stesso mese eli successe nel Papato il Cardinal Niccolù dell' Ordine de Predicatori, Vescovo d' Oftia, il quale prese il nome di Benedetto XI. L' indole pacifica di quello nuovo Pontefice fregiato di tutte le più belle virtà, le quali convengono ad un Vicario di Crifto in Terra , lo fece rifolvere ad interporfi candidamente nelle civili discordie, che rovinavano l'Italia, ed in particolare la nostra Firenze. In effetto avendo nella sua prima promozione del di 18. Decembre del fopraddetto anno 1202, creato Cardinale di S. Chiefa Fra Niccolò da Prato della Famielia Martini, uomo di gran sapere, e di molta capacità (1), lo spedi fubito in Tofcana in qualità di fuo Legato. Egli giunfe in Firenze in Compagnia del P. Andrea Balducci Generale dell' Ordine de Servi nel Marzo del 1303. (4), computando gli anni dal giorno dell'Incarnazione del Verbo, e fu ricevuto con indicibil confolazione. Conobbe ben presto il Cardinale, come offerva il dotto Scrittore della fua Vita (1), che a'Nobili non piaceva che ritornassero i Bianchi alla loro Patria,

<sup>( 1 )</sup> Di lui parlano gli Storici di quei tempi, e dalla Crenica di Ferli pubblicata dal Muratori nel T. XXII. Rer. Italic. Script. S/ ha cio egli nel 3330, con Pino, e Bartolommeo della feffa Cafata fu mosso prigione dal Re Ruberto di Napoli, Da' Bianchi fuorafetti fu fatto lor Capitano quando paffarono nel Mugelle, Ved. Dino Compagni

<sup>1. 2.</sup> pap. 51.
(2) Sueflo Pontefice fu dotato di grandi virio, e di gran vizi, ande da Benvenuto da Iniola nel fue Comente alla Commedia di Dante !

an extremit an tunisten per comment aira Commana ar Uniter-al curiventul da tunisten per per comment aira Commana ar Uniter-bile del Chévillent, è quali perfeçuit fempe a turia fica pola; percit-Dante nel detto fue Perma ne dies quante male mai ficep; (3) Di quis Cardinal tunis famoje nella Steria del XIII. fetolone ha pubblicate in Litorne profis Anton Santini quefa perfente anne 237; ta l. la Vira, il dutte, e mie amitefime 27, Cas. Angolo Maria Bandini , degne Bibliotecarie delle Librerie Medicea , Laurenziana , e Marmelliana . Ad effa rimette il Lettore .
(4) Bandini I. c. pag. 14.

<sup>(1)</sup> Il mentovato Sig. Bandint pag. 15.

(1) 1 ib. VIII. cap. 69.

con-

tutti credere, che egli teneva stretta intelligenza con i Fuorusciti (1); ed ora con finzioni (4), ora con offendere scopertamente la sua persona (2) tanto si adoperarono, che il di 9. di Giugno del 1304. (8) fenza aver nulla operato per la pace, fu il Cardinale costretto a lasciar Firenze in gran

<sup>(1)</sup> L. 3. p. 56.
(3) L. a die Diuo Compagni Austre tentemperaneo I.c. pag. 56. e 52.
(3) Le die Diuo Compagni Austre tentemperaneo I.c. pag. 56. e 52.
(4) Se egil ren Obibbiline, e se da quelli del suo Partite era sara fata follectata la sua legazione, como dicene gli Striet, devvoa deplerare di

rimettere i Bianchi in Firenze per ademitre le loro brame. (4) Ved. Gio: Villani I. 8, c. 69, Il quale raccenta come fu contraffatta una Lettera per far credere che il Cardinale aveva fatte venire di Remagna i Ghibellini per rientrare in Fitenze con le armi in

man in Da Dino Compani I. 3, p. 50, fi du che i Neti pretimeranda dileterame di Ferrett, il Cardinal Legian, facende firat ach briganasa afformați di Pithoia suvest di rappacțione le façtani de Fitenze.

(2) Dess given fate il Cardinal Niccolò da Prato, e a Pithoia ferça finate, ritorio în Fitenze, ma di qui dusarte ben perfe partire pretid poi armente per del fortune proprieta de fitenze, ma di qui dusarte ben perfe partire, pretid poi armente finate, pretidente del Cardiner de regli fifenzea, vififero la sua stessa cersena, secome narra il Compagni pag. 62. Se meritasse il Cardinale simil trattamente da Florentint, sascio che altri ne giudichi, mentre to non te fare altre che complangere le trifie vicende della mia

<sup>(8 )</sup> Dino Compagni I. c. pag. 62. Il Villani dice che il Cardinale fi Parit di Firenze il di 4. dello fleffo mefe.

confusione (1). Ando tosto Niccolo a ritrovare il Papa in Perugia, e poco appresso vi vennero ancora molti Capi della fazione dei Neri che governavano Firenze, o fosse per iscufarsi volontariamente del cattivo trattamento fatto al Legato (1). o perchè Benedetto gli avesse obbligati a portarsi da lui. per rendereli conto di ciò che era seguito (1). In questo mentre i Bian:bi fuorusciti pensarono di tentare l'ultimo sforzo per riacquittare la loro Patria. Invitarono adunque nascostamente tutti quelli del loro partito per essere in un giorno determinato in un certo luogo, e senza saputa dei Ners che erano in Firenze in numero di 1600. (4) Uomini d'arme a cavallo, e 0000. Pedoni, arrivarono alla Lastra, luogo distante due miglia dalla Città per la parte di Tramontana. E facile a comprendersi in quale spavento si trovasse Firenze, e quei principalmente, contro dei quali erano rivolte le forze dei Bianchi . La troppa fretta per altro che ebbero quelti di accostarsi alle mura prima che fosse riunito tutto quell' Efercito, che da varie parti attendevano, e la poca perizia di Baschiera Toscrighi che era quasi lor Capitano (1), gli fece perdere il frutto della Vittoria. Imperciocchè entrati con poco contratto nella Città, e condottifi fino preffo la Chiefa di Santa Reparata (\*), sorpresi da un fasso timore, conofcendo già, che più non erano ajutati da quei di dentro, con i quali avevano avuta intelligenza, dubitando d' effer traditi, fi volfero indietro, e picni di confusione senza più lasciarono l'impresa (7). Io non dubito punto, che fra coloro i quali vennero per forprendere la nostra Città non vi fusse il nostro Dante, ma avendo veduto riuscir vana la speranza concepita di rientrare nella Patria, è probabile che lasciasse la Toscana, ed in Padova si refugiasse. Quivi si trattenne certamente qualche tempo, trovandoli per ficuri ri-

il di 20. Luglio 1204.

<sup>(1)</sup> Ved. il Villani I. S. c. 71. e Dino Compagni I. c., i quali nav-

<sup>(1)</sup> Cost die Dino Compani 1. 3, pag. 64.
(3) Gio: Villani 1. 8, c. 72.
(4) Gio: Villani 1. 8, c. 73. Dino Compani dee, che gli uomini d'arme a cavallo erane MCG. Quefa d'urefi; nel momert man fi deve molto apprezzare, perché ciò può effer mato da chi taf riffe i Cedici.

<sup>(5)</sup> Dino Compagni I. c. pag. 65. Da cofini famoso nella Storia Floren-tina di questi tempi si denomino una Porta della Città, detta del Ba-Schiera , la quale era ove è in eggi la Via de' Cenni ; Ammirato Storia (6) Villani, e Dino Compagni I. c.
(7) Seno da vederfi git accennati Cronifis. Del refte tal cofa successe

fcontri, che egli vi aveva fermato il piede nel 1306. (1) Era già feguita la morte di Benedetto XI. e già in luogo di lui era stato eletto Papa per i maneggi del mentovato Cardinale Niccolò (1) Bertrando del Gotto, (1) Arcivescovo di Bordeaux ne' 23. di Luglio 1305. il quale aveva preso il nome di Clemente V. Questo Pontefice eva Creatura di Bonifazio VIII. e benchè gli Elettori lo avessero creduto nimico del Re di Francia Filippo il Bello, non ostante si era riconciliato con esso lui per ottenere il Papato, ed egli su quello che trasserì da Roma in Avignone la Santa Sede Appostolica, ove per 70. anni in circa vi si mantenne (+) . Or Clemente V. per configlio del detto Cardinale da Prato mando suo Legato in Tofcana il Cardinale Napoleone degli Orfini (5) per liberare la Città di Pifloja dall' affedio, con cui la tenevano stretta i Fiorentini, e per torre, fe fosse stato possibile, le fazioni. Essendo stato per altro nel tempo che era per viaggio, aperte le porte di Piftoja ai Fiorentini (6), il Legato si ristette dal porre il piede in Toscana, e ad altre cose vosse il pensiero (7), finchè l'anno dopo 1307. (8) dalla Romagna passò in Arezzo, e si diede a radunar gente per vendicarsi dei Fiorentini , i quali non avevano voluto prestargli ubbidienza: ma nè con l'armi alla mano, nè coi preghi potè da essi ottene-

<sup>(1)</sup> In not I firemente efficate prelle I Marchefi l'apalavi d' Padava vitente nelle Naville Letterarie di Firenze del 1734, cel. 361, fi lege = Millifian executipion festa Isla, IV, du vigenia feptimo mengli da ggili Padavi si contrara Sasili Martini In dem Domine Kante Dimini Papafava si prefentibut. Dantini undan dill'goti de Firenzia V

nune flat Padus in contrata Sandi Laurentil Ct.

<sup>(2)</sup> Vedt Il Signor Canonico Binlini I, c. pag. 27, e fer. 3) Pres. Muratori Annil d'Italia anno 1305. = Pajler fenza legge = le chiama Dante nel XIX. Cant. écil Interese vert. \$1.

<sup>(4)</sup> Dante account ob nel Caux, XXXII, del Progenore p. 158, (5) Le Storice Ferreto Vicontine narra, che quello Cardinale obje manella popiquia del Pomphe Bonifalto VIII, Ved. M Econdo lib. Alla fua Storia inferita nel T. IX. Ret 143, Scrive, Egli rea un'i Eccifipilito milion potente e pre la grandezza della jua Capita; a per le grandezza della jua Capita; a per le grandezza della jua Capita; a per le grandezza.

adrenge che astra.

(6) Tal cefa fegul il di 10. d' Aprile 1306. Dino Compagni I. c. p. 71. Simone della Tofa Annali, Store Pilivleli pig. 36.

<sup>(7)</sup> Fed. il Marston, nellest Annali all'anno 1908. è Dino Compaguil L. Gisme della 161 all'anno 1906, frive p. fin septiment di Margio serine a Bronze Mf. Napoleone defit Ordani Cuchanle per prapticare Elisabili dei Nelse i destre pese seriese, i Gio Villani L. è c. 32, dies elpréfamente de quot des recessans la Crità, e na sublese che tauffe fin Ferrey e : des presist. Il Cardinale deva seus franctions te e Elevanties fi me esa andres a Bologna. Da Disso Compagni antorea men et these desse che effe series fra Elevany.

<sup>(8)</sup> Dino Compagni I. c. pag. 72. Villani L S. c. 89.

re di rimettere gli efiliati in Firenze (1); onde rimoffo dalla legazione per segrete cabale dei Fiorentini (1), se ne ritorno di là da' monti al Pontefice. Io trovo che in questo medelimo anno 1307. i Ghibellini , ed i Bianchi fecero un congresso nella Sagrettia della Chiesa Abbaziale di S. Gaudenzio in Mugello, nel quale intervenne il nostro Dante (2). Egli è per quelto da credersi che avendo sentito il nostro Poeta il preparativo, che faceva il Cardinale Orfini per ajutare i Fuorusciti , da Padova si fosse qua portato su la speranza di rientrare con eli altri fuoi compagni nella Città e fenza fallo io stimo che esso sosse nel Castello di Monteaccanico della Casa Ubaldini di Mugello, quando venne in potere dei Fiorentini, falve le persone che dentro vi si trovarono, siecome racconta il Villani (4). Essendo adunque questa volta ancora svanua la speranza dei Fuorusciti, i quali credendo di riacquistare la loro Patria, avevano speso assai senza alcun frutto, mai più si raunarono, come dice Dino Compagni (1). Allora Dante vedendo le cofe sue ridotte a mal partito, fe ne andò nella Lunigiana per implorare la protezione del Marchese Maroello Malaspina (6), il quale benchè

(1) Dino Compagni I. c. e Gior Villani.

aveffe

<sup>(2)</sup> Dino Compagni pag 73.
(3) Cib apparije da un' Instrumento Rogato da f. Qio: di Bu-Ampinana Proces, 3 a. 120, nel neftro Archivio Generale efferto non fença qualche errore dal D. Brocchi nella Descrizione del Mugello pag. 58. = E' di questo ten we : In Dei nomine Amen 1307. Actum ta Chere Abbasie S. Gaudenill de Pede Apium prefen ibus Erco quendam Gherardi Guidalotti de Florentia, & Davizino de Corbizis de Florentia Tefithus . = D. Torrigianus , Carbone , & Vieri de Cerchiis : D. Guellinus de Ricafolis, D. Neri, Bettinus Groffus, Bettinus, & Nuccins D. Accariti de Ubertinis D. Andreas de Gherardin's: Branca & Chele de Scolaribus: Dante Alleghierii: Minus de Radia: Bertinus de Pazzis: Lapus, Taddeus, Ghinus, & Azzolinus de Ubertinis . Ift omnes & quilibet corum pro fe emni dell'eratione tenfata promejerunt , & coavenerunt Lapo Bertaldi de Florentia receptenti pro viro nobili U colino de Felliccione , & proejut filite , & proemnious altie de domo Ubildinorum , & pro qualibet errum omnia damna, intereffe, & expensar refituerr facere, & emendare de ecrum prepritt bonts , que vel quar prediffur Ugolinus , vel eine conforter incurrerent feu reci perent tam in bonis temporalibut , quam otiam In beneficies Ecclefinfices eccafione novitates que queve facto vel factonde per caffrum Montis Ac. ianichi, vel per altquam altam errumdem fertilitiam ; vel fideier vel per ipsosmet ad arbitrium earum sub pena due mille with patient to per epigeness an accurrant errors the period of marcarum argents U.c. pro outbut ebligatorisms. U.c.

(4) Ved. Gio: Villani 1. S. C. 86. Egli dice che i Firentini andar ono a Ofic fopra il detto Caftello sel snefe di Maggio 1306, o le fieffo

nare a ne' (uel Annalt a desto anno Simone della Tofa.

<sup>( 5 )</sup> Dino Compagni L. c. pag. 72. ( 6 ) Egli è chiamato diversamente dagli Scrittori; nei le neminiamo Mo-

Del tempo, in cui si trattenne Dante nella Corte degli Scaligeri in Verona .

## 6. XII.

S I rende poi molto difficile il fissare il tempo, nel quale il nostro Dante Alligbieri passò a Verona presso gli Scali-geri, Signori di essa, e lo stabilire quanto ivi si trattenne. Il Marchele Scipion Maffei (2), feguendo il Boccaccio (4), lasciò scritto che Dante cacciato di Firenze per la sorza delle fazioni, se ne era andato a Verona per cercar ricovero presso gli Scaligeri . Di questo sentimento su ancora Monsignor Giusto Fontanini (1); ma se mal non mi appongo, io credo

Morello fulla fede delle Ifiorie Piffoles pag. 20, e 35. Ved. Monf. Fontanini Eliq. Ital, l. 2. cap. 19.

(1) Benche e Malaspina foffere del partito del Bianchi, Maroello non oftanie y ficcome fu in moite cofe contravio agit altri della fus Fami-glia , cost tenne dalla parte de Neti , Ved. Tonunafo Porcacchi nella Storia della Famiglia Malaspina pag. 178. Edizione di Verona \$ 585. In 4.

( 2 ) Dopo aver ledato meritamente il Poeta Dante nel C. VIII. del Purgatorio v. 122, e feg. la Cafa Malafpina fa dire a Cuttado della detta Famiglia, con ent finge di ragionare in quel Canto v. 133. e feg.

Sette velte nel letto, the'l Mintone Con suite e quattro i più cuopre, ed inforca,

Che coteffa cortele epinione

Ti fia chiavata in mezzo della tefia,

Dante , come altra volta f dirà, fine d'avec avuta la Vifone nel 1300, onde da quefo pafa a parife c'o nei dette vefe vohe in animo d'indicare l' anno 1307. Il desto Maroello fu spounto figlinolo di questo Cuttado, ed ebbe per moglie quell' Alagia Nipote di Papa Adtiano V. della Famiglia Fieschi de Comi di Lavagno rammentata nel C. XIX. del Purgatorio v. 142. Porcacchi L e. pag. 173.

(3) L. c. degli Scrittori Veronefi pag. 53.

(4) Vita di Dance.

(5) L. 2. cap. 13. della fua Eloquenza Italiana .

che non prima dell' anno 1308, si possa con qualche fondamento riporre il passaggio del nostro Poeta a Verona . Per la morte di Alberto della Scala fucceduta l'anno 1201, (1) reflò la Signoria di quella Città a Bartolommeo fuo Primogenito, il quale per poco tempo di essa tenne il governo. Mancò egli di vivere il dì 7. Marzo 1704. (1) e nel dominio gli fuccedette il suo fiatello Alboino. Non molto dopo, ad Alboino su dato per compagno Cane suo fratello, il quale restò Signore affoluto di Verona nell' Ottobre del 1311, per avere allora terminato di vivere il suddetto suo maggior fratello. Or nel Canto XVII. del Paradifo avendo il Poeta immaginato, che Cacciaguida nel predirgli i cafi della fua futura vita, gli diceffe (1)

Lo primo tuo rifucio, e'l primo oftello Sará la cortesia del gran Lombardo,

Che'n fu la Scala porta il fanto uccello: i sopra mentovati Scrittori, e molti altri prendendo alla

lettera le accennate parole, crederono che non altro ci volesse per istabilire la gita di Dante a Verona subito dopo il suo esilio dalla Patria. E' vero che nei detti versi chiaramente (4) è indicato Alboino della Scala Signore di Verona, ma quello appunto dimostra che non subito dopo il suo esilio passo Dante alla Corte degli Scaligeri , perchè la detta condanna accadde nel 1302., ed Alboino non prima del 1304. divenne Signore di Verona (1). Che se l'illustre Marchese Maffei avelle scrupolosamente esaminati i suddetti versi , e combinati con quanto di Cane fratello di Albaino, poche ri-

<sup>(1)</sup> Garolamo della Corce Istor, di Verona I. o. T. 1. pag. 182 Edizione di Verona del 1596, in 4. Da ciò apparifice effere verament falso quello che dice il Boccaccio, sied che Dante nel suo primo fuggire julge geniee eet alee il Boccaccio, ciete che Dante mi fin prime fings?"
era tie a M. Albetto della Scala, superstectel, egli era morte fings file
la prima che il Pectra foffe condomnata all Efilte, unde Giannotto Manetti chès torte a figuitare il Boccaccio, e da ficiare che due solte
Dante andé a Verena, la prima finiti dope l'efilte, sea fu victume da
Albetto e il Retonda, quandre era Signese di detta Cirica Moliono. Di Alberto ancera regiona con poce riguardo Dante nel XVIII. Canto del Purgaterie v. 121. fe è vere , che di detto Alberto della Scala intenda perlare in quel luogo .

<sup>(2)</sup> Muraiori all'anno 1304. (3) Verf, 70 e feg. (4) Dai consolo di Dante apparifice che in dette luogo accenna Alboino , e non altri, perché fa intendere con è suot vers , che quelle il quale è da lui indicate ne medejimi , non era solo nel genera de suoto stati. Con quesso si abbatte il fontinenso di calero i quali hance creduto che iset il Poeta intendesse di parlare di Battolommeo della Stala , non d'

<sup>( 5 )</sup> Muratori L. c. Girolamo della Corte I. 20. pag. 595-

ghe fotto, foggiunge il Poeta, fenza dubbio si sarebbe accorto, che in quel luogo non aveva pretefo Dante di parlare così rigorofamente come egli credette . A lui non era noto che nel 1306, in circa si sosse Dante trattenuto, come dicemmo, in Padova, nè che nel 1307. di nuovo foste passato in Toscana; ed è probabile che non sucesse rifledione a quanto della dolce accoglienza, fattagli da Maroello Malafpina, lasciò scritto lo stesso Poeta nel VIII. Canto del Purgatorio. Ne citati versi del Paradiso, ed in quei che ad essi vengono dietro, non tanto celebra Dante la liberal cortelia d' Alboino, quanto di Cane suo frasello ; onde da ciò ancora si trae argomento per credere, che non prima del 1308. da effi fosse nella loro Corte benignamente ricevuto. Imperciocchè in quell'anno folamente, e negli altri fuccessivi si può avverare, che Dante avesse luogo di sperimentare gli effetti della loro generolità, perchè non prima (\*) ambedue governarono Verona . Girolamo della Corte (2) nella sua Storia di Verona all'anno 1306. narra che per le preghiere di Dante aveva Can della Scala mandata una truppa de' suoi in favore dei Bianchi fuorusciti di Firenze, sotto il comando di Scarpetta degli Ordelaffi (1); ma io non posso all'autorità del mentovato Scrittore dare in questo fatto tutta la fede , mentre da più riscontri siamo portati a credere, che ancora in quell' anno non fosse il nostro Poeta passato a Verona. Partitosi adunque Dante, secondo il noltro parere nel 1308. da Maroello

<sup>(</sup>a) Il trace Grahma delle Carre due net des Abbains de publica es confests fichet des Grane del Verman, che la fife fa son 315 e en francès del 15 fife fa son 315 e en francès del 15 fife fa son 315 e en francès del 15 fife faire del 15 fife fa son 315 e en francès del 15 fife faire del 16 fife Carte sen me sel 150 i del 16 fife fa son 15 fife fa so

<sup>(</sup>a) L. c. pag. 800. (3) Squade : Blanchi tentaerno de entrere nel Contado Féventino per la pare del Mugello ; me Dino Congani l. a. pag. 51. che rattenna quiné fatte, no dite che el Obbiellini asoffer tenço anthine de la conde Fevensa y any cir men è podolide, percié fi difficil fotos, che in detta de la consecución de la conferencia de la conferencia del gira Fedellini, ma nera antera aposte dello titus en Mabilita financia.

Malaspina se ne ando a Verona per implorare dagli Scaligeri Signori di essa, qualche ajuto. Governava allora, come si diffe, quella Città in compagnia del giovinetto Can Francesco. (1) il fratello Alboino Principe quieto, pacifico, amorevole, e giusto amatore dell'onor di Dio, del-ben pubblico, e dei Leiterati(2). Da effo fu con molta cortefia ricevino e trattenuto presso di se, colmandolo d' infiniti benefizi ed onori (1), e di lui non si dimostrò verso il nostro Poeta meno liberale il dotto Can Francesco suo fratello. Egli era uno dei più notabili , e magnifici Signori che si sapesse essere in quei tempi in Italia (\*); onde meritoffi il titolo di Grande, perchè la fua Corte era un ficuro afilo per tutti coloro, i quali erano flati maltrattati dalla fortuna, e principalmente per quelle persone che o per lettere, o pel mestiero delle armi, o per fingolarità in qualche arte erano divenute famofe. Quivi Dante si trattenne del tempo, trattato con molta liberalità da due fratelli Scaligeri, e forse in Verona sece venire allora Pietro suo figlinolo, il quale non meno del Padre attendeva a coltivare lo spirito coll'acquillo delle umane lettere, e della Giurisprudenza. A Dante era toccato in forte un' animo altero e sdegnofo (1), e per questo poco atto a vivere nelle Corti dei gran Signori, nelle quali di rado fi fa un'illustre fortuna senza docilità, e compiacenza ai voleri altrui.

(1) Cost lo chiama Girolamo della Corte. (2) Vedafi il dette Girolamo della Corte I. 10. pag. 595. (2) Beatrice dice a Dame nel citate XVII. Canto del Paradife

verf. 73. 0 feg. Avrà in se si benigno eiguardo,

Che del fare e del chieder, tra vet due, ( cioè fra vot, e Dante ed Alberno, presse del quale sareto resugiate) Fia prima quel, che tra gli altri è più tarde.

(4) Così dice prefie a pece Gio: Boccaccio nella VII. Nevella della

fua prima Giornata del Decamerone, L'elegio che gli fa Dante nel citato Canto XVII. del Paradifo è affai grande . E se a lui si devesse applicare quanto dice le fiesso Poeta nel Canto I, dell'Inferno vers. 101. apprivate questo sarebbe un'eneristico elegio per detto Signore; ma io non tredo che in quest'ultimo luego abbia inteso Dante di parlare di Cangrande, perche più abbaffo dimofrere che al fuo Pcema diede prin ipio grance, perser fra avengo armojrero ente aj no Petenta area prin esperima di avero sperimenta la del lui liberalità, della quale parla Sagacio Ganta profie il Muratori mila Prefazione alla Cronica di Reggio, serita dal dette Sagacio, e continonata da F. Pietro suo los protes i la quale è impressa nel XVIII, Tom. Rer. Italic. Scriptor.

<sup>(5)</sup> Tale & il carattere che fanne di Dante tutti gli Scritteri della fua Vita, ed il vederfiche egli, henché fosse moite abbligate agli Scaligeti, non estante non risparmiò d'attaccare la memeria de Alberto loro Pado nel Canto XVIII. del Purg. verf. 121.0 feg. fa ben conofcere che non fapeva punto frenare la propria lingua , per aftenerfi dallo fcoprire gie altrut difotti .

trui. Quindi a poco a poco anolo predendo col fuo collume alquamo aforo, e col fuo parlar truppo libero la grazia dei deuti Scatigori, ed infeme decade ancora da quella dei Cortigiani. Lo internogò per quello Care un giorno in prefenta frigiani. Lo internogò per quello Care un giorno in prefenta frito bottlore cilcorce è balordo, che ciso il quale cera flimato fapiente: al che Dante fenza riguardo rifopfe fubito, che di ciò nou covenira che alcuno fe ne maravigiafate, perchè la fimilitudine e l'uniformità dei coftumi era quella che partoriva grazia ed amicitai (1). Allo fetio Care dedici la terra Cartica della fua Commedia, alla quale diede forfe compiento fotto l'ombra di lui.

Della Venuta di Arrigo VII. in Italia, e delle avventure di Dante in tal tempo.

1. 1.

ė,

\_

15

118

and o

## 6. XIII.

E Stendo fucceduta la morte di Aibrito Auftristo Re del Romanni il di primo Meggio 1368. (\*) fi tratto fenta indugio di eleggergli il Succellore. Erano in ciò difordi gli Elettori , onde il Re di Francia Filippo il Bello recedi di dover profittare di tal cola per far cadere quel·la Corona in capo di Carlo di Valvi fuo fratello. Ma il Pontefice Criemate V. temendo che quello potelle arrecare troppo prepindizio agli intereffi della Santa Sede, directo dai configli del Cardinale Niccioli da Prato (\*), fee che fenta dilazione foffe fecto al geolfo uffizio Arrigo Conte di Lecemburgo (\*), no tamo favio, e di nobili fangee, giufto, ne famofo, di gran lealtà, pro d'arme, e di nobile Schattata.

<sup>(1)</sup> Quefio Fatte & riportate da Francesco Petrarca nel lib. 4. Rer-

<sup>(</sup>a) Alberto fu necife da un Gios fue mêtete nel pafier il financia. Gio Villani I. Lean, por Museroi Annal I all'alla all'anno 1903. (j) Gio: Villani I. c. can. 1921 ese vilvetfe le parie oppuna, le vondi fuene diversi el Papa del Caedinale Nicolo la quelle cettaggia di Annalia. Nicolo di quelle cettaggia di Annalia. Nicolo Villani el Lorenzo Pignotta di Annazione di Pafic Gio, Nicolo Villani, e Lorenzo Pignotta di Annazione di Pelic Gio, Nicolo Villani, e Lorenzo Pignotta di Annazione di Pelic Gio, Nicolo Villani, e Lorenzo Pignotta di Annazione di Pelic Gio, Nicolo Villani, e Lorenzo Pignotta di Annazione di Pelic Gio, Nicolo Villani, e Lorenzo Pignotta di Pelicono.

<sup>(4)</sup> Egli fu il festo Arrigo fra gl'Imperadori, ma sichiama VII. perchè è tale nell'erdine de' Re di Germania di questo nome.

<sup>(5)</sup> Dino Compagni I. 3. pag. 77. dice ancera che era bel Parlatore ed

gui questa elezione il di di S Caterina cioè ne' 24. Novembre di detto anno 1308. (1) con molta maraviglia di tut-ti, non tapendo come egli che di pochi Stati era provveduto; fosse a tanti altri potenti Principi preserito. Non indugio Arrigo a prepararfi a venire in Italia a prendere la Corona Imperiale (1). Crederono in quella occasione i Ghibellini delle Città di Lombardia e di Tofcana di veder migliorare le loro cofe, ed in effetto ovunque paffava nel cammino, che fece per andare a Roma, metteva pace,, come fosse un' Angiolo " di Dio" (1) fottenendo fempre gl'interessi di quelli che erano del fuo partito, o che dimostravano almeno di stare obbedienti a' fuoi voleri. Dante pensò che questo fosse il tempo migliore per tentar nuovamente d'effer rimesso nella Patria, onde si portò ad inchinate Arrigo (4), e forse in quetta conginntura tentò di disporre l'animo suo contro dei Fiorentini, i quali si erano ssorzati di sconsigliarlo per mezzo dell' Arcivescovo di Magonza dal valicare i Monti (1), e non avevano da prima umilmente rifposto agli Ambasciatori, che dal detto Arrigo erano stati spediti (6). Con sua Lettera an-

ed à presabile cie fi acquifielle la grazia del Cardinale da Prato, edel Pentejie, mentre ferse su Corte per otenne P deviseficeado di Treveti al jun fratelle Balduino, come dice il dette Compagni.

(3) Dino Compagni I. c. pag. 78.

<sup>(</sup>a) Exterior d'Arriso quo la pion voit cadde lai desti piene, come fia la fede dimbil Storie necessitatification fiere il Musacion fiat Annals, sen già sel di 16. de Logite 1399, al dire de Diono Compagni I. e. e in nuit temps. Chemiste V. po ficiente le mire che actività programme de la piene de la piene de la piene de la piene del piene de la piene del piene de la piene del piene de la piene del piene de la piene de la piene de la piene de la piene del piene de la piene de la

<sup>(2)</sup> Dino Compigni I. c. dice che fubite eletto, promeffe nel future meje di degofo di venire in Italia a prender la Cerona. Ma in tante poco tempo non potera avere ottenute dal Poniefice la conferma della fua elettore, fictore narra il mentevate Villani.

<sup>(4)</sup> Che Dunte fi portaffe ad inchinare Artigo, lo dice espressamente nella Lettera a lut diretta, di cut or ora parleremo.

<sup>(5)</sup> Dino Compagni L. e. 1912, 73.
(6) Gio Villani L. e. cap. 13. Le acceptivere anera cir a Robuto Dace di Caladria dichionato ra qual tempo Re di Napoli frente Ferrette atalia pia sensata in Ferrette (Villani L. o. e. 3.) e l'autilità value al commanda e ferrette (Villani L. o. e. 3.) e l'autilità value al circ e del circ Robutto era immigrata a fanciari fedigat. Le piff, Villani C. 25 excesses il cusives restamones del Ferretta frece nell'ottere del 1914, agli Ambafesteri, che Artigo avra fiedit inscammenti en Trifera.

DI DANTE ALLIGHIERI.

cora diretta ai Re d'Italia, ed a'Senatori di Roma (1) cercò Dante di sollecitare la Coronazione di Arrigo, e per essere più al fatto di ciò che succedeva, venne in Toscanella piccola Città del Patrimonio di S. Pietro, di dove scrisse un' altra Lettera allo stesso Arrigo in data del di 26. Aprile 1311. ( 3) nella quale con nuove inflanze lo pregava a volgere le fue armi contro la Città nostra, sgridandolo, per così dire, della fua poca follecitudine in adempire alle richieste de' suoi Devoti . Arrigo dopo effere stato coronato in Roma nella Chiefa di S. Gio: Laterano dal Cardinale Niccolò da Prato , dal Cardinale Luca da Fielco Genovese, e dal Cardinale Arnaldo Pelagrit Gualcone per ordine del Pontefice Clemente V. (1) il di 29. di Giugno Fetta dei SS. Appololi Pietro, e Paolo dell'anno 1312. (4), per il Contado di Perugia si trasserì ad Arezzo, ed in feguito prese la via di Firenze, intorno alla quale si accampò il dì 13. Settembre dello stesso anno (1). Lo sdegno concepito dall' Imperatore contro i Fiorentini, perchè questi apertamente si crano uniti con Roberto Re di Napoli, figliuolo di Carlo II. che gli aveva ferviti in qualità di Capitano più anni avanti nell'affedio di Pifloja (6), fu un femplice fuoco di paglia, poichè la mancanza dei viveri, ed il vedere che non era facile impresa il prender per forza la Città, tanto più che incominciava a vacillare la fua falute, lo indusse a pensare di ritirarsi dall'assedio la notte del di 31. Ottobre, avendo per quanto potette danneggiate le

m 2

<sup>(1)</sup> Quefia Lettera tratta da un Cedi.e della Librerta del Collegio Remano, & flata pubilicata la prima velte in Reme del P. Pietro La-2cti Celuito nel fuo primo Vel., Miffellenerrum ex MSS. libris Bible, Collegii Remani Societ. Jefu impresso nel 1754.

<sup>(2)</sup> Quefta Lettera è fiata fiampata più volte , come dicemo a fue luogo .

<sup>(2)</sup> Dino Compagni I. c. pag. 90.

<sup>(4)</sup> Il Villani I. 9. c. 42., e Dino Comounti dicono, ele queflo fucedelle il giorno della Fefia di S. Pietro in Vincola, ciel il di 1. d' Agojio; ma il Sig. Muratori ne' fuci Annali all'auno 13:2, con l'an-

Aggie; ma it 37, Muratori ne poet Annaii aii anno 31, cen i an-reveià di Tolomeo da Lucca nella vita di Clemente V. e di Alberto Muffico sessione le la detta crossazione seguise il di 20, di Glogno. (5) Gio: Vilani cap. 46. La 3 sira di quessi stati sessita si tenta de le più minute circostanze dal Vescesso Buttontinanse si ha nel T. II. de? Past Avignones del Belugio, ed in una Cronichetta di Gio: Lelmi cui-blicata dal celebratissimo Sig. D. Lami nelle jue Delic. Erudit. nel T. VIII. delle quale vi è anche il processo form to dall'Imperatore, o la sentenza data contro al Florentini. A noi non appartiene l'esporre tutto quello ebe accadde in quefia vecafione, perche ciò troppo ci allomanerebie dallo scopo di quefie nofire memorie.

<sup>(6)</sup> Nel 1305. Storie Piftoleft pag. 33. e 34.

MEMORIE PER LA VITA Castella del di lei Contado ( 1 ). In questo assedio per ri-verenza della Patria (1) non si volle ritrovar Dante, il quale nella proffima Estate vedde svanite tutte le concepite speranze. Imperciocchè avendo Arrigo tentato fenza frutto di aver Siena, ed essendosi in questo tempo assai più avanzatoil suo male, che sulle prime aveva satto mostra di non curare, cesso di vivere a Buonconvento 12, miglia lontano da Siena il di 24. Agosto 1313. mentre appunto si disponeva a passare in Sicilia contro il Re Roberto (3). Questo accidente rese vano tutto il prognostico che nel Canto XXXIII. del Purgatorio finse Dante, che gli fosse satto dalla sua Beatrice (4), ed insieme gli sece ben conoscere, che per esso non vi era più speranza di rientrare in Firenze. E' certo che le arti da lui ufate per infiammar d'ira contro a' fuoi cittadini l' Imperatore, surono la cagione che di nuovo l'anno 1315. nel mese di Ottobre fosse riconfermata la sua condanna dal Cavalier Ranieri del già Messer Zaccaria da Orvieto Vicario del Re Roberto di Napoli in Firenze (1), fotto coperta di non effer comparso nel primo giudizio. Nel tempo che l'Imperatore si ritrovava in Italia, è probabile che Dante si ponesse a scrivere il suo famoso libro de Monarchia, nel quale prese arditamente a sostenere i diritti dell'Impero Romano.

Di

<sup>(1)</sup> Gio: Vil'ani I. o. cap. 47-

<sup>(3)</sup> Leonario Aretino Fris il Dante.
(3) Le vere chi fi fingle fallenza, ver Artigo fulle mera di trilena, e che (3) Le vere chi fi fingle fallenza, ver Artigo fulle mera di trilena, e che fantata nella 3. Committen, è fulle, cum banna cer anteriche prove fiferenze summit di finmum godie. Fried. Il Martinori negli Annali d'Illa-lia a unifice preferez anne. Il de los corse fio pernato le Pilla, e gli fin de la funda del produce del confedera Princapile not estrette a fire del fin figilizza.

<sup>(</sup>a) Yeef, y., fig. Feb. across if Cart. XXX. del Pacidi, x., yb. fig. Alond beam cedule te be Johann only pines pile; abland have been cedule to be Johann only pines pile; abland night of explainers del Can Grande della Scala, fine Brenfatters, me combinands to partie del desire XXXII, care del Propenses exe, quielled XXX, del Pacadiff, fi wide the new de affe, me de Artigo, YII, packe del Pacas, yie expendificant ficence, across exception par deventa it for Pacas, yie expendificant ficence, across exception par deventa it for person prima della mette del Artigo, come fileral, period delicional del del across de fatta mercia and fine Person.

<sup>(5)</sup> Ved, fopra. I Florentini nel 1313, avroano data per anni cinque la Straoria della lore Città al Re Robetto, e da esta non si liberarene prima del Cennajo del 1312, prechi gli su riconfermata per altri tre anni. (Viliani I, 9, cap. 55. e 136.)

Di ciò che successe a Dante Allighieri dal tempo in cui mancò di vita l'Imperatore Arrigo VII. fino alla sua morte.

6. XIV.

7 Io: Boccaccio narra, che disperatosi Dante per la morte G impensatamente succeduta dell' Imperatore Arrigo, sen-" za andare di suo ritorno più avanti cercando, passate le " Alpi d'Apennino, se ne andò in Romagna" là dove l'ultimo fuo di, che alle fue lunghe fatiche doveva por fine, lo aspettava (1). Ma Leonardo Aretino che da vero Storico scrisse la Vita del nostro Poeta, più esattamente ciò che ad esso successe in questo tempo, racconta, dicendo che dopo l' accennato fuccesso,, povero assai trapasso il resto di sua vita e " dimorando in varj luoghi per Lombardia, per Toscana, " " per Romagna, fotto il fussidio di vari Signori per in fino che finalmente si ridusse a Ravenna, dove finì sua vita. " Non è facil cosa il rintracciare i viaggi, che per diverse parti fece Dante, e molti ne accennano gli Scrittori, dei quali non si può sicuramente saperne il tempo. Il nostro Cronista Gio: Villani (1) dice che Dante sbandito di Firenze ,, andof-" sene allo Studio di Bologna, e poi a Parigi, ed in più par-, ti del mondo ". Gio: Mario Filelfo (1) vuole, che avanti di andare a Parigi l'Alligbieri , applicasse in Cremona allo Studio della Filosofia sotto un tal Gio: Conti, e poi in Napoli fotto Paslo Archino, uomini di fommo merito in quella professione (4). Io non ho trovato fin qui alcun riscontro di quanto dice il Filelfo, e l' Aretino neppur sa motto dell'essere stato Dante nell' Università di Parigi. Il Boccaccio per altro non

<sup>(1)</sup> Gio. Boceaccio Vita di Dante.

<sup>(2) 1</sup> ib. g. cap. 125. (1) Vica de Dante MS.

<sup>(4)</sup> Al dire del Filelfo, Ecco le fue parele. 3 Cremona primum phiy lojo; bie finduit naturali, ac rationali, moralem enim audierat a laon sino Presceptore, Alicerumque, at Disum Thomam familiarissimos 5, residideras sini : Desinde Neapoli tamétu vacasti legica, ut mieobi-plem, C a Johanne Comite, qui docebas Cremona, 2 a Paulo Arn chino, que docebat Neapoli, utraque Philosopho acutifimo & dictifon fime landem reportants. " Di copore non be fin qui fagute ritrature alcuna notizia.

non folamente ci afficura di ciò, ma ei dice ancora, che effendo Dante a Studio in detta Città, fostenne in una disputa de quelibet, la quale si saceva in una Scuola di Teologia, , quattordici questioni, da diversi valent'Uomini, e di diver-" se materie con loro argomenti, pro & contra, fatti da' " proponenti, fenza metter tempo in mezzo, raccolte, e or-, dinatamente, come polle erano flate, reciso" (1). Che se vero è, come sulla sede del mentovato Filelso si disse di fopra, che Dante fosse dalla Repubblica Fiorentina inviato Ambasciatore al Re di Francia, può ben'essere, che nel tempo che colà fi trattenne, per non paffare in ozio i fuoi di concorresse con gli altri a sentire in quella celebratissima Università (1) le lezioni di tanti chiari Soggetti che in essa infegnavano, (1); e che ivi fi esercitasse a disputare secondo il costume sopra le questioni che venivano da quei Prosessori ai loro scolari proposte; e secondo un tal supposto è probabile che allora celi conoscelle quel Sigieri celebre Protessor di Logica, di cui parla encomiandolo nel X. Canto del Paradifo (4); o che fotto di lui si applicasse ad imparare profondamente quella Scienza, la quale costituiva in quel tempo la maggior parte del fapere umano. Vi è certamente chi nega, che Dante sia stato a Parigi (1), ma forse altrove gli sarebbe stato difficile di prosondarsi tanto nelle Sejenze, quanto in quello Studio; e non è inverifimile, che proccuraffe di andarfene colà dove era in quel fecolo, per così dire, la fede della Dottrina, e dove era fresca la memoria del dottissimo e fantissimo Tommaso d' Aquino, di cui parla in più luoghi del fuo Poema. Comunque fia di ciò, non ho certamente lumi bastanti per ittabilire con sicurezza il tempo pre-

(1) Il medefime Boccaccio conferma ciò ancora nel lib. 14 cap. 11. della fua Genealegia degli Dei.

(5) Pietro Bayle nel fue Dizienarie v. Dante Not. K.

<sup>(2)</sup> All, deits Universit from all XI, freits concretening Plathaut per agreement stituters, etc. cells fondagine deits per agreement stituters, etc. cells fondagine deits per cest dies, Catlo Magno fatte rindere nells Francia, Frei II Marzon Antiquitan, medit av Tom. III. 10 ff. XIII. Le form per patte di spelle Università fi i forme mantenna, et la nefla fone force front grand General perspensioner und Tropiqui. F. da subseff. C. F. Bullette and force for the perspensioner und Tropiqui. F. da subseff. C. F. Bullette and figure Parificia apud Franciscum Noel in via Jacobra. a 4865.—

<sup>(3)</sup> Ved. il Vol. III. di detta Storia. (4) Verf. 136. e feg. Di effe nen be trovate che ne parli il Boulay nel Vol. 3. della fua Steria dell' Univerfità di Parigi.

6

e co

di

120

di i

110-

ondo elleri

Pri-

po-

20-

16 22 ĝ

cifo di questa sua gita in Parigi, se pure vi andò; nè delle altre che abbiamo accennate. E per ischiarimento di quello che dice Leonardo Aretino, è da avvertirfi, che Dante, secondo quello che racconta il Boccaccio, non folamente fi rifugio per alcun tempo nella Lunigiana presso il Marchese Malaspina, e presso i Signori della Scala in Verona, ma ancora in Cafentino col Conte Salvatico (1), e con quei della Faggiuola ne' Monti vicino ad Urbino. Quando tal cosa accadesse, cioè fe avanti, o dopo l'anno 1313. in cui morì l'Imperatore Arrien, io non mi trovo aver tanto in mano da deciderlo ficuramente, non effendo concordi quelli Scrittori, i quali hanno parlato delle avventure del nostro Poeta. Vi è poi costante tradizione, che Dante dopo essersi veduto privo di qualfivoglia speranza di ristabilirsi nella Patria, datosi in preda a'fuoi trifti penfieri, fi ritiraffe a compire il fuo Poema nel Monistero dell' Ordine Camaldolense di S. Croce di Fonte Avellana, luogo orrido e folitario, fituato nel Territorio di Gubbio, (1) nel qual Monastero le camere, ove si crede che abitaffe, diconfi di presente le camere di Dante (1); ed in esle per conservare la memoria di un tal fatto, vedesi sotto un busto di marmo rappresentante il Poeta, la seguente Inscrizione:

(1) Hoc-

<sup>(1)</sup> Quefto è sença fallo quel Conte Guido Salvatico fiziluolo del Conte Ruggieri, e nipete del celebre Conte Guido Guerra (di costitui parla il Peeta nel XVI. Cant. dell' Infer. v. 38.) de' Conti Guidi, mentevate da' due Ammitati nella Steria de' Conti Guidi fammata se Eirenze nel 1640, in fegl. pag. 60, e feg. il qual Conte Salvatico era Signore del Capello di Prato vecchio nel Cafentino, in cui nacque Criflofano Landino, e quiti forse si trattenne il nofice Dante quando flette con detto Conte.

<sup>(2)</sup> Del suddetto Monastero ove, dopo effere stata eftinta dal Pontefice Pio V. per la decaduta disciplina la Congregazione Avellanita nell' anno 1569. foggiornano e Monaci Camaldelefi . Ved. un libretto intitolato , Cron nifleria dell' antica, nobile, ed offervante Abbadia di S. Croce della 7) Fente Avellana nell' Umbria dell' Ordine Camaldolense . Siena 1723. /# 4.

<sup>(3)</sup> E' avants a quello ove rifiede l' Abate.

( ') HOCCE CUBICUIUM HOSPES IN QUO DANTES ALIGHERIUS HABITASSE IN EQUE NON MINIMAM PRÆCLARI AC PENE DIVINI OPERIS SUI PARTEM COM-POSUISSE DICITUR UNDIQ E FATISCENS

AC TANTUM NON SOLO ACQUATUM

PHILIPPUS RODULPHIUS LAURENTII NICOLAI CARDINALIS AMPLICATINI FRATRIS FILIUS SUMMUS COLLEGII PRAESES PRO EXIMIA ERGA CIVEM SUUM PIETATE REFICI HANCQUE ILLIUS EFFIGIEM AD TANTI VIRI MEMO-

RIAM REVOCANDAM ANTONIO PETREIO (1) CANON. FLOREN. PROCURANTE COLLOCARI MANDAVIT

Kal. Maii M. D. LVII. (1) Cam. Monaci re verius cognita Hoc in loco ab ipsis restaurato posuerunt Kal. Nov. MDCXXII.

Io sono per altro di sentimento, che Dante prima di queflo tempo avesse terminato il suo maraviglioso lavoro; di che ne addurremo a fuo luogo le prove ; onde o Dante si resugiò nell' Abbazia dell' Avellana , avanti che Arrigo VII. paffaffe in Italia, o non è vero che, quando in detto luogo si trattenne, si occupasse a finire la Divina Commedia. Di qui ancora fono portato a credere, che Dante quando fu in Cafa di Ms. Busone da Gubbio non attendesse a scrivere il suo Poema, se pure non prima dell'anno 1318, su dal detto Busone cortesemente ricevuto nel suo Castello di Colmollaro presso il fiume Saonda (4). I Gubbini stessi hanno per tradizione, che buona parte di questa Divina Opera il Poeta Dante componesse nella loro Città, onde nella Torre de Signori Conti Falcucci si legge:

(1) Quep' terigione e riportata in varj libri con qualche diverfità ;

(3) Quefta aggiunta f è tratta dall'ann. IV. della Soc. Colomb. nen

(2) Buepa aggiunta p e tratta unu sama az della della parla della Raffaelli.

(4) Ved, il cerate Francelco Maria Raffaelli nel fuo Trattato intorne a Mr. Busone da Gubbio cap. 5. Buefle Casselle è discesse dalla Città di Gubbio 6. miglia, e : en circa.

ma nei abbiamo feguita la copia, che no da il Sig. Ruffzelli nella Stovia di Mf. Busone cap. 5.
(2) Antonio di Piero Petrei fu Canonico della Metropolitana Fiorentina, ed intimo famigliare del Cardinale Niccolò Ridolfi nefre Arci-vejcovo. Morì nel 1570. Di lui parla il Canonico Salvino Salvini nello Vise MSS. del Canonici Florenzini.

DI DANTE ALLIGHIERI. HIC MANSIT DANTES ALEGHIERIUS POETA ET CARMINA SCRIPSIT. (1)

Che se Dante su in Gubbio dopo aver perduta ogni speranza di ritornare a finire i suoi giorni in Firenze sua Patria, lo che attefo la narrazione delle cose esposte di sopra (1), è indubitato, io dico ehe allora aveva già dato compimento al suo bellissimo lavoro, e che gli Scrittori si sono falsamente dati a credere, che ovunque si trattenne il nostro Dante, ivi ancora faticasse intorno alla Commedia, nel compor la quale spese certamente più tempo (1). Nè prima dell' anno 1313. pare, che Dante potesse ricorrere a Ms. Busone, eon cui aveva stretto una forte amicizia, fino da quando nel 1304. si trovò con esso in Arezzo; imperciocchè il detto Ms. Busone era stato discacciato con gli altri della sua Famiglia, come Ghibellino, da Gubbio fua Patria nel mefe di Giugno 1300. (4), e quando nel 1310. in circa gli riusci di rientrare in Gubbio , poco tempo vi si trattenne, essendo stato nuovamente costretto ad uscirne (1). Nel 1318. per altro dice Francesco Raffaelli (6), che Busone, il quale era già stato nel 1316. Potestà di Arezzo, e nel 1317. Potestà del Comune di Viterbo, ritorno a Gubbio, e che nel mentovato Castello di Colmolisso sermò la sua dimora. Ora è molto probabile, che in questo tempo Ms. Busone desse albergo, e trattenesse in sua Casa il nostro Dante, e che mirando questo con qual premura attendeva Busone all'educazione de' suoi figliuoli , gli diresse quel Sonetto, che per la prima volta comunicò al Pubblico il detto Raffaelli, e che incomincia

Tu, che stanzi lo Colle ombroso, e fresco ec. Avanti che si ritirasse il nostro Allighieri presso Ms. Busone, cioè nel 1317 dicono alcuni Storici (\*) che egli in Udi-

<sup>(1)</sup> Francefe Raffaelli /. c. (2) S. 11. A me pare che dal 1302, nel quale cade la condanna di Dante fine al 1311. in cui da Tofcanella feriffe la Lettera ad Arrigo VII. h abitano notizie da ordinare con ficurezza i fuot otaggi, e che non vi ha lucgo da collecar in dotto tempo la fue dimera in Gubbio, se pure quela non feste stata per un tempo leverssime.

<sup>(3)</sup> Lo dice espressamente nel Canto XXV. del Paradifo verf. 3. e ctafeuno reflerà factimente perfuafo, che un lavoro fimile dovette cofiare talginus rified facuntuic prynage, we no newer pour meeter repart a Dante on longe of affide fulls.

(4) Francefor Rafelli, i.e., esp. 4.

(5) Raffelli, ivi.

(6) Cap. 5. di date Trattate.

(7) Gio: Bonifacio Streta Trattage.

ne trattenendosi, e particolarmente nel Castello di Tolmino nel Friuli con Pagano della Torre Patriarca d' Aquileja, e prima Vescovo di Padova (1), scrivesse buona parte delle sue Cantiche. Ma prima di questi tempi, vale a dire nel 1313. dice Monfignor Fontanini (1) che Dante aveva preso ricovero presso Guido da Polenta, Signor di Ravenna, e che da lui era stato spedito suo Ambasciatore ai Veneziani, per rallegrarsi principalmente dell'elezione del nuovo Doge Marino Giorgi, eletto quel medefimo anno 1313, in mancanza del defunio Pier Gradenigo . L' unica prova che fi abbia di quefto fatto è una Lettera di Dante scritta al suddetto Guido di Venezia (1), nella quale e di desta Città, e de' Veneziani parla affai svantaggiosamente, la qual Lettera per moltistime ragioni è stata come un' impostura da Francesco Doni rigettata, ficcome a fuo luogo diremo; onde da essa non possiamo prendere alcun lume per fillare il tempo in cui Dante fu da Guido con formma correlia nella fina Corte ricevuto. Al contrario Girolamo Rossi (4), il Marchese Massei, (1) ed altri feguendo il Villani (6) parlano di un' Ambasceria sostenuta

A Maistra mila Stota MB, del Pattaché d'Aquilea porfe d'. Ree que melle Stota MB, le par melle Stota MB, le marche son l'anne necessa de la Telesca fi figure en faffe, el quale sten chemate la Stota de Dante.

(1) Di copie Berna della Stota es conditione à Stota de Dante.

(1) Di copie Berna della Stota es conditione à Stota del Produce.

a Gallone della Tottes y fi a las vicesse Dante quande ens in dens deglinà qui de ma patriet ecclore , fi an dept i ma partie de partie de la partie della della partie del

(2) Eloq. Ital. I. 21. cap. 20. Le dice ancera Scipione Claramonti nel lib. 12. della fua Storia di Cefena.

nei 115. 12 deius jun steried ar Leiella. (3) Il Sanchimo weld jul Peurça pag, 35. editione di Veneta (3) Il Sanchimo weld jul Peurça pag, 35. editione di Veneta Principe ad Salone dell' Eccije Configle del Dieri, renna quatra vela Eccipe del Danne Alligheira, quanda vunna deskojiciares per l'Ispari de Rasonna, a quali serp pefit fatta d'una pittura rappujenzante il Peradije, direcure:

L' Amor che mosso già l'Eterno Padre Per figlia aver di sua Deltà trina Cosso che su del sue figliuel poi madre De l'universe qui la su Regina.

Questi versi con la pistura andarone male nell'incendio probabilmente del dette Salone, feguito l'anno 1577, nel Principato di Sebastiano Veniero, il gioroso

(6) Lib. 9. cap. 125.

<sup>(4)</sup> Hieronym. Rubeus Hift. Ravennatum lib. 6. (5) Degli Scritteri Veroneß L.c. pug. 54.

da Dante presso la Repubblica di Venezia per il detto Guido, ma la pongono molto più tardi , e dicono che nel ritorno da essa se ne mori Dante assisto dal dispiacere di non aver potuto servire, come bramava, il suo Signore, al quale quella Repubblica minacciava di muover guerra. Gio: Boccaccio, e Leonardo Aretino nelle refocitive Vite del nostro Pocia non fanno punto menzione di questa pretefa Ambasceria; ed il primo di questi foltanto ferive , che Guido Novello , il quale era un gentil Cavaliere, e che ne liberali Siudi effendo stato ammaestrato, i valorosi uomini, e particolarmente quelli che per fcienza gli altri avanzavano, fommamente con ogni diffinzione onorava, con replicati invisi aveva chiamato alla sua Corte il nostro Dante, e che egli trattenuto dalla di mi cortelia, ivi per alcuni anni, cioè fino all'ultimo de' fuoi giorni se ne era stato della protezione di un cosi graziofo Signore felicemente godendo. Non credo adunque d' ingannarmi, se mi vado perfuadendo, che a Ravenna si conducesse il nostro Dante nel 1319, e che quello sosse l'ultimo fuo foggiorno, nel quale fino alla morte, fenza mai di qui partirli , stesse fermo a' suoi Studi seriamente applicato. A questo per altro fa contro quello che si legge in un piceolo libretto, che contiene una disputa sopra i due elementi Acqua e Terra, la quale, secondo quello che in fine di esso si legge, su sostenuta da Dante nella Città di Verona il di 20. Gennajo 1320. (1). Ma siccome di ciò sion si hà altro riscontro, che il detto libretto impresso nel 1508. in Venezia, così o non è vero quello che in effo si dice, oppure Dante nell'effere in Ravenna si portò a Verona per rivedere i suoi che quivi è probabile, che si sossero sermani fino da quando egli fi refugio in Corte degli Scaligeri.

Della morte di Dante, e della sua Sepoltura.

## XV.

COrrera I anno 1321. quando approfimandofi per Daure il termine di quella vita mortale, egli fi ammalo gravemente in detta Città di Ravenna ove aveva ritrorato il Porto per viver ficuro gli ultimi periodi del fuo dilattrofo pellegrinaggio fi quella terra D. qualche tempo conofendo la vanita e la leggerezza degli umani defideri, fi era dato a n 2 cfer-

<sup>(1)</sup> Di quefie librette paria il Cinc-ii nella liebiletesa volante e l'Appostolo Zeno nel Vol. 2. delle fue Lettere pag. 304-

esereitare il suo poetieo genio in Soggetti Saeri adattati all' età sua, ed a quel prudente metodo di pensare, al quale, dopo il bollore delle passioni , fogliono tutti gli uomini favi adattarsi . E pertanto probabile , che Dante si occupasse a trasportare nel Volgare idioma i sette Salmi del real Proseta, ed a comporre il suo Credo qual fincera prosessione di quella Fede, da cui non si era mai discostato, benehè di eattivo eristiano in sua gioventù sosse stato da'snoi Coneittadini tacciato (1). Il di 14. Settembre giorno dell'Esaltazione della Santissima Croce del suddetto anno mille trecento vent'uno in età d'anni 56. e 5. mesi in circa, passò finalmente agli eterni ripoli Dante eon fommo dispiacere di Guido Novello, di Ostafio Polentano, che governava insieme con Guido (1), e di tutti i Ravennati. Fra coloro i quali hanno e fra moderni, e fra gli antiehi parlato del nostro Poeta, vi è qualche varietà (1) nell'assegnare il tempo preciso della sua morte; ma molti fono i rifcontri, i quali ei hanno indotto a fissare nel giorno della Festa dell'Esaltazione della Santiffima Croce nel detto anno 1321, il termine finale de'fuoi piorni (4). Il Padre Antonio Terrinca nel suo libro altre vol-

<sup>(1)</sup> NOT XIX. Cann a all Inform to the place received Danie also per librare and privated at amonginal must dispulper series, the constraints of the period with a second and the Chriffe Fourname and the Chriffe Fourname and the Chriffe Fourname and the Chriffe Fourname and the second period of the constraints of the chriffe American and the second period of the constraints of the constraints.

<sup>(1)</sup> Fig. Barrison to the control of the control of

<sup>(4)</sup> Che la morte di Dante seguisse l'anno 1321, le afferisce il Villani nella sua Storia. Benvenuto da Insola nel suo Comento latine se

to Guido (3), gli tolfe il comodo di efeguire il concepito difegno di fare a lui un'onorifico Sepolcro, e di apporvi la memoria di chi entro stava rinchiuso. Molti Poeti della

por la Commedia Cant. XXX. del Paralifo verfi 13; Leonrido Artino de dive. Ma più di vott fa grande anterità Gios Boxeccio nel
trutte la Opose di dette Boxeccio in Nazioni di 13; Leonrido Artitrutte la Opose di dette Boxeccio in Nazioni nel 13; April 14; April 16; April 1

(1) Theatr. Etrufco-Minorit. in addit, pag. 128. e 183.

(a) Nel lus Trattate y, de crégire, abilitéae, C excellente Provinn, cia Tufcie y, terminate del lus Autore nel 237, il qual Trattate fi conferon MS, nella Bibliotece del Converto di Oponifianti di quefa Città di Firence. Di quefia, e di altre fire Opere vedi il P. Tettinca I. c. pag. 205. c (cs.)

(3) Vita di Dante.

(4) If Villad Lo. (22, 13), the the Date In Isophia assurt is Ferta della Chief maggiore, proteil a perfora Chief at S. Francelos era gli intitelna cel mere di 3. Pier megjerer, o di Ballia Petriana; aradida anticomate certa S. Pier College, e tome e ne afficie P. Agadio mila 11, t. del fin Pontificio vera fa il detre depoire de G. Copilia gli 1, del fin Pontificio vera fa il devento del G. Copilia gli 1, del fin Pontificio vera la concenta de me caccello di

(5) Le dice le sesse Boccaccio ; e dal più volte estato Girolamo Rossi nel 11b. 6. della Steria di Razenza si ba che Guido mort esse. In Bologna nel 1323, in circa. EXIGUA TUMULI, DANTES, HIC FORTE JACEBAS
SQUALLENTI NULLI COGNITE PENE SITU;

AT NUNC MARMOREO SUBNIXUS CONDERIS ARCU,

OMNIBUS ET CULTU SPLENDIDIORE NITES.

 (2) Boccaccio Vita di Dante.
 (3) Il dette Boccaccio, ferendo P edizione del Sermantelli rispeta un' Epirafio fatte da Gio: del Virgilio Belegnefe per il Sepokro di Dante, ile internincia

Theologus Danies nullius dogmatis expert Incitta fama cujus &c.

versi :

Ma ha won dijention che i n na veni canneje il dutte Giore chectane la mitgliare di equi alira y sulli trafestrare in agui longe il Boscolone d'applia, na iveni la fegorate, la main s'avante mittellière di applia di manuestara l'inc. et la guilla di France del 1732, na Cesta (Vel. Il Tom. 33, del Giornale d'Italia pag. 1451) Triedign Danten milita depunter estate.

Theologus Dantes nullius dogmates expers Quod forest clare philosophia finu. Gloria musarum valgo claristimus autice

Hie jacet & fama puljat utrumque polum. Qui loca defurdît: graduum (a) regaumque gemillum Difishut laicis (b) rhetorifque modit Pafcua Peerlit demum refonsbat awais (c)

Airojot beu lesum livida rupit opri Huic ( à ) ingrata tulit trifiem Florentia fatum ( e ) Exilium vati patria cruda suo .

Sem pia Guidenis gremio Ravenna Novelli G audet honerait coatinuisse duch: Mille recentenis ter septem numerus (f) anais

Ad fun Septembrit ydibut aftra redit.
(a) Cort il Codico del Salvini. La quello del Recanati & altrove gladiis.
(b) Loycis nel Codico Recanati.

(c) In un'astice Telio che contiene la versione Latina della Commedia futia da F. Matto Ronto, amicis. (d) hit nel suddetto Codice.

(e) fructum nel pero fa meatovato Tefto.

(f) numinis MS. Recasais, e Saiviet. (1) Girolamo Rossi Storia di Raveana Lib. VI. NIMIRUM BEMBUS MUSIS INCENSUS ETRUSCIS HOC TIBI, QUEM IN PRIMIS HAE COLUERE DEDIT. ANNO SALUTIS ICCCCLXXXIII. VI. KAL. JAN.

BERNARDUS BEMBUS AERE SUO POSUIT.

Ed al Sepolero quest'alira Iscrizione, la qual si crede che il medesimo Dante componesse a se stesso ('), mentre era ancora in vita:

S. V. F.

IURA MONARCHIAE, SUPEROS, PHLEGETONTA, LACUSQUE LUSTRANDO CECINI VOLUERUNT FATA QUOUSQUE: SED QUIA PARS CESSIT MELIORIBUS HOSPITA CASTRIS, AUCTOREMQUE SUUM PETIJT FELICIOR ASTRIS,

HIC CLAUDOR DANTES PATRIIS EXTORRIS AB ORIS

QUEM GENUIT PARVI FLORENTIA MATER ANORIS. Sopra detto Sepolero vi è l'effigie del Poeta in bafio rilievo di mezza figura con la fronte coronata di lauro in atto di leggere, feolpita in marmo da Pitro Lembardo Scultore famolo, fopra della quale in mezzo ad una ghirlanda fi vede firitto:

VIRTUTI, ET HONORI.

(\*). A mano finifira vi è quell'altra memoria firitta colpennello, da cui s'impara effere thato relaurato quello Depolito nel 1692. per ordine del Cardinale Dominio Marialcogo (\*) 1. Legaco di detta Citria, e di Monfignor Gio siaviati Vicelegato (\*), le armi dei quali fi vedono fra molte altre nella facciaza della Cappella:

MAGNIS CIVIEUS LICET IN PARVO MAGNIFICE PARENTARUNT

EXULEM A FLORENTIA DANTEM LIBERALISSIME

EXCEPIT FLORENTIA

VIVO FRUENS MORTUUM COLENS

POLENTANI PRINCIPES ERIGENDO

BEM-

pole in Prelatura appunto perchè era accaduta la morte di Monfig. Gio:

<sup>(1)</sup> Paulo Giovio in Elog. doß. vir. c. 4. (3) If diging at grafte Dayle & vote amelle alla Stevia di Rasenna di Girchimo Roffi nella réflampa fatta della médifina est Tou. VII. P. 3. The Cara. Ltal. Pett Bunnant pg. 433, et d. estipa di geriffina Antonio Zatta (\* da répedate nel 1. Tou obida présen geriffina Antonio Zatta (\* da répedate nel 1. Tou obida présen de fi publica de Literra.

<sup>(3)</sup> Il Cardinal Costi mort nel 1697, il di 6. Novembre, Vedi Pillulice Monfie, Guarnacci nel Tona, I. delle fue Vite dei Pontofici, e dei Cardinali da Clemente X. a Clemente XII. pag 277. (4) Escito fu fratello del Cardinale Alamanno Salviati, il quale fi

104 MEMORIE PER LA VITA BEMBUS PRAETOR LUCULENTIUS EXTRUENDO PRAETIOSUM MUSIS

QUOD INJURIA TEMPORUM
DOMINICO MARIA CURSIO LEGATO
JOANNE SALVIATO PROLEGATO
MAGNI CIVIS CINERES PATRIAE RECONCILIARE
CULTUS PERPETUITATE CURANTIBUS

S. P. Q. R.
JURE AC AERE SUO
TANQUAM THESAURUM SUUM MUNIVIT,
INSTAURAVIT, ORNAVIT.
A. D. MDCXCIL

Nel 1206. la Repubblica Fiorentina, la quale non aveva curato in vita quelto fuo Concittadino, pensò di fargli innalzare nella Chiefa di S. Maria del Fiore un' onorevol Sepolcro; ma o per trascuraggine di chi ebbe la cura di questo lavoro, o per altra cagione, questo bellissimo pensiero non ebbe effetto (1). Nel 1429. (1) con grande instanza furono chieste le ceneri di Dante dai Fiorentini , i quali non le poterono ottenere, perchè è probabile che i Ravennati non volessero privarsi di questo Tesoro, di cui tanto si pregiano. Alcuni Fiorentini, dopo del tempo, tentarono di nuovo di ottenere dal Pontefice Leon X. le dette ceneri, avendo disegnato di fargli un magnifico Deposito, e benchè in quelto affare si fosse mescolato il Divino Michel Angiolo Buonarroti, il quale si esibì di concorrere a detto lavoro (1), pure non fu possibile, non so qual ne sosse la cagione, che le suppliche di tanti personaggi, quanti erano quelli che desideravano una tal grazia, restassero esaudite. Così suori della sua Patria fono restate le ossa di colui, che Firenze non seppe in vita, quanto lo meritava, tener caro.

Dell

<sup>(1)</sup> La Republika avera ellora in anime de for ene fule il Devojeno Dante, ma da deri Letterari Feorettin avera, come di Boccacio, all'Accarlio, al Petrara, e de Zanohi da Strada, Ammirato il Giovage e selle giune alla Streia dell'altre Ammirato il. 16. Tom. 2, pag. 15, Migliore, Fisence Illustrata pag. 2 confere al la teste de devidente de confere a la Lettera che in det-

<sup>835.</sup> Migniore, riente anturcas pap. 34.
(2) Nell Uffizie delle Réformazioni p conferva la Lettera che in dette anne feriffe la Repubblica Canenteo Salvini Pref. ai Fasti confol. dell' Accad. Fiorent, pag. 27.

<sup>(3)</sup> Di ett cen autenitee documento ragiona il defunto Propose Gori nelle Annetazioni alla Vita del Buonarroti settita a dettatura del medesimo dal sue seclare Ascanio Condiri, ed impressa in Friente nel 1746.

Dell'Efficie, del Costume e dei Meriti di Dante Poeta.

## 6. XVI.

FU Dante di mezzana statura, e nella vecchiaja andava alquanto curvo, ma fempre con passo grave, e mansueto. Il fuo volto era lungo, e di color bruno, il nafo aquilino, gli occhi erano piuttofto groffi, le mafcelle grandi, ed il labbro di fotto avanzava l'altro, la barba ed i capelli folti , neri, e crespi, ed il suo aspetto appariva d'uomo malinconico e pensieroso (1). Molte sono le medaglie gettate in onor fuo (1), che adornano i Gabinetti dei curiofi, e molti i Ritratti, che in marmo, ed in tela s'incontrano in Firenze (1) ed altrove, i quali al vivo la di lui Effigie rappresentano. Al fuo Sepolero in Ravenna vi era una Telta affai ben mo-

1746. pag. 114. Da una Lettera di Marfilio Ficino a Griftoforo Landino, impessa en principio del Comento del medefimo Landino sepen la Commedia, l'impara che l'Immagine di Cante era situa pre noranza si-lennemente coronata di laure nel nostro Templo di S. Gist ed altera si iennemente constata di laure nei nopro Timbbe di S. Gis: ed allen fi avveraper di civiquello che le fufie petta i l'immaginà nel Cante XXV. del Paradife verf., 7, e fre, (Ved. il Padre Richa nella Steta delle Chiefe Enementine altre volte i estica Tom. V. p. 26, 3). Per altre vi è chi dibita di questo fatte, di cui nen fifame le circofianze; edin quantili. to alla Lettera del Ficino viene da tofioro spiezata allegericamente . Ved. P Annot, al detto luogo del Paradiso nell'ediz, di Verena 1749, in 8.

della Cemmedia Tom. 111. pag. 177. (1) Boccacio Vita di Dant. (2) L'Appoltolo Zeno nel Vol. 2. delle sue Lettere num. 124. ci dice cie nell'Imperial Museo di Vienna vi i una Medaglia cen la Testa di Dante, e lettere DANTES FLORENTINUS, nel revefeto della quale fra due lauri fi leggono le feguenti lettere iniziali F. S. K. I. P. F. T. Il medefimo Zeno avverte nello fleffo luego che quelle note difiribulte Il menojimo deno avverte nello fecijo luego tre quelle nete afgirisuite agunte nello maniera fuddetta filano in un altra bidagtia del prefate Mufeo, che nel diretto repprefenta la sefa de Pietro Plano artefice de Mufeo, che nel diretto repprefenta la sefa de Pietro Plano artefice de Mudaglie mohocciclinte, vinterno alla quale filege PLSANUS PICTOR Dello Zatta feno fiate fatte incidere altune Medaglie di Dante in nna

tavela in Rame, ma per nebilitare questa sua maguifica impressene. (3) Nella Cappella del Palazzo, che si disse del Petesso, su dipinto (Dante per mane di Giotto (Vasiri Vit. del Pittori P. I. nella Vita di Giotto ), e nella Cafa de' Carducci, eggi de' Pandolfini , fece il di lui ritratto al naturale fra quello di altri uomini famosi Andrea del Castagno (Vasari I. c. P. II nella Vitta di detto Andrea). A tempi di Leonardo Arctino meravasi l'Essigie del nosire Peeta quasi nel merço del la Chiefa di Santa Croce a mane defira , ritratta al naturale ottin mamente per dipintore perfetto del tempo suo n. Ma troppo lunga imprefa fareòle il numerare tutti i Ritratti , che del nofiro Peeta fureno da eccellentifimi pennelli lavorati , giacche pochi vi fono nella nofira Città, i quali alcuno o nelle Caje, o nelle Ville non ne conferoi gelo-famento (Vita di Dante). 106 MEMORIE PER LA VITA
dellata, la quale dall' Arcivectory oil detta Città fu donata
al celchre Scultore Giambolgou, e dopo la motre di lui effendo con molte altre cofe cuirole perentua nelle mani di
Piètro Tacca fuo Scolare, gli fu tolta dalla Ducheffa Sopras
che volle di una gigia și arar, non fenza gran dispacere di
chi la spoffedeva, privare la noltra Città (\*), Il Bufto però
di queffo Divino integeno,

Cle le moje allastar più chi datir mai, ed a cui le Tolcane Lettere fono più che ad ogni altro debitrici di gran parte del loro lufto, e della loro gandetza, fi
rimira collecano logra la Porta del nofto Studio per opera
del Sen. e Caw. Baccio Yalori (1), quafi per dimodtrare che Firezze non fi vanta di avere avuto alcun' altro Songento di
Dante più famoso, e più grande nelle Lettere. Che se a
hi non fi inimatata o rei nottro Domon un decorso Depofito, come aveva persinto di far la Repubblica, almeno si volle, che la sua Eligie diginta in tela (2) mostrasfie ai Forestitati
in quale silma abbiano i Forentini questo lor veschre Coacittadino. Era Dante nell'estremo più che ninia 'altro, composto, conteste, e crivis (\* 1), negli Studj affiduo, e vigila-

(1) Le rateate d'Cinelli mille fue Storie degli Strister Florentni MS, mille Librerie Magliejechiane, est parle d'Dante, e dici di plè cès tel seja l'avvea fequite de Lodovico Salvetti Scalare del Testa. (2) Memtre era nil 1357, Confole per la fecenda volta dell' Attadrmia Florentia. (Canon. Salvini Falli Confolari ppe, 16.6 e fep.)

(3) On tal Marite Ancolo dell'Ordine di 3. Franctio, il quale figura polificamente in Domen il Communda di Dinta; for staticiare un Squadre deptere in tria (Ricordo MS, nella Riccardian in mandelle entre supplementation in trial (Ricordo MS, nella Riccardian in mandelle entre la mandelle entre deptere dell'anni no polici cario supplementation della della constantia della consta

Sut Cerlum cecinit mediumque, imumque tribunal Lufravitque eculii cundin Perta juit; Delius adefi Dantes fua quem Elecentia façe Senfit confilits, ac pietate patrem, Non potuit tante mer fava necer petae

Suem tissum virsus carmen imago facti.
Non fo fe quefo Quadro fia quello, de cui parla il Salvini nella Prefaz.
de fuoi Palti Coniol. pag. 18.

de tunt Patt Conto, pag. 18, (4) Light è il centires, che fa di Dante il Boccaccio, ma Gio: Villant ce le deferve diverfamente, di lui giudicande più softe da ciò che opparba dal fost Sirviti, che per averne avusu un'ipara relactione, a può berò offere che la utia infelite che refi menh dope il fue office, fi facesfie diventene revez, fibro o flagando, fucuom dire il Villani. te, tardo patlatore, ma nelle sue rispolte molto sottile (1). solitario e ritirato dal conversare con gli altri , ambizioso conoscitore dei propri meriti, e della propria capacità, nemico dei cattivi, e di tutti quei che lo avevano offefo, e degli altrui costumi implacabil censore. Odiava l' adulazione, e mai per alcun riguardo si ritenne dal dire ciò che pensava di alcuno; amava la Patria, e dispiacendoli di ester condannato ingiustamente a star fuori di essa, non usò per rientrarvi, quei mezzi, i quali potevano placare i suoi nemici: ma stimando che l'efilio, ehe foffriva, fosse una conseguenza del cattivo governo di effa, voleva nello fleflo tempo tornare in Firenze, e riordinare lo Stato. L'animo fuo nobilmente altero, non foffri mai pazieniemente d'essere stato scacciato con mendicati pretefti, e con dichiararlo colpevole di un delitto il più infame che si potesse inventare per offendere la delicatezza di un ben nato Repubblicano, da quella Patria, che col proprio fangue aveva difefa. Conversò con le femmine, e con esse su allegro e gioviale; ma nelle Corti dei Signori non seppe coll' umiltà, e colla sommissione acquittare l'altrui benevolenza, perchè i vizi di quei, che le frequentavano, non volle o compatire, o adulare. Benche Guelfo fit sbandito dalla Patria quando governavano i Guelfi, onde abbandonando la parte, che aveva feguitato, moltrò di effere un fiero Ghibellino, sperando con l'ajuto di quei che favorivano questa fazione, di tornare in Firenze. E' difficile che ora alcuno s' immagini come lo spirito delle fazioni acciecasse nei trascors Secoli le menti più illuminate dal mirare dirittamente i veri oggetti del ben pubblico, e della comune grandezza. L'ignoranza fuol' effer madre feconda di diffenzioni , ma per mala forte quei medefimi, i quali col lungo studio, e colla cognizione delle più facrofante verità proccurarono di schiarire le solte tenebre di essa ignoranza, spesso per disetto di buon volere, fecero fervire a maggior danno degli altri, i frutti delle loro applicazioni . Male in tanta Iontananza di tempi si può giudicare la causa fra Dante e la sua Patria. ma se in ciò si ha da prender Inme dagli Scritti dello stesso Dante, si vedrà che tutto il danno nasceva dalle malvage Sette, e che egli sarebbe stato un' ostimo cittadino in una meglio regolata Repubblica. La vivacità del fuo talento, la profonda cognizione delle scientifiche verità, le quali erano

<sup>(1)</sup> St raccomano dal Popolo di Estente diverje ril, oje da e da Dante, le quali non ho creduto che andaffero regificate in queste Momorie, perchè non trovo che di esse facciano minizione Auteri degni di fede.

allora note, l'affidua applicazione allo fludio, l'amore della Patria, l'abilità nei maneggi, il coraggio nelle intraprese, in tempi meno difastrosi, erano le migliori qualità che potessero concorrere in un'uomo di governo. Ma qual'era in quel tempo lo stato di Firenze non solo, ma di tutta la misera Italia ? le gare fra i Cittadini erano a tal fegno jarrivate, che fenza riguardo alla privata passione, si sacrificavano indistintamente i buoni e i cattivi ; e le dispute fra la Chiesa e l'Impero, fra i Nobili ed il Popolo, avevano quafi fcancellato dagli uomini ogni rispetto di parentela e d'amicizia, e fatto tacere ogni più facrofanta legge della natura. In tanta confusione di cose mal si poseva conoscere il vero catattere di un'uomo, perchè da ogni sua parola, e da ogni suo pensamento si prendeva motivo per dichiararlo o Guelso, o Ghibellino, o aderente ai Magnati, o alla Plebe, quantunque internamente non avesse avuto altra mira, che la quiete e la pace comune. Ma quanto rifalterebbe il merito di Dante, fe si prendesse a dimostrare lo stato delle Lettere, le quali appena erano in quel tempo professate dai Laici (1); perchè si vedrebbe come superò tutti gli altri suoi contemporanei nella vattità del fapere. Cognizione delle paffate Storie, delle Opinioni degli uomini, e delle più nobili Discipline, sorza nel dire, vivacità nei pensieri e nelle immagini, esattezza nelle espressioni, e nella pratica dei vocaboli flessi, sono quelle doti, a motivo delle quali la Poesia di Dante non comparifce ne languida, nè sterile, nè bassa, come lo è quella degli altri Poeti che lo precederono; ma fublime, fiorita, e piena di fentimenti. Egli diede, per così dire, la vita alla Toscana favella, e fenza feguire altri precetti che quelli, che la fecondità del proprio ingegno, ed il fuoco della propria immaginazione gli fuggerivano, lafciò come Omero, molto da imitare, ma poco da inventare. I nostri Scrittori non hanno risparmiate le lodi come un tributo di riconoscenza per quel tanto, di cui erano ad esso debitori, ed il titolo di Divino (1), con quale, quasi in ogni libro, vien fregiato il suo nome, poch'altri tra i profani Autori più di lui seppero meritario. Che se in

<sup>(1)</sup> Laico, ed uemo senza letteratura in queste secolo era quasi la cesa stessa, ende Gio: Villant dice di Dante, che quantunque laice, su semmo Peraz, e Fislosse, e Restorice perfetto ec.

<sup>(2)</sup> Il terisle di Divino nel possat termis su dispositate agnosimente a chiunque ventue reputate in alcun genere eccilempe, secone dimofra il P. Mariano Ruelte nella Stanz. XXIII. della Biblioteta volante del Ginelli pap. 65, e spe. Ma la repopa frequenza fece 3 che decadesse quefic tettol da quella stran, in cui eta.

DI DANTE ALLIGITERI.

109
un Secolo tanto illuminato, quanto fi pregia di effere il notiro. Quera eccellente fi reputa la fua Commedia, bifogna
dire che i difetti, i quali alcuni troppo delicati Scrittori hanno in cifa fcoperti, feno infinitamente minori di numero
delle fue bellezez. Ma iri quefle mie memorie non ho penfato di teffere il Panegirico a Dante, nè di fate la fua Apologia, perchè le Opere confacrate dalla fama, non hanno
bifogno di effer lodate, e da fe fleffe formano l'elogio il
più finerco a chi fepre componele. (\*)

Delle Opere di Dante, e prima del suo libro intitolato la Vita Nuova, e della sua Commedia.

## 6. XVII.

E Per entrare a dire delle Opere di Dante secondo l'ordine del tempo, in cui credo che da esso sieno state composte, in primo luogo dobbiamo sar parola di quella intitolata

Vita Norous la quale ferific in età giovanile intorno al 1959. (\*) Forte per conloidri della perdiat della defiant Betatrie Portnari; impereiocchè non altro è che una Storia de foto gioveniti amorti, difficta in forma di Comento ad alcuni Poetici componimenti fatti da lui in occasione degli flef. Fortive I Becardor, deb Derre in età provetta fi vergogname de la compositione della compositio

<sup>(1)</sup> It me from a fermes dad cuser alterna attentità to confroma delle date e Darresporte that fleshof flate difficile la feelia, a namena-tità diffinde quinti che in egui livre mi ji parasam dassatte folkioni prima della difficile di della segui livre mi ji parasam dassatte folkioni prima della sette di della dell

<sup>(3)</sup> Il Boccación nella Vira di Dante ferra che egli ya quafi nel fue y victioni pla amata campiri quell' Opera i un ada e gla opparille quando il nella processa la laurda, era mera da qualdo i menje Besteria. La laurda, era mera da qualdo tempo Besteria da quando de la Regiona de la modal processa de quella fue la victiona de quella fue la laurda de quella fue la laurda de quella fue la laurda de la modal trajente, che el efectiva encia Cammedia. Ma tereda che da quella mi pi debida argenminario che la detta opera la fife ceda che da quella mi pi debida argenminario che la detta opera la fife.

come dall'altra intitolata Convivio (\*) apparisce. Avendo Ms. Niccolò Carducci Gentiluomo Fiorentino fomministrato a Bartolommeo Sermartelli quello libro di Dante, (1) egli lo pubblico colle sue stampe in Firenze nel 1576, in un piccolo volume in 8. dedicandolo a Ms. Bartolommeo Panciatichi (1), e ad esso vi uni le Canzoni amorose, e morali del medelimo Dante, e la Vita di lui scritta dal Boccaccio. In questa edizione come in quasi tutti i MSS, mancano le Divisioni, o Sommari delle Poesse sparse per entro la Vita nuova, fecondo che ci avverte il Canonico Antonio Maria Biscioni nelle Annotazioni alla medefima da lui corretta, e riltampata in Firenze presso il Tartini nel 1723. in 4 fra le Prose di Dante, e del Boccaccio (\*). Non intele per altro il Poeta quando scriffe quest'Opera, di voler soltanto per mezzo di essa immortalare la sua Beatrice, ma fin d'allora col suo Divino Poema, di cui aveva già concepito il difegno, promeffe di dire di lei quello che mai non era flato detto d' alcuna (1). Questo sublime lavoro su poi da lui intitolato Comme-DIA. Il celebre Padre Harduino nel Giornale di Trevoux dell' anno 1727. (\*) pretese di abbattere il comun sentimento, il

nifee depe il 1300, perchè i prehabile che, quando lavos il fuo Perma, altera spunelle di avere fatte il fue miferiale stagge in dette anne. (1) Nella frifa Opera dice, E fe nella prejente Opera, laquale i Con-30 vivio neminata, e vo'che fua più trilimen a firestraffe che nella Vita y. Nuova; in niturale près quella in pare aluma decreave, ma magire-

n xuora; non nationis pera aquitis di pare aliuna deregore; ma maggirim mente gievare per quifiq aquilla ; vergandi ficiome regionatulmine; y quella fretida e paffonata; quifia temperata e virile effer convier, ne v. A quifi Opera allude forfo Dante america nel C.XXX. del Purt. v. 1;, cse di fi fuffe fa dire a Beatrice:

Quifiq fir tan initi na Vita Nuova

Virtualmente, ch' o gni abiso defiro

Easte averable in lut mirabil prueva.

(2) Ved. la Dedica delle flesse Sermartelli al Panciatichi en data di Eiente del di 26. Março 1576.

(3) Fu Confolo dell' Accademia Florentina nel 1545, e nel 1567, fa create Senatere. Di lei paral il Canonico Salvino Salvini ne fuel Faji Confolari pag. 59. e fra.

(a) Pag. 1.— (a) Il Bittoni w free akune met y al akun akur akir akunonio Maria Sakurin se ma alle fine. 33 dec de hi suk Rusun fufic fine kengrific nel 1337, de 35, ma met treve ciè sòbia se desa quefa Ediferen. Gios Battila Pafquali Sammater Venes sel desa quefa Edifection. Gios Battila Pafquali Sammater Venes sel desa quefa Edife Commella cie ufit da fine tecche nel 1336. (3) Cest des apprefa a poe el medipino Dance in fine della Vita

Nuova.

(6) Art. LXXVI. per il mese d'Agoste pag. 2526. Il deste Articolo

quale ci dà per legittimo Autore di questo Poema Dante Allighieri, e di fostenere che esso sia opera di uno sconosciuto Impostore, seguace della fassa dottrina di VVicleso, il quale vivesse su la fine del secolo XV. Sarebbe inutile che noi di propolito ci accingellimo a confutare lo strano pensiero di questo per altro dotto Gesuita, il quale di molti altri simili fogni non si vergognò di farsi difensore ; perchè o noi non possiamo prestar più alcuna credenza alla sede umana, o la Commedia, che in tanti MSS. di un'antichità rispettabile porta in fronte il nome di Dante (1), è veramente opera di liti. Il dotto Marchese ed Abate Giuseppe Garampi ha però soddisfatto ai dubbi del Padre Hardnino in una fua Differt. impressa nel primo Volume della Commedia che Giuseppe Berno pubblicò in Verona (1); onde in tal modo fono tolti tutti gli scrupoli, che l'ingegnolo Gestita poteva avere risvegliati nel capo di qualche Critico troppo delicato. Erali l' Alligbieri accinto a fare il suo Poema in versi latini (1), ma o che egli si credesse poco atto allo stile latino, e letterato (4), ovvero che volesse andare in traccia di una più luminofa gloria col tentare di scrivere nell'idioma del volgo, cosa non peranche da niuno pensata; o che finalmente dubitaf-

Intitolato y Dubbi intorno al pero Autoro della Commedia di

Dante. (1) Il Testo della Commedia di Dante col Comonio scristio mel 1334-(1) Jil Testo della Commedia di Dante col Comonio scristio mel 1334-il quale possibile colebre Vincenzio Borghini , al dire di Giorgio Vastari mella Virta di Cinabuse: l'altre opiato da Gio Boccaccio, e dellacare al Perarte, il quale si conserva mella Varietana Cod. 3190-(Fontanini Aminta disco cap. XIV.) quale che abisimo, qui la Fivenze nella Libreria di S. Crece scritto di mano di Filippo Villani nel 1343, e tanti aliri che si tralasciane per brevità, non pruovino ba-fiantemente che di Dante Allighieti è la Commedia che va fregiata cal two name ?

(2) Nel 1749. in 3. Vol. in 8. pag. 39. o feg. un compendio di questa Disfersazione si logge nel primo Vol. del Magazzino Toscano pog. 73. e feg.
(3) Il Beccaccio nella Vita di Danto dice che principiava così:

3) Ultima regna conam, fluido contermina Mundo

n Spiritibus que lata patent, que Praemia folount n Pro morisis cujuscumquo suis Oc.

L' Abate Salvini nelle Note al Comento del Boccaccio fopra il Cant. I. dell' Inferno Tom, VI, pay, 336. de'l' edizione delle Opere del medefimo Boccaccio fatta in Napoli colla data di Fitonzo, rammenta un sesso di Dante con 20. e 30. perfi latini in principio a fronte del Tefte volgare. Il Fontanini pol ne aveva un' altro, nel quale ve ne erano le centinaja (Eloq. Ital. 1. 2. c. 13.). Non dispiacerebbe agli Eruditi che alcano pub-blicasse-uesto frammento latino della Commedia di Dance.

(4) Leonardo Aretino Vita di Dante.

MEMORIE PER LA VITA

tasse che se di altro stile si fosse servito suori di quello, il quale fi parlava comunemente in Italia, l'opera sua potesse eilere lasciata in abbandono (1), mutò pensiero, ed in lingua volgare si pose a dittenderla. Non è poi facil cosa il decidere in che tempo appunto Dante intraprese questo suo nobil lavoro, e quando detre al medefimo compimento. Narra Gio: Boccaccio (1) che egli prima del fuo Efilio aveva preso a scrivere la Commedia , e che sette Canti della medefima erano terminari quendo fu dalla Patria fcacciato: ma tanto il Marchefe Scipion Maffei, quanto il Sig. Raffaelli fostengono che il nostro Poeta pose mano all'opera, dopo che Efule se ne stava lontano da Firenze. Di qui è che i mentovati Scristori, e con essi il Canonico Biscioni (1) giudicarono una favola il racconto dello stesso Boccarcio intorno al ritrovamento de'primi VII. Canti dell'Inferno. Dice esso (4) che fra le Scritture, le quali la moglie di Dante aveva nascoste, quando la plebe tumultuosamente corse a rubargli la Cafa, per fortuna vi erano i detti primi fette Canti, e che questi, essendo venuti in mano di Dino di Ms. Lambertuccio Frescobaldi buon Rimatore di quei tempi (1), surono mandati a Dante, acciò potesse proseguire l'incominciato lavoro; lo che sece egli per dar nel genio del Marchese Maroello, presso del quale si ritrovava, quando il suddetto Dino gl'inviò i medesimi Canti. Per questo osserva il mentovato Boccaccio, che Dante ripigliando l'opera interrotta, in tal forma dette principio all'VIII. Canto dell' Inferno.

## Io dico fecuitando ec.

Questo medesimo fatto in succinto è narrato ancora da Benvenuto da Imola, il quale su discepolo dello stesso (1), e

<sup>(1)</sup> Gio: Boccaccio Vita di Dante.

<sup>(2)</sup> Nella detta Vita, e nel fuo Comento fiampate fopra l'VIII. Canto dell' Inferno.

<sup>(5)</sup> Nella Prefazione alle Prefe di Dante, e del Boccacio per, 8. (4) Nel detre Common più diffinatement che nella Via di Dante, narra il Boccaccio quefie fatte, e et eficura di averle fapure da Andres di Leen Poggio inper ere prate di ferella delle flefe Dante; il queste ra fiate quello cio fra le del lut Sovieure cercande per ordine di Genma Donati, revol i detti Canti, e des gli fere cedere a Mf. Dono Freto-

<sup>(3)</sup> Dino, di cui può rederfi il Negri negli Scottori Florentini pag. 140. fu forje figlinele di quel Mf. Lamberto Frescobaldi, il quale feier fiare la prima volta nel 232. Il neftre Pente a S. Trinita.

DI DANTE ALLIGHIERI. 11

(1); e Francesco Sacchetti (2) racconta che Dante nel pasfare un giorno per Porta S. Piero, prima che egli fosse mandato in Efilio, fenti un Fabbro che cantava un pezzo della fua Commedia, come si suol fare di una Canzone; lo che dimostra aver esso lavorato intorno a questa sua nobilissima opera avanti di partir della Patria . Il più forte argomento contro quello che dice il Boccaccio, è la parlata che finge nel Canto VI. che gli fosse fatta da un certo Ciacco, nella quale gli predice la Cacciata fua da Firenze; ma il Boccaccio conobbe l'obbiezione, che gli poteva effer fatta; onde sapendo per altra parte ficuramente (1), che Dante aveva composto sette Canti del suo Poema innanzi di essere stato esiliato, si ristringe a dire che poteva darsi, che Dante avesfe posteriormente aggiunto qualche squarcio nel Canto VI. cofa certamente molto verifimile. Ma fe volessi in questo luogo efaminare a fondo la presente questione, e confutando gli argomenti addotti dal Marchese Maffei (+), e dal Sig.

(1) Il 29. Dompies Math Manal he afferente al cofe solls P. 1.

etc., p. o. delli grad forter del Draweror di Gilo Solcaccio, ed Iroyce, p. o. delli grad forter del Grameror di Gilo Solcaccio, del Iroyce, polability, side Barrantor Giffe informats di agrile della fieffe Boccaccio. Il devise Barrantor craterante del 100 Caronaccio (2, 1711, dell'). Respective del conservation della conservation del conservation

(1) Nordia CX IV.
(3) Non pare che si possa negaro associatamente la vocità di queste fatto senza terre la fede al Boccaccio, perché ci dà il descarico nel suo

Cameria, della pripasa da cui l'aversa figures.

(a) Negli Sericius Fernerio par, So, cue este ai più su Tradizion cisi finente è rimofin, che mercia cufia pofficiare par anche da fina difersura finente de l'ameria, che mercia cufia pofficiare par anche da fina difersura finente della conservazioni tente, para capata con conservazioni tente, page, tag. na eccipione da riformete a Montgare Fontanish
river el recevente di Roccaccio. Non su ververe cultires, ten especiale più a viressa perile I Pedavone della Lettera di Mendigi, Cultino Constaini ferrine a ververe della custife dette che rivera di nesa 35. Dante poli à viressa perile I Pedavone della Lettera di Mendigi, Cultino Constaini ferrigià arvivia postare respectives, cire Dante avera 37. anno, quande ferititate dalla Parisa, che per configurata pafficia di a Vervina. Le nes sugli de diffirmitere, cire I Natità fenda ci li priferre un longe del prime Cama della Defensa la corte cide dei Pera
alluda a Can guinda; mi fe to profi girindente ad risonare pitateman et della pella figirare de vendere de la corquissa del Signi.

Ruffaelli ( 1 ) per follenere il loro affunto , e raccogliendo i luoghi della Commedia, dai quali si può venire in cognizione del tempo precifo, in cui scriveva le respettive parti di essa, porre in chiaro quando dette principio alla medefima, e quando la conduste a fine, non mi farebbe facile lo sbrigarmi in poche parole, nè fenza molte offervazioni, ricerche, e digressioni uscire dal mio impegno. Lo scopo di questa mia fatica non mi permette che mi prolunghi affai in quella fola cofa, onde in breve mi contento di dire, che è molto probabile aver Dante principiato a comporre il fuo Divino Pocma avanti che fosse esiliato dalla Patria, perchè di queflo ci afficura il Boccaccio fulla fede di persone, le quali potevano avere piena contezza di un tal fatto: e che lo stesso Dante desse a questa sua fatica l'ultima mano innanzi che le cofe dell' Imperadore Arrigo VII. avessero cominciato a declinare, perchè altrimenti non si vedrebbero negli ultimi Canti della fua Commedia le traccie di quella speranza, la quale aveva concepita nella di lui venuta in Italia (2). Non è meno curiofa la ricerca perchè Dante intitolasse Commedia (1) questo suo narrativo Poema, siccome con ragione lo chiamano i Critici più esatti. Il mentovato Maffei credè essere il primo (4) ad affegnare la ragione, la quale da lui forfe la ricopiò il celebre Autore dell'Eloquenza Italiana (1). Avverte adunque il Maffei, che nel fuo libro della Volgare Elo-

<sup>(5)</sup> Nel fue Trattus ratione a Mf. Buffine de Gubbio capa a. Nel pello leigne et dei I dare S. Raffalli angle friese give rocket av pello leigne et dei I dare S. Raffalli angle friese give rocket av der pello VII. e. f. e. givi aufer fatte relificant e des la merie di Artigo VII. e. f. e. givi aufer fatte relificant e des nurse il Pendan de mofine al Findane e gai prenapa di vode reformata P Italia jepta lave mofine al Findane e gai prenapa di vode reformata P Italia jepta lave del S. Raffalli in ma fi pregnette di multar parte. de candidatese di S. Raffalli in ma fi pregnette di multar parte di del vode pello VIII.

<sup>(1)</sup> Si legga particolarmente il Canto XXX. del Paradito v. 133-

<sup>[18].
(3)</sup> Canto XVI. v. 128. 1 Canto XXI. v. 2. dell' Inferno.

<sup>(4)</sup> Vedi la fia Perfaçione del Opere del Triffico pubblicas tu Vrena nel 1735, in fegilo in dei Veluna fi a Frena il iligazio a see pala dell' Scritteri Vrennej 1935, 55, 16, ma nella pero fa monacona Lettera feritta degli Ribij 1935, 55, 16, ma nella pero fa monacona Lettera ferita degli Ribij 1935, 55, 65, fo se odre ce del Peferagione del Str. Marcheji Mafici reo fiata fatta prima di lui da Torquato Taffo nella Lettura fepra il Sentre del Cafa

Quesa vita mercal ce.

Col notare questi piccoli ibagli del Massei non intrado derogar punto
alla stima di un'uomo, che si pregierà sempre P Italia di avere avuto
fra sioi.

<sup>(5)</sup> L. 2. cep. 21. Cest ba pretofo il Maffei nel Tem. II. delle fue Office. letter, pag. 285, evo ba rigorefamente fatto Pefame del libro dell' Archeficos d'Antira.

quenza (1) Dante diffinse tre stili diversi, cioè il Tragico, il Comico, e l'Elegiaco, e con quelli termini spiegò la natura di ciascheduno , Per tragoediam superiorem stilum in-33 duimus. Per comædiam, inferiorem. Per Elegiam stilum " intelligimus miserorum". Di qui s'impara per tanto, che non per altro motivo Dante intitolò il suo Poema, Commedia, se non perchè intendeva d'avere scritto la maggior parte di essa nello stile di mezzo (2). Questa spiegazione certamente è la migliore di quante ne fieno flate ritrovate dai nostri Gramatici, ed è appoggiata sopra delle prove molto convincenti ( \* ); onde si dee finalmente por fine alle tante contese, che secero gran rumore nel secolo XVI. intorno al titolo di Commedia imposto al Poema di Dante. Egli finse di avere intrapreso il Poetico viaggio, che ci descrive in esso la fera del Lunedì Santo dell' anno 1300. (4) e di effersi ritrovato nel Cielo nella solennità di Pasqua, la quale in quell'anno cadde nel di 10. d'Aprile (1). In quello fuo mirabil lavoro, in cui con ragioni si espresse di , descriver " fondo a tutto l'Universo " ( 6 ) perchè nel medesimo sece concorrere la descrizione del Mondo, e dei Cicli, i varj caratteri degli uomini, le immagini delle vertù, de'vizi, de' meriti, e delle pene, della felicità, della miferia, e di tutti gli stati della vita umana, tanta dottrina vi sparse, che lo Speroni (7) non esitò a pronunziare non trovarsi alcun Poe-

ma

<sup>(2)</sup> SI offervi che dalla Dedica a Cangrando della 3. Cantica della Commedia fi viene in cognizione non per altro motivo aver Dante profeffato di effere fiato iontano nel suo Poema dallo fillo sublime, se non perché aveva ufato il volgare Idioma. In quefio luono per altro accenna the dette il titolo di Commedia al fuo Poema per motivo ancora che queflo era un componimente, il quale cominciava da cole lugubri, e ter-

minava in cose allegre ; la quale spiegazione è riferira anche da Pic-tro di lui sigliudo nel Comento sorra il prime Cante dell' Inferne. (3) il Mattie et il Fontanini il. et, fauno sedere, che aliut Serittori usarono d'intitulare le luro opere secondo l'idea di Dante a forma dello file adoperato da effi nelle medefine.

<sup>(4)</sup> Vede Jacopo Mazzoni nel 1, lib. della fua difefa della Commedia di Dante cap. 6. In queft' anno cadde la celebrazione del Giubbile, ifitutto da Bonifacio VIII. con fua Bella in data de' 22. Febbrajo ( Manni Istoria degli Anni Sinti pag. 2.); al che aliude lo si-so Dante per becca di Casella nel Canto II. del Purg. v. 94. e se. sincene al qual luego è da conssitante si Autore della Storia letteraria di Italia Vol.

II. pag. 8 9. e feg. (5) Vedi il Mazzoni l. c. (6) Canto XXXII. dell' Inf. v. 8. (7) Nel juo Dialogo della Storia.

ma al mondo, che in quanto al foggetto possa alla Commedia di Dante paragonarti. Sarebbe per questo molto desiderabile, come pensava un dotto mio Amico, che diversi valen. tuomini prendessero, ciascuno nella sua professione, ad esaminare ciò che di bello si ritrova nella Commedia Dantesca, come ha satto per la Teologia il celebre Padre Maestro Gio: Lorenzo Berti Lettore di Storia Ecclesiastica nell'alma Università di Pif1 (1); mentre allora si vedrebbe che Dante era fornito di tutte le cognizioni , le quali potevano aversi in quell'età; e come stante la grandezza del suo penetrantiffimo ingegno affai più ne fapeva degli altri fuoi contemporanei. Non è perciò da maravigliarli, se i nostri antichi conofcendo di quanta dottrina abbondava il Poema di Dante, e quante belle cognizioni si ascondevano sotto il velame de' fuoi versi, fossero solleciti in proccurare, che gli alti sensi della Commedia venissero pubblicamente in volgar lingua spiegati . La Repubblica Fiorentina pertanto con suo Decreto del di 9. Agosto 1373. (1) ordinò che si eleggesse uno con pubblico stipendio, il quale avesse l'incumbenza di leggere, cioè di spiegare il Poema di Dante. Per questo impiego venne scelto Gio: Boccarcio, che nella Chiesa di S. Stefano presso il Ponte Vecchio il di 3. Ottobre di detto anno ingiorno di Domenica dette principio a far ciò (3); onde ne venne quel Comento, il quale su dato alle stampe, non sono molti anni (4), e che non si estende oltre il verso 17. del XVII. Canto dell' Inferno (1). E quantunque nella prima delibera-

nueva, e i fubiti guadagni,

un Ly Congl

<sup>(1)</sup> Le fue Lezioni fopra la Teologia di Dance meritano di votore la pubblica luce, e per ragione di chi le ferife, e di quello che contragone, e perciò fuerne dal noftre Zetta brenentico Stampatore ultimanente flampate cdi inferite nel fine del Tomo Terzo della Diorna Commelia di Dante, che el pubblici.

<sup>(2)</sup> Canonico Salvino Salvini Prefazione ai Fasti Consolari dell' Accademia Fiorentina pag. 12. e 23. Donicolco Manni P. 1. dell' Istoria del Decamenno cap. 29.

<sup>(3)</sup> Crenica del Monaldi presso i Deputati aelle Annotazioni al Detamerine pag. 39. (4) In Napoli con la data di Firenze nel 1714, nel Vol. V. e VI.

alle per delle plet Bereine a. etter en stret, etter bit bete dell dans Ant. Smit Shirit stellere selle dette ettere elle forme delle stret delle dans Ant. Smit Shirit stellere selle dette ettere elle forme delle prede de ut Tele e pena del Car. Ant. Francéso Marin je be l'estige a Lorento Giovalli Obernerofiles Napoleran. (Frd. I'llustre Autore delle Nore sile Lettere di Fr. Guirtone d'Arcon pagi 184, Autore delle Nore sile Lettere di Fr. Guirtone d'Arcon pagi 184, prinche quille streta del Can. XVI dell' letjone chi seminista La guir sume, s i faisit paskago, "

zione si sosse dichiarato, che per un'anno solo intendeva la Repubblica di eleggere quello che doveva foiegar Dante, bifogna non oslante, che con altri Decreti prolungasse di mano in mano questo in tempo a motivo del profisto, che ne ridondava in coloro che fentivano dichiararfi i fublimi , ed utili infegnamenti della Divina Commedia . Imperciocchè dopo la morte del Boccaccio feguita il di 20. di Dicembre 1375. (1) altri Soggetti futono di seguito scelti per quest' impiego, dei quali fi potrebbe tessere una lunga serie (1). Eglino nei giorni feltivi ora in un luogo, ora in un' altro (1) attesero a spiegare quello, che aveva inteso di dire nella fua opera Dante, ed in tempi più vicini a noi nell' Accademia Fiorentina fono state recitate moltissime Lezioni fopra qualche luogo di effa dai più chiari ingegni che fieno quivi fioriti (+); delle quali Lezioni una buona parte ne è alle stampe (1). Non solamente in Firenze vi su quello bel costume di dichiarare dalla Cattedra i nascosi, e mirabili fensi della Commedia di Dante; ma in Pisa similmente, ove su sempre una famosa Università (6), nel 1385, in circa

serve che il Boccaccio non pasiò colla sua Espesizione questo luoge , per special constitution of the second of the se dire ricopiando ciò che forea di esfe con la sua selina erudizione ha scritto il Sig. Lami nel Catalego dei MSS, di detta Libreria, e particolarmente nelle fue Novelle Letterarie dell'anno 1752, num. 29, e 31. Quefie Codice ?

mile for Newella Lattenria (dell'anno 1731, 1888, 1894, 1894); Cachie I am (1) Mannie coporte.

(3) Samise nerofaste, che alone for presheft la pena de siencese la matica di trate con la ficial commenda di Dante de Vierce ce percit fra quelle se fine fait morte de commenda di Dante de Vierce ce percit fra quelle se fine fait morte Letterat de un metra dellante, dell'antica dell'antica dell'antica dell'antica dell'antica dell'antica dell'antica della colora del productara de la conference de des (1 canada Salvinia della materiasa Prefestora del fate Enferte).

(3) Il Boccato, come fi dell'arte, un S. Saltano (1646 la Compileria).

di Dante. Se gli aliri facessoro ciò sempre in detta Chiefa , aon mi è noto; ma è peobabile che no , e nogli ultimi tempi quando prefe una forma certa le nostra Accademia, nel luogo eve la medefima si eadunava, eectio le fue Lezient Gio: Batifia Gelli ( memorte deglt nomini Illuftet seithe in file Legion (file Datina Mell) (member agi) union limpir adil Accidina Februsina pag. 54. e 55. ed i Fasti Confolari del Canonico Salvini pag. 77. e 116.)

(4) Fed. i detti Fagi Confolari del Conento Salvino Salvini.

(5) Fed le altre quelle de Gian Francesco Giambullari, di Francesco (Salvino Mellori).

Verino, di Giambatifta Gelli, di Cofimo Bartoli, di Benedetto Varchi &c. (6) Di quefia celebratiffma Universicà ne scrive la Steria il D. Stefato Maria Fabbrucci pubblice Lettere di Giut civile nella medesima, mie afectonatissimo Maestro.

spiegava il detto libro Francesco di Bartolo da Buti ( 1 ) Uomo di non mediocre dottrina, ficcome apertamente fi vede nella sua satica, o Comento che fino ad ora non ha veduto la pubblica luce (3). Nello Studio pure di Piacenza tiformato, ed ampliato da Giangaleazzo Duca di Milano nel 1398. un tal Filippo da Reggio fi trova in quel tempo aver letto pubblicamente Dante (1); lo che ridonda in maggior gloria del Poeta, perchè non si può credere che la parzialità, che gli nomini hanno per i loro concittadini , induceffe i Lettori di quella Università ad ordinare la lettura sopra Dante, ma bensi la piena notizia del merito di un' opera tanto eccellente. Che se l'essere stato nelle pubbliche Scuole cíposto il Poema di Dante, mostra ben chiaro il pregio, in cui lo tennero i nostri Maggiori; le private fatiche fatte sopra di esso provano senza sallo l'ardente desiderio, che essi ebbero sempre di penetrare i veri sensi dello stesso Poema. Ma se io volessi parlare di tutti coloro, i quali presero a fare i tanti Compendj in versi(+), ed i tanti Comenti in lingua volgare, e latina (1), che si trovano nelle nostre Li-

<sup>(1)</sup> Alond home credutes the could to Fittener alphanels de Danel and Danie; mad I menture Fabbrecci on for liberter attribute in the manufacture of the configuration of the control properties of the country for the coun

<sup>(2)</sup> Un bet Tifte a penna del Commen di Francesco da Briti del jecole N.W. commentarire fi confirera nella Librerta della Badia di Firenza, and altre firenza della Badia di Firenza. Piur. Az. Li nella Biblierca Methere-Lamențiana Piur. Az num.; 3, ma del principle del XV. jecilo Li quella che intro volumi differe e piple nella Riccardiana Ced. O. I. membre, en fogle, mum. XX.

<sup>(3)</sup> P. Omberto Locato Crenica de Piacenza edizione de Venetla del 1564, in 4, pag. 341.
(4) Senza renumentare la fatica di Maestro Mellone Ugurgieri Save-

f) \* d 3. Sovered Million di Vanni, « quade rean» e n n NS, di se loise Prop. Matteriol (sp. Boccasico compudal n p. Sociate la Germanda » quality (S. politico) (service prop. 10 p. Sociate la Germanda » quality (S. politico) (service prop. 10 p. Sociate la Germanda » quality (S. politico) (service prop. 10 p. Sociate la Germanda » ( s. constant politico) (service prop. 10 p. Sociate politico) (service prop. 10 p. Sociate la Germanda » (s. constant politico) (service prop. 10 p. Sociate Libronia de Constant politico) (service prop. 10 p. Sociate Libronia de Constant politico) (service del computal de Perus de Districto (service politico) (s. sociate po

<sup>(5)</sup> Il più antice di sutti t Commits, se non è quello di Pietro sigliuelo di Dante, di cui si è altreve parlate, si dee credire l'altre coi-temato dal Deputati sepra la cerrezione del Decamerone nel Promito erali buo.

berie, o che fono flati pubblicati per mezzo delle fiampe averei certamente materia per un non mediorre Volume. In fatti non vi è forfe alcuno, il quale fia flato vego di raccorre i più preciofi Manoferiti, o di ficorrere i Codici delle tanne Biblioteche di quelta nottra Parria, e di altrore, il quale non fi fa più d'una votta imbatuto in qualche fatto quale non fi fa più d'una votta imbatuto in qualche fatto firo ben precibe per tutti i hoghi (\*), e dopo l'inventione della Stampa a fegno tale fi moltipitarono l'editioni della medefima, che fino in LVIII. fe ne contano in tutte le forme, e fraquelle, tre pubblicate nel beveg pio d'un'anno, colo nel 1472. (\*). Vi fi ancora chi tentò di trafportare quelto Poema dalla sontia lingua Volgare nell'idona Ltinjo. (\*).

hanna, en l'antito Comenture y proble fronde quelle idepté faut l'andiques, che le fire, desta diplochaire consideration au 13; 41 l'apa nei
cle deurse us fu Jacopo della Lana Petat Camidente Estretij , e che
preside plu comma guile grens, della gia given de la Recite da Brone
preside plu comma guile grens, della gia given Lettron del Dante). Del rejle clive
Berrentio di Gran Gomengao Remishi da landy se nel 13; 5. e en
pres, Guilla Lettron III. della fina piene Lettron del Dante). Del rejle clive
pro, Guilla relia del gia given Lettron del Dante). Del regle clive
pro, Guilla relia del gia given Lettron del Dante). Del regle clive
pro, Guilla relia del regle della regle della regle della regle
projection del German del Guild Terrago Millardy, for la Commanda
del state del Maria (p. A. agoliali and T. v. delli Settiori Vennish);
quanti della Commanda el fina signifi fra la police enla prima Liberto,
quanti della Commanda fina fina fina della Settiori Vennish;
quanti della Commanda fina fina fina della Settiori Vennish;
quanti della Commanda fina significante un resultation.

tutti quati, ate quat de prejo memeria ne mire Libatami (1) Non viè Biblistora in Italia, che più Cedici non conforti della Commedia di Dante; e di molti Scritti nel fecolo XIV, potroi far menzione fe non temofi di esfer troppo prolisso. La sola Firenze no conta nun pociò.

(4) La prima Edizina di Danne el gerilla di Foligno per Gir. Numbilet in figl. prima nel dita man 1,27. della quil ne la gràssia nel grinolla con di gran and di segono Consi della Gircardella ha, che l'eferire in dona dell'eradite s'il. Nevanal Letter di Meditica and Uniterpità di Pifa. L'anno festo fie ritamante la Commenda in Mantocca de de Vectora, como figlio a vectore nel Carlo godie della vedicio di conso del nel vectori a como figlio della vedicio di considera della vedicio del

(1) Matteo Ronti Veneziam Monato di Monte Oliveto, melgonde te expertene del 30º, Vandelli, nale Differeziam di este parlemen, ful grime che traduccifi nell'anno 380, in circa in Viltora, in Commente del Companyo del Companyo del Companyo del Companyo del Vincario Domenico Vandelli fen una fun Differeziam niferia nel Vol. VI. della Simbole Gorina finano, in Rona Differeziam napa esta del grop que del Simbole Gorina finano, in Rona pa 14.1 e (e.g. D. quefo Segreto).

MEMORIE PER LA VITA

Francée (° '), e Sosgnuolo (° ). Ma io sono di sentimento, che opere di quello genere e, emolto più la Commedia di Daste, non si posla in un' altra lingua tradure, senta logliergli quel bello, il quale ammirano in esta quei che capaci sono d'intenderla nella originale favella. Quanto poi foste ammirata i lingegnosi invenzione del nostro Daste, e particolarmente della sua prima Cantica intituda i l'apiren, nella quale forfe più che nelle altre sipica la forza, e proprietà delle especialistica della estata de

einer a molte elvie parla el P. Giya (aggil Agollis) are Tem. 1. dele für Nertick delig Seiturer Forequist, p. Austre della Steva Leirender 2º Italia Vel. VI. pp. 631. v Vel. IX. ppg. 154. Gloc da Servalla 2º Italia Vel. VI. pp. 631. v Vel. IX. ppg. 154. Gloc da Servalla Seria Minera della Estroja da Rimino, p. Viferer bettario di France sell'a si da mettre fi viteranesa al Cancilla de Gollanza (Prel. Monfiguer Fontanini al Toto. I della fan Biblioceta Italiana paga 555. editione di Venetia del 1735. colle Note dell'Appediolo Zeno.). La fue Verfaer de Venetia del 1735. colle Note dell'Appediolo Zeno.). La fue Verfaer ferfi (and a vegle politar enella Seitana con gli data Livi alla evideja ma infratt. Finalmente i anta la Traduçuna in verfa Estrica del P. Cerlo d'Avoltono Negolisara ella Cancingacia di cue fany. In Roma cea la fuji data d'Napoli per Rocco Bernaba nel 1731. la ITI P. C. Opera degli Seitani d'Estalia.)

of the 19th of Control International Property of the 19th of Control International Property of the 19th of the International Property of the International I

1515. in fogl.

120

(3) Dissey Printers, come appenife adult into Vite, perfere da Distre devon ther. For all adiri. Andrea di Giono Organo mello Capollo in S. Maria Novella ritreffe l'Infranc (come avena gla fatta nei Campo zante di Pita (In for fatalle Brancho - Vefere Vite de Printe P. 1. pp. 10-1); la qual Printera è flata riferata nel 1306. dan Parant di diatta Capollo e, si e méchêma à banna apople nei l'Injection in menute di cisì. Vincensio Bosphols, il made free i Penferi della printera della cisì. Vincensio Bosphols, il made free i Penferi della printera della Capollo di nella Demons vitata di pigna di Luclette dalla Diferio.

DI DANTE ALLIGHIERI.

ricercare donde prendesse Dante l' Idea del suo Inserno . Il tante volte Iodato Monfiguor Fontanini nel fuo libro dell' Eloquenza Italiana (\*) parlando del celebre Romanzo insitolato Il Guerrino di Durazzo detto il Meschino (1), dice che Malatefta Porta (1) fu di fentimento da questo Romanzo aver Dante presa l'invenzione delle bolge, e de cerchi del suo Inferno, cioè di colà ove (4) si narra che l' Eroe di questa favolosa Storia entro nel Purgatorio di S. Patrizio posto in Ibernia (1), al quale andavano i gran peccatori per purgare i loro peccati . Monfignor Gio: Bottari , letterato di gran no-

ne che ne fa Dante nel Canto XXXIV. dell' Inferno . Non voglio lasciare ancora di dire che ci il una stampa in q. fogli grandi , la quale rappresenta il medesimo Inserno di Dante, dedicata a Colimo II. Gran Duca di Tofcana con lettera in data del di 20. Maggio 1612. Fu la medefima dijegnuta da Bernardino Poccerti, ed incija dal celebre Jacopo Callot Lerens.

(1) Lib. 1. cap. 26. (2) Quefto Romanzo dal Fontanini l. c. fi dice offere originalmente Tofcano, ma Monjig. Bottati nel luogo che citeremo, è di parere cie fosse composto in lingua Francese, e poi tradetto in Toscano dono i temyear compress an angua econocy; y por transitio en a gicano abbo l'importion por di Dante de un Florantino, la venti Michel Poctanti nel fue Catalize dei nofiri Scritteri par. 10. ne fa Autres un tale Andrea de partia Florentino, ed to he notizia di un Tefte apranat in a, parte membranates, e parte cariacto, scritte, come fi legge in piè del medefimo, nella Città de Napoli nel 1462, il qual Codice appartenente al Sie, Cancelliere Giacinto Pomi è arricchito di alcune miniature, e Storiette toccacelliere Ciscinto Point à arretteste à alcune ministère ; e Statelle l'uta-te multo bras in pomas ; e el fa fapre, e de la congrée le noble venne Madire Andrea da Barbetino da Fivente. Quelle per altre non regigna al fentimente del Bortati ; e puè effere de li monivosta hadrea trouffe dalla lingua Francis quella legenda, e nel valgarizzarla l'ampliagle le gian ; e la la sipe piacres. Il Connive Bistoni del Ton. 1, della faci Storia degli Scrittori Fiorentini MS, nella Magliabechiana parla p. 765. d' Andrea di Jacopo di Tieri da Barberino di Valdelfa, che tengo fia il n-firo; ma benebe accenne diverse sue traduzione Toscane de alcune Romanti Frances, pure di quella, di cui era si tratta, non sa menzione.

(3) Pag. 160. del suo Dialogo intitolato il R. S. , nel quale disende il Taffo dalle obbiegioni fatte alla Gerufalemme liberata dal Cavaliere Lionardo Salviati fotto nome dell' Infarinato.

(4) Cap. 167.

(5) Questo è il celebre Porzo di S. Patrizio rammentato dell'Ariofto nel Canto X. St., 91. del jus Orlando y e del quale parlane i PP. Bollandifti nel Tom. 3. di Murto pog. 531. ed il P. Pietro le Run dell'Oratorio in una Differtazione fatta espresamente sopra questo aegomento, ed inferita nel IV. Tomo della fua Storia delle pratiche superfiziose .

me, che si è sempre indefessamente occupato nell' illustrare gli Scrittori della nostra Toscana favella, nell' esaminare l' accennata opinione (1) pensò che veramente Dante potelle aver veduto il Romanzo del Meschino, e che dallo stesso avesse appreso l' Idea del suo ammirabil Poema; ma che poi la molta corrispondenza, la quale s'incontra in questi due Scrittori, non dimostri già, che Dante dall'altro di pianta copiasse ciò che nella sua Commedia di unisorme si legge (1). Per altro , da altri ancora possiamo credere che Dante ricavasse l'Idea della fua Opera; ed in vero lo stesso Monsignor Bottari parla d'un Codice della Libreria di Monte Cassino, in cui si descrive una Visione, o Sogno avuto da Alberico Diacono Cassinese (1) in tempo d' una sua gravissima malattia. Ma checche fia di questo, il libro di Dante diede certamente motivo a Fra Tommaso di Matteo Sardi Fiorentino dell'Ordine di S. Domenico (4) di comporre il suo Poema tutt'ora inedito, intitolato Anima Peregrina (1), in cui perciò lo di-ftinfe onorevolmente chiamandolo fuo Maestro (4). Ed in fatti niuno imitò meglio, e più esattamente Dante di questo Domenicano; onde l'Opera sua meriterebbe, che alcuno si

<sup>(1)</sup> In was Letters feetsts fotte nome di un' Accademice della Cruica, impressa nel Tom, VII. delle Simbole Goriane stamp, in Ronsa. (2) il Bottati peris che che victority il Romanyo del Melchino celle insentimi della Commedia di Dante, ampliasse ciò che quisi si dice del staggio di Guercino di Durazzo.

des tiaggie de Guerrino di Durazzo.

(3) Di coftui che uiffe nel XII, fecelo parla Pietro Diacono nella giunta al Cronico di Leone Oftienfe.

<sup>(4)</sup> Egli fin nel 1486. diprasta Lettrer nella nofre Università, e dei pa sur fisheriori directi imprisa nel fin Comanno di S. Maria Novella; pali è a miglier vita il di 17, Ottobre 1517, fiezame casia dal celeiro Necessiga di directi Messafore, De Pra Tommaio palmo milir con lode y for qualifa l'Eccard milia Bibliorea dell'Ordina T. p. 34. Il Necessità di Carlo. Servici di 18, p. 32. Il Necessità di Carlo. Servici il Sectiona di Carlo. Servici il Carlo. Servici. Il Sectiona Carlo. Servici.

<sup>(§)</sup> L' riegenale de guife Perma cel Comutale del medicino Palet Sinté fatte de 1555, f. ferofren anle Liberra de N. Novella: v. anlla Magilakribiana cl. VII. Cedite 300, uvalire ejemplase abisema tre dune memiranates in fifto, e il quale i quel medicino cle dell' Autre fu denate a Mr. Pitto Sodetivi Gordalostro proprios della Repubbler fundamenta Mr. Pitto Sodetivi Gordalostro proprios della Repubbler fundamenta della Repubbler fundamenta della Repubbler della contrata della Repubbler della contrata della Repubbler della contrata della cont

<sup>(6)</sup> Lib. 1. cap. 12.

DI DANTE ALLIGHIERI. prendesse la pena di pubblicarla (1). Dice poi Gio: Boccaccio (1), che a tre diffinti Personaggi dedico Dante il suo Poema, vale a dire la prima Cantica ad Uguccione della Faggiuola, che fu un tempo Signore di Pifa, e che morì finalmente in Verona, vivendo fotto la protezione degli Scaligeri (1); la seconda al Marchese Maroello Malaspina, di cui altrove si è parlato; e la terza a Federigo III. Re di Sicilia: ma lo stesso Boccaceto soggiunge , alcuni vogliono dire lui " ( cioè Dante ) averlo titolato tutto ( il Poema ) a Messer , Cane della Scala; ma qual fi fia l' una di queste due veri-, tà, niuna cofa altra n' abbiamo ehe folamente il volonta-" rio ragionare di diversi ". Ed in satti non è altrimenti vero, che il Paradiso fosse dal Poeta presentato al Re Federigo, ne tutto il Poema a Can grande, mentre la Dedica appunto fatta da effo, la quale ci è folamente restata, fa vedere che il Paradifo, e non altro indirizzò non a Federigo, ma al detto Cane. Ella trovasi mentovata dal Mazzoni (4), a cui la comunicò Domenico Mellini (\*) Gentiluomo Fiorentino; e gli Autori della Galleria di Minerea furono i primi nel 1700. (5) a darla alle stampe; onde poi si trova inserita nella moderna edizione Veronese della Commedia (6). Questa Lettera non tanto serve per indirizzo a Can grande della Cantica intitolata il Paradifo, quanto ancora d'illustrazione di tutta l'Opera ; poiche in essa si spiega il disegno, che ebbe in comporla il fuo Autore, la forma, ed il titolo della medelima. Qui sorse attenderanno da me i Lettori,

'n

Ď-

ń

š

OT.

b

۶

che io tessa la Storia delle molte controversie sopra il valore

del-

<sup>(1)</sup> Il Padre Vincenzio Fineschi che corresponente mi ha comunicate molte notizio interno al Sardi, e dal suo Poema dovrebbe pressurare che una volta quesse venisse in succ. (2) Vita di Dante.

<sup>(3)</sup> Di Uguccione, che tante fece parlare de fe in Italia unit gli Sterici, i quali narrano le cofe avvenulo nella fine del XIII. fecele, e nel principio del XIV. regionane amplamente.

<sup>(4)</sup> Neil' Introduzione, e Semmario della fua Difefa pag. 74. edizione di Cefena 1688, in 4.

<sup>(\*)</sup> Di costui ved, il P. Negri negli Scritteri Fierentini pag. 152.

6 fcg.
(5) Nel Tom. III. di quest'Opera così intitolata pag. 120. 128.

<sup>(6)</sup> Nel 1747. Tem. 1. pag. 24. e feg.

della Commedia, alle quali Benedetto Varchi nel 1570. in circa dette moto col suo Dialogo chiamato da lui l'Ercolano dal cognome di Cesare Ercolano, con cui lo tenne in una Villetta donatagli dal Duca Cosimo (1), perchè non solamente tali dispute non secero altro che vagliare, per dir così alla minuta, il merito del Divino Poema di Dante, ma ancora perchè la narrazione delle cose accadute in questa guerra letteraria potrebbe dar motivo di schiarimento a molti punti curiofi ; fe non che la diligenza grande ufata da Monfignor Fontanini nel notare (1) tutti quei moltiflimi libri, i quali vennero fuori in occasione di essa, e la troppa lunghezza, dalla quale non ci potremmo dispensare volendo riferire minutamente quel tanto, che allora accadde, dovrà fervirmi di scusa se ho scansato di entrare nel racconto di tali contese. Basti pure a ciascuno di sapere, che i tanti tentativi di coloro , a quali dietro al maicherato Ridolfo Castravilla (1) fa sforzarono di far comparire i difetti della Commedia del nostro Dante, nissun danno arrecarono alla reputazione. in cui era salita, quest Opera, e piuttosto con questo mezzo si schiarirono molti punti di gran vantaggio per la volgar Poesia.

Del

<sup>(1)</sup> Ved. P Appostolo Zeno nelle Annetazioni alla Biblioteca del

Fontalist Tom. L. 1825, 24.

(1) Il definite Apposible Zeno nella Perfazione pessa in peinelpia delle monteoute sur Annexazioni si a spenti che rileva avere il Fontansi testatate comminda accumatigna nella sura Bellevaca Italiana ma è a quel tante che tenssa estimatigna nella sura Bellevaca Italiana ma è a quel tante che tenssa esta si perma del marie additivisti del l'estimatemento per sono del marie del divisso e del Trasse que che tenssa che l'accumentante del marie del divisso e del Trasse que per que del Trasse que per que per que per que per que per que per que que per qu

traitest era milita attendirezte milita pas galiticines testados min es quen y configura y de filamete i Pomul à Daure, sibil richipe y del Taffe 4. (Tod. anche il T. 1. pag. 311. di dette damentarint ). (3) il Forniani cord, etc. first coufie more fornicodife Orento Lindiy, detroe di molto eper ; y Colio Gittalini in corte for New a cation. Mano fi desegli cuttivitati il Disciple del Cattavilli, it me di Zeno i. e. T. 1. pag. 31. for vedera; circ i molto probabile circ Bellifation in laggiani Lampir et apude frosfile econfiguraçue fipur la Disciple Mattoni, il explicit silie vijeller del Oratio Capponi ce empongi anera la mont di multi, prome de figura formatica y formatica produce con-

Del Convivio di Dante, e delle altre sue Opere.

## 6. XVIII.

N On si può veramente negare, che le altre Opere di Dante non sieno in molio minor conto tenute di quello, che si faccia della sua Divina Commedia; ma chi per quello non riconosce, in tutto ciò che il medesimo scrisse, quella fecondità di pensieri , e quella forza di espressioni tanto propria di un' uomo così eccellente ? è colpa del tempo, e non fua, se il Convivio e gli aliri suoi Scritti sono sterili e mancanti di utili nozizie, se lo stile è rozzo, anzi che no, e fe per questo non tutti ritrovano nei medesimi un cibo adattato alla delicatezza del loro gusto. Questo libro, a cui dette Dante il titolo di Convivio (1) quali pasto per gl'ignoranti (2), è un Comento in profa fopra tre fue Canzoni, nel quale moltiflimi femi di Filosofia Platonica, di Astronomia, e di altre scienze, che esso possedeva al pari di qualunque altro del tempo suo, si trovano sparsi (1). Ed in vero fenza che si avesse la Commedia, quest Opera sola farebbe chiaramente vedere che in Dante concorfero tutti quei

<sup>(1)</sup> Convivin, non Convito unde di Fonzanda des firetas cellurate teletà del Varcio, dell'ab Saultia es. Ved, de la bibliètea tellurate Tom. I per, esp. esa di Associationi delli Tetro. Un mor Tom. International dell'archive dell'archive della velociationi della totto Achillion nelle for finanza Associationi della velocia Vega l'agrandi e loce Acquillon nelle for finanza Associationi della velocia velocia dell'archive di loce fatti della dell'archive della della velociationi dell

<sup>(2)</sup> Legsafi il principio di questi Opera, alla quale il Tasso compilà le Note (Opp. Tom. V. pag. 33.) santa era la stima, che me facera.

<sup>(</sup>a) In un Cadice cortae, in feel, della Recordiana Sept. 0. I. mon. XVII. ut il un Santet del Danie a Congole little en Rei appelle fin a feitte une Soutte di Danie A legiet; pei merce del quale e fi sude a populare del color Convivio non este finata, une gli devi sono a quel presentatione del cale Convivio non este finata, une gli devi sono quale principale del cale color Convivio non este finata, une gli devia constituente del cale color paradiente, ma fi vedano in tanto le Nette figurati.

quei pregi ; i quali rendono degno di alta filma un'uomo di Lettere. Egli ebbe certamente intenzione di figniare quei flo fiu lavoro (\*), e quel tanto che di eflo ciè rimatlo, non è initero, perche dal coneflo vi appaticiono in alcini luosòli delle Isqune (\*). Dopo il fuo effin compole il Pose queil Operato per alla composita della composita della composita della Commedia (\*). Nel 1490, fu in Firenze da Frazieflo Bonarcoro fiu a piccolo ; imprefio la prima volta il Controlio (\*), e nel 1510, Niccio di Arifiatia detto Zappano lo fece comparir di nuoro in Venezia in 8. (\*). Vii parimente poco dopo fi ritiampò da Marco Suffi (\*): ma molto più corretta di tutte quelle è l'edizione procurata dal Canonico Admini Marca Bifiani fia le Profe di Dante, e del Bocaccio (\*), perchè egli con fomma dilgenata.

<sup>(1)</sup> Sopra 1a, Canzoni 3, il d'Ammer , come di sirich materiary, sociona Danta friestrer quelle Conente , ficcime est, medificime est, medificime est, medificime est, medificime est, medificime est, medificime est, per la forezonna morre non iperitor fi trons, from forei a forei 13, per la forei 3, per la forei 3, per la forei 3, per la forei 4, per la forei 5, per la forei 4, per la forei 5, per la forei 6, per

<sup>(2)</sup> L'offeren il Canonico Bissioni nelle sue Annotazioni sopra il presente libro di Dante.

<sup>(3)</sup> Quando Danie firife quiff Overa, a mera sta present i diffede meispant del fire fisti come inclip he dimigles, que acreda fifferisso Carte fiste i demigles, que acreda fifferisso de Cartes VIII. del Frendij is 37, il prime verfe della fine prima Cartes III. del Frendij is 37, il prime verfe della fine prima Cartes III. del Monvillo prime chi più più cartene acre più para si parte della fine fatta en el temmo chi lavorano i attenno al Perma Sacco, i po per en la siglia deve del me sur chi della Cartenno al Alexando agginti a a acrefa colore interminata la desta Cartenno, Singlia pre altre fiverantura Giammoro Manutti, dicendo desta esta il Cartenno acreda colore della c

ramons, spile da Dante compossa nella sua gicomia.

(a) Asti 10, Sottembre, sicrome si legge in sine di questa raissima advicion, y di cui si attende dal più volte citato Canonico Bandiol un'ejatta nettria nella Storia Tipografica Eleventina da esse promossa con esta con e

<sup>(5)</sup> Questa edizione è in corpus, e poto corretta.
(5) Nel 1531, in 2. Questa edizione in corpus è affatto simile a quella del 1539. Un'altra odizione di Frenze in 4. sonza indicarcere l'anno accouna il Cinelli nella sua Storia MS, degli Scrittore Fiorental.

<sup>(7)</sup> Pag. 53. - 210.

Iopra ottimi telli a penna (\*) correfte le Opere di questi due lumi della To'Cana favella a, le adomò con le yropre Annorazioni, e con alcune altre del famolo Abate Salomi. Serille Dante in Idioma latino un'opera, che egli initiolò Monarchia per attellato del Baccaccio (\*), di Gio Villati, (\*), e di altri; ma non è ficturo, fecondo che alcuni dicono, fe quella, la quale noi abbiamo prefentemente, e che porta in fronte il nome di Dante, fia quella appunto, che ggli compofe, perché Gio. Mano Fieleja nel parlare della medefina ne riporta il principi (\*) che non concorda con quello degli ilampati. Ma io non faprei meglio rifonodere a cio, se non faencolo riflettere, che fino dalla metà del Secoto XV, in circa era tenuta per opera genuina di Dante quel-la, che noi di prefente crediano tale. Imperiocche in quel

(1) Nel Cataloge de Telli fampati ferits per la fiae deficiere, vite il ficient XII. Cedeti del Convivio, e ma nimo più antice del XIV. ficelo. Pea evift sejà modefini dec di aserse una, che em fiata de ficelo. Pea evift sejà modefini dec di aserse una, che em fiata del Terre, che da mai dire bura della fiae famiglia perfere di none. Se fi auffre del MSS, della Vita nuova, e del Convivio di Dante del Tipo, quello opere compartedire più cerrette de quelli de fina prefentatione.

month. Nelle Vita de Dante ferende l'edezione fattene del Bilionicos. le Proje qui fipre accenante pag. 329. E de giornario cientifici impegione de guefa Vita pubblicate dal Sermatelli nel 1376, non fi treva alcuna cefa intena alla Monarchia; ma quefa Vita soria molto un 1853. ficcone el averte il mentovato Bilcioni nelle fue Annotazioni fopra la marigima.

<sup>(4)</sup> Le. C.
(4) Execute il Filello il lière della Monarchia di Dante incomenzace, Magnitule spin cui fidere in Theme contile descrezione. GiulioScript, Mediola al anum 1279, pp. 113. efforție, che in m CadicăScript, Mediola al anum 1279, pp. 113. efforție, che in m Cadicădilla Bibl, Ambrigiane consenure le Oper de Dante fi legge, None fey conde, yetare lives trei de Monarità Daniu Alphenii Fotoreste's
ye mode general reserve et de Monarità Daniu Alphenii Fotoreste's
publicie, come finame pre live; queija lière, valia Perfectane en cui l'
relativitz a Gio: Prichet 1 ale voite infiguence te une i compfigue
une sigue delifique Angel Pricitant femiliari quandom's le cite effere vane fandome dur l'Appollo Caso (Lett. Vol. 11; n. 151.) di
archi dumfinate in cere fun memorie MES, interes alla Vita, e Scriciam pri delifique Angel Pricitant femiliari quandom's le cite effevenue fandome dur l'Appollo Caso (Lett. Vol. 1; n. 151.) di
archi dumfinate in cere fun memorie MES, interes alla Vita, e Scriiciam pre l'archive se es suide pre régiene capatita ; qu'escale quite, sui

tempo nel breve giro di pochi anni fu la stessa due volte tradotta dalla lingua Latina nella nostra Volgare, e sempre chi lavorò queste due versioni, ebbe in animo di volgarizzare il vero libro di Dante de Monarchia. La più antica traduzione si conserva in un Codice carraceo in foello della Riccardiana (1), ed in fine di essa si legge " Finita la Monar-" chia di Dante Allighieri Poeta Fiorentino, & scritta per me " Pierozzo de Domenico di Jacopo de Rosso, & finita questo di ., 13. di Giugno 1461, " l'altra è quella, che ad istanza di Bernardo del Nero , e di Antonio Manetti fece il nostro celebre Filosofo Marsilio Ficino, la quale non è aucora comparsa in luce, ma è in un bel Codice della Libreria Mediceo - Laurenziana Plut. XLIV. n. XXXVI. (1). Se adunque Marbijo Ficino, e chi avanti di lui volgarizzo il libro de Monarchia, il quale elifte presentemente, lo credettero parto fincero di Dante, molto ci vuole per dimoftrare, che tale non sia quello, che per tale tenghiamo, nè senza più chiari riscontri mi so indurre a dubitare della sua identità. La prima edizione che su satta di quest'Opera nel 1559, in Basilea per Gio: Oporino in S. è molto rara (1), ed allai più cono-

<sup>(1)</sup> Il Codice è nel Pint. O. ord. 2, n. 1, e principia n Incomincia 2) il Ulro di Dante Allighieri di Firenze chiamato Monarchia, ciol n principio dell'rine di reggre " Non fi fa chi laverafe quefa ter-ficre , ma certamente ella I diversa da guelia fatta da Marfilto Fi-

<sup>(2)</sup> Nel fine di quello preziose Codice fi legge y Finisce la Monarn chia de Dante, tradotta di Latino in lingua Tofcana da Marfilio Fin cino a Bernardo del Nero, & Antonio di Tuccio Manetti amicifinati n fuol, e prudentifimi Cittadini Frerenzini nel mele di Marzo ad di 1 21. 1467. in Firenze. Scripto di mano di me Antonio di Incejo fen praddetto traffo dall'originale anchora firipto da me, C deliato da, detto Martilio Ficino homo dolliffimo, C filofafo Platonicho", Avanil a quefia terfione ti è una lettera Proemiale di Marfilio, la quale è finta publicata dal P. Lazzeri nel Tom. I. Mifceil, ex \$455, libr. Bibli Collegii Rom. Soc. Jejum. Aliri Tofil di quefia fatica ti fono , ma il tiù filmabile è quello della Laurenziana, del quale non trovo chinedia un' elatta relazione .

<sup>(3)</sup> Il vitolo di quefta edizione dice cort n Andrea Alciati Jueffenwill clarify, de formula Rem, Imp. libeling. Accessorung non diffimilis n accumenti Dantis Flerentini de Monarchia lib. III. Radulphi Carnotenfis de translatione Imp. licellus . Chronica M. Giordani qualin ter Rom. Imp. translation fit ad Germanos, emnla none primum in " lucem edita . Bafileze per Jo: Oporinum 1559. menfe Octebet",

DI DANTE ALLIGHIERI.

sciuta è quella di Simone Scardio che l'inserì nel suo Trastato de Imperiali Jurifdictione impresso due volte (1), dal quale lo traffe chi lo fece riftampare nel 1740. (3) Racconiano che il Cardinal Bertrando del Poggetto (1) Legato Appollolico del Pontefice Gio: XXII. vedendo che l'Antipapa Fra Pietro da Corvara, il quale prese il nome di Niccolò V. e che era del Partito di Lodovico il Bavaro, prendeva argomento per sostenere la validità della sua elezione da questo libro, non folamente non fi contentò di proibirlo forioponendo chiunque lo leggeva alle censure della Santa Sede, ma tratto ancora da troppo zelo, volea pure che al fuoco fi deffero le ofsa dell'Autore per ignominia della di lui memoria: lo che si farebbe mandato ad effetto, se ad una simile risoluzione non si sosse opposto un sal Pino della nobil samiglia della Tosa, e Mf. Offacio da Polentano (4): perciò il celebre Giureconfulto Bartolo, il quale viveva intorno alla metà del XIV. fecolo (1), lasciò scritto, che a motivo di quell'Opera, nella quale fostenne Dante che l'autorirà degl'Imperatori era independente da quella dei Romani Pontefici, fu quasi dannato come Eretico (6). Ed in fatti molti Scrittori, i quali hanno sossenute le ragioni della Santa Sede, hanno in que-

(1) La prima volta in Bafilea nel 1366, in fogl, con questo titolo 23 Syntagma Teastatuum de Imporiale Jurisdictione, austoritato, & n przeminentia ac potofiato Ecclefiafiica , degue juribus Rogni , & Impem rit " e pofita n Argentorati fumptibut Latari Zetgneri 1600. in (2) In Ginetera 3, Colonie Allobregum apud Hone, Albort, Posse odle

3 Sec. " Se pure non & quefia una data falja, mentre la prefente edizione fu fatta per accompagnare la Monarchia alle altre opere di Dante pubblicate in Venezia de Giovan Batifta Pafquali, (3) Di questo Cardinale vedi il Ciacconio, e l'Oldoino in Vit. Pon-tif. & S. R. E. Cardinal. Tom. 2. pag. 409. edizione di Roma 1677.

in fogl.

(4) Tutto cib lo racconta il Boccaccio nella Vita di Dante pubblicata dal Bifcioni fra le Profe pag. 259, e 260. (15 ) Ved. 1/ Pancirolo de clar. leg. Interpt. I. 2. ec.

(6) In l. 1. Divi Verus & Antoninus v. Prafides n. 3. G. de requi-rondis reis, dice il Bartolo, che Dante in un libro intitolato, Monarrentet eret, dies it Bartolo, ihr Dante in un libre intitelato, Monai-n chia differtavit tret quarfiore quarum una fuit, an imp, depandeat n ab Eciefa, C tenuit quad non, fed 191 metrem fuum quaft proptet 1, bet fuit damnatut ab Haerefi Ved. Giannoato Maaetti nella Vita di Dante. fla parte condannato (1) il nostro Poeta, il quale non è maraviglia, se in tempi pieni di turbolenze, come quello che si professava Ghibellino , per aderire ai disegni di Arrico VII. s'inducesse a difendere con calore i pretesi diritti dell'Impero contro i Papi, dei quali non era punto contento. Merita per altro Dante qualche scusa (1) se egli s'impegnò a scrivere in disfavore della Santa Sede in un Secolo, nel quale le comuni difgrazie avevano talmente acciecate le menti degli nomini, che non fapevano essi discernere i legittimi confini della Laicale, ed Ecclefiastica sovranità; e se alcuno si è abusato dell'autorità di un Soggetto così rispettabile (1), dobbiamo certamente compatire l'ignoranza di fimili persone, le quali trovandosi scarse di legittime prove, fono ricorfe al ripiego di allegare fra quelli del loro partito indiffintamente tutti coloro, che per fini particolari hanno proccurato di abbattere la Giurifdizione del Pontificato. Ad altre dispute è stato soggetto il libro di Dante de Vulgari Eloquentia, il quale non ebbe tempo di terminare, essendo sorse stato sorpreso dalla morte, mentre intorno ad esso andava faticando (\*). Egli lo scrisse in latino (1), e di IV. libri

(a) E' offervabile per altro quello che scrive il medesime Dante in fi-

<sup>(1)</sup> Nell' Indice esprentation di Spagna jone censorata chimi passi della Commedia, e si accoma nominatamente l'edizione di Venezia del 1396, in segl. cel Comento del Landino, i tanto è vero, cie con engiene sono sempre state condannate le sue troppo pungente espressioni centre i cart della Chiesa.

as di quifa fue Libri. Ecce le fue puede le Que qui dei vertius ultima quadritari vertius ultima quadritari ved et el el Mannara una reconfigi funci di Die dima tamandata Suprimera, ma fu ficille reciperade ef y us fromano Principe in pri ne dipese general branfifet una fixicari, cum mortale di fallitire, na sa di moneralem ficilitation ordinates. Illa figure reservita Eufer quatre all'ermore, qua trimogratius fifiu della situ di Primera, il quatre all'ermore, qua trimogratius fifius della situ di Primera, il quatre all'ermore, qua trimogratius fifius della situ di Primera, illa figure reservita della della XII. ficiale si figilitati Annatuma Austres di un'impeliblica cie verfela fite di Civertari con quafit titila, a Austrip Sancolabasi.

<sup>&</sup>quot;(1) Fra fli dire! Panatime dutere il in vimpelibre che refela fre di XII. ficio vi di Ginevetta on aggio livito, Asvifo paracolima y alla citta Italia da un neill Gregare Francis! "profe prome tri 171f del Dane, del Petraces, e del Boccacio (Francis la Bolinia), e di Pompfie l'Anticitio. Ma vi rifogi il destifiuo Cadinalis Billatinio ne molycetta che franza frante di lat, alle famp.

(4) Cerè dienne Gio; Villan), ed il Boccacio II, es.

<sup>(5)</sup> Di cib ci fanno fode il Villani, il Boccaccio, Leonardo Are-

che doveva contenere, due foli fono quelli, che abbiamo alle stampe. Da prima venne in luce in lingua Italiana volgarizzato, e ciò accadde in Vicenza nel 1529. (1) presso Tolommeo Gianicolo, con Dedica al Cardinale Ippolito de Medici fatta da Gio: Batista Doria nobil Genovese . Gio: Batista Gelli (2), e dierro a lui molti altri (1) negarono che quest' Opera fosse veramente di Dante, e molissime controversie nacquero fopra l'identità della medefima, perchè ad alcunt difpiaceva d'incontrare in essa delle cose poco savorevoli alle loro opinioni in proposito del volgare Idioma, intorno al quale tanto fu feritto dai maggiori Letterati del fecolo XVI. Le opposizioni fatte a questo libro svanirono sutte, quando comparve nella lingua originale, cioè in Latino, come lo scrisse Dante, per opera di Jacopo Corbinelli amicissimo del Tasso, ed a cui fiamo debitori d'aver pubblicate altre opere per benefizio della Tofcana favella . Pietro del Bene Gentiluomo Fiorentino, avendo in Padova trovato un Codice a penna contenente il Testo latino di quest'Opera, senza indugio lo trasmesse in Parigi al Corbinelli che colà si trovava al servizio della Regina Caterina de' Medici ( 4 ): Il Corbinelli pensò fu-

tino, et Fields er, Sugfi vilam pre dire ripera el potentie de geofftyrer directioners de cuelle de le presenté paper, voit des present le present de la cuelle de le presenté paper, voit des present de rens, its aught le genant les de la comme de l'eden midditrat transpara, its aught explore midditre finant popperagne défiditive de particular de la comme perite latina quieque directive. Expermen set 2 più di explés offen d'Dunce et else la teste emprés del Corbinelli Ved. Crescimbent l. 12, della Stor. della volgar Poetia pag. 188.

pag. 118. (1) Cafellane Dialoge del Triffino, cesì dette da Giri Rusellist (2) Caf Cafellane Dialoge del Triffino del Cafellano del Cafellano

ra asant in judates Dislogo in Ferrita per Domenico Menurelli ad 1333, és 1. en Deste de loi simunare a Gios Loreno Malpiol, p en l'Ten. 1. della Galletta de Miterra per 36. — 61. (3) la una Letton fignal (4) la vina Letton fignal (1) ke vina Letton fignal (4) la vina Letton fignal (4) la vina Letton fignal (4) la vina del Gollo médique réd al Domi de Firente noi 1337, e poi de muse del Gollo médique opérica la prime sisso fra quidra de pel de devide forma Domi e d'interera noi 1333, 17d. il Fontanin nell'Ellog, liul. b. 3, c. 34, e noi Goy XI. del los Amista délich.

(3) Ved. Il Fostanini nel tib. 2. della fua Elequenza Italiena.
(4) Interne al Corbinelli fi veda il Padre Negri nella Storia degli Sertinel Fierantial pag. 32. Ne parlane antera il Contille, ed il Camerico Bilcioni mille lere respetitivo Opera fopra gli Serzitori nesfiri MSS. settla Magliabotisma.

<sup>(1)</sup> Il Feentefiste di quefa ravisma adistena dise cest "Dantie Aligerit praecilinissim Poeta de vulgari Engunita libre des "muc primum ad vetuft, "Unite scripti cediti exemplar, editi ex librie Crabientii, sinstempre admentationimi illustrati. Al Henrisum Francias," Polatacepe Regem Christianismum, Paripis and les Cohen via Car-

melitarum ex adverfe Cellegi Longobarderum 1777, tom privilegis In 3. (
1) Oltre alle Annotazioni del Corbinelli (epa 1) filo primi libre di 
Dante, altre cefe rendono progressio qui la edizione , toma fi poli tedire 
nel Fontanini. (
3) Dal Cap. 22, del libro II, fino al Cap. XLII, che è l'ultimo

<sup>(3)</sup> Das Cap. 12, an tipre 11, pine at Cap. XIII, the e r usiente di delle libre. (4) Per Jacopo Vallarsi setto la direzione del Marchese Scipione

Maffei in 11. Velumi in 4. grande. (5) Cen la Dedica al Cardinale de' Medici Velume 2. pag. 141.

<sup>(4)</sup> Fra is Ojera de Danie Tom. II. pag. \$3. —— 50;.
(7) L'Applicié Zeno neile dannaciana al L'Erma della Bill. del
Frantanili pag. 13. pluj figli en me Leiner abjetus neilla Gallein di
Frantanili pag. 13. pluj figli en me Leiner abjetus neilla Gallein di
Frantanili pag. 13. pluj figli en me Leiner abjetus neperja della pag.
Frantanili pag. 14. pluj figli della pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pag. 14. pluj figli della pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pag. 14. pluj figli della pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pag. 14. pluj figli della pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pag. 14. pluj figli della pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pre dipre nen accepta atenad tapad pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pre dipre nen accepta atenad tapad pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pre dipre nen accepta atenad tapad pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pre dipre nen accepta atenad tapad pag. 14. pluj figli della pag.
Frantanili pre dipre nen acceptantanili prediction della pag.
Frantanili prediction della pag.
Frantan

medefima, e della torma, e natura dei verfi, e dei componimenti volgari, perchè a bastanza ne scrisse il citato Fontanini: e paffando ad accennare la di lui Traduzione, e Parafrasi dei sette Salmi, è affai probabile, che in età molto avanzata ponesse mano a questa fatica, quando cioè conosciuto il poco merito delle cofe di questa terra, si volse a penfare all'ultimo suo fine ('). Questa sua Operetta, la quale benchè scritta in stile piano e basso, o come egli stesso lo chiama nel libro della Volgare Eloquenza (1), Elegiaco proprio dei miferabili, apparifce non oftante effer lavoro di quel sublime ingegno, che compose la Divina Commedia, su impressa la prima volta nel 14. tre cose, siccome ci dice l' Ab. Francesco Saverio Quadrio (1) che sece manifesta al Pubblico si fatta rarissima edizione. Da essa il medesimo Quadrio irasse quella, che sece uscire dai torchi della Stamp. della Biblioteca Ambrofiana (4) nel 1752. in 8. arricchita con Annotazioni tanto teologiche, che gramaticali (1). Ma non solamente la versione dei VII. Salmi in altre Rime spirituali di Dante, scee stampare il detto Ab. Quadrio, perchè , tra tanta copia di libricciuo-" li spirituali, de' quali per uso delle persone divote è ripie-, no il Mondo, uno ancora ce n'abbia in Rime, che gradir " posta

( 1 ) Il Credo di Dante, di cui fi parla qui fetto, incemincia ye To ferifi già d' Amer più solte in rime

mante più feret deles belle, e vagie ; E in puliele adopeat tutte le lime.

Di cib fon fatte le mie voglie smagbe; Perch' le cenoice avere foele in vane Le mie fatiche, ad affestar mal paghe. Da queste fulso amor amai la mana A scriver più di lui lo vo' ritrarre,

E racionar di Dio, come Crifliano et. Memtre rivolgeva Dante nell' animo quefti penfieri , à probabile che fi deffe a traducre tutti I Salmi.

(2) L. II. cap. IV. (3) Nella Storia della volgar (4) Prefo Giufeppe Marelli. 3) Nella Sioria della velgar Perfia Tomo VII. pag. 120.

(5) Queffe Annotazieni feno molte fituacili, ficcome degua pur di effer letta, il l'Intreduziene generale del medefimo Quadrio, e la Prefa-tone a ciafcun Salma: onde per queffa fur fiatta ba rifceff e le lodi dell' Autore della Steria Letter, d'Italia Tomo VII, pag. 98. e fog.

al Terzago, e da queste vecchie impressioni la ricopiò il Quadrio, avendola per altro ridotta alla moderna Ortografia. Molte Lettere poi scrisse Dante in vari tempi (1), di tre

(1) Cort dice nella mentovata Introduzione par. 5. (2) Più Tefit ne cita le fimazifimo Sig. D. Lami nel fuo Catalize del MSS. Riccardiani , e fra quefis uno fegnato O. 11. in q. n. XXV. tel feguente titolo y qui comincia el trattato della Fede Cattolica compofio dallo egregio, e famofissimo Dottore Dante Alighieri Freta Fierentino, fecondo che detto Dante rifiofe a Meffer l'Enjuiptor di Firence 33 di quello che esto creden 35. In nen so quantoccissonda altitele la se-rità del fatte, e mi basia l'actennare, che non altre che queste Cestpenfo che fieno, Alcuni verfig che fece Dante Alighieri quando li se-,, nia appose esfere Eretico, e non credere in Die V i quali erane in Venezia presse Suideppe Aromatani, al dire del Tommassin jaz, eg. est-le sue Ebbiocecie Vennee. Ebbe terre adunque l'Arcimboldo Vescevo di Milano a ripor Dance fra gli Eretici nel Catalogo, che fece di coflore .

<sup>( 2 )</sup> Dice Leonardo Aretino che Dante scriffe molte Lettere latine , in profa ; ed il Boccaccio foggiunge che a fuo tempo fe ne trevavane affai; ma il Villant I. c. non paria che di tre 3 due delle quali net qui fotto accenniamo. Il tante volte mentovato Filelfo così ha lasciato sente to interno a ciò nella Vita MS. ,, Edidit & opificlas innumerabiles : ,,, aliam cuipis est boc principium ad avullifimum Hunnverm Regen.
" Magna de le fama in omnes diffipata , Rez dignifime , cossi me n indignum exponere manum calamo, & ad tuam bumanitatem acceden re: altam, cujus eft bet intitum rurfut ad Bontfacium Pontificem Maximum : Beatitudinir tue Sandlitar, nibil potest cogitare poliutum ; m que vicer in territ gerent Chriftt totiut eft mifericordia fedet, verapien tatit exemplum, summa religionis apex: aliam, qua filium alloquip tur, qui Bononia aderat, cujus boc eft principium : Scientia, mi Fili,

delle quali abbiamo ficura notizia, perchè fono accennare da quei che parlatrono di lui: la prima era diretta al Popolo Fiorentino, e Dante la ferifile di Froma vanti l'eletione di Arriego PII. al dire di Lesando Artimo (\*) per impettare da chi reggera la Città, la revocatione del fuo Efilio. Il principio di effa, fecondo quefto medefimo Scrittore, era, Popule mi, quid feci tibi f<sup>\*\*</sup> Un'altra indiritzata a' Re d' Italia, ed a' Senatori di Roma ec. in volgare, è fata poco fa per la prima volta pubblicata dal P. Lazzeri Gefuita fopra un Codice della Liberia del Collegio Romano (\*); la terta final-mente (critta all'Imperadore Arrigo in Iatino (\*) nel 1311. (\*) fi imprefila da Antonio France(so Doni fia le Profe anti-che in Fironze nel 1547. in 4. ma in lingua Volgare, nel quale idioma non fi fa da chi, nè quando fofte tradotta. Così la riflampò il Bufeinni nella fua edizione delle Profe di Dan-

n cereant bominar, "C est contestis reddit, quasa enviant fastrates," melliguar inference, hoseman bond, visiogrant mell Gr. Editicallan, y quas babrat mellit. Mibi q idem est amortement dispite Gr. "L'Artico réports aus francée du van Letine de ant alerce étaires, in cut Dante si lagrance, cité l'entre de les estites étaires, in cut Dante si lagrance, cité l'entre de les estites étaires en la Republic se servaire mella Republic se servaire mella Republic se servaire mella Republic se servaires mella Republic se servaires.

che res. Petere nella Republica Escentira.

(1) Nella Vira di Usatre, La islativi à del mofre Petra, checchi ne dica Gio. Villani I. q. c. 335, i devite di daterna per celto del fecto i cu vife, pecchi altre la Lesta mane rease i gran decadera, in (2) Nell T. C. Mijetilan, et lis. MSS, della fielfa Liverica i epoch petron della consideration della consideration della consideration of verification and 1311, consideration (Changing V. mand) a Ruma il Con-

diade Oftenfe per Internave Planetarer Artino, Discept da grefa I cenamente la Litera de dire il Villini (L. epite flata fictiva da attine da Dante al Cardiadi! Italiasi y, quande ree la marqiren depe y, Papa Climente, adeischi Vicendiffen ad etgep Papa Italiana. W (Jiller di Dante, III Tiple Internation de grape Papa Italiana. W (Scittle bind day Iffs, town et digenera nel pas Spielleys alla Spielleys alla

Lettern eigente Letterete ranthau aller aussent un dierente des Abbertion Mellon. It fillen mich Perfe est est vanter Teff, spanli unit conveneus il Vigertztenaus di effet ande ana 1 pour presidelle, che il Doni, che il pour la publich, la tenvenific di printe salatie, che il Doni, che il pour la publich, la tenvenific di printe varantere Dan e friesfe in Latine ancer quilla publicata del Pade Littely no. 2 pedante di 1.

(4) La data di questa Lattera pubblicata anche dal Biscioni nelle Profes flampate la Elevaze p. 2211. è di Toscana sotto la finte d'Arno 5 ma nel cettato Codite del Collegie, Romano ces si relieva asserquesta, al dire del Padre Latteri, è di Toscanella; e cesì crede che veremente dece dire.

136 Dante, e del Boccaccio, con un'altra a Guido da Polenta (1), nella quale contro ogni ragione parla Dante in disfavore dei Veneziani. Toronato Taffo nel Forno I. Dialogo della Nobiltà reflò affai maravigliato, che Dante avesse scritta questa Lettera, (1), e per ilcularlo non seppe dir altro, se non che egli era uomo, il quale non di rado faceva apertamente conofcere di parlare più ,, per affetto , che per opinione". Ma il Taffo non fi avvedde, che quetta era una nera impoftura del Doni, inventata per qualche fuo fine particolare. Ed in vero la falsità delle accuse date a Veneziani non provano bastantemente, che l' Allighieri non averebbe potuto ferivere quanto leggesi nella Lettera, che porta in fronte il suo nome. Paolo Parata lo Storico, o altri di questo nome, compose una "Risposta alla detta Lettera in disesa dei Veneziani; " ma più modernamente il Procurator Marco Foscarini (1), e il defunto Padre Fra Gio: deeli Aroftini (\*) hanno dimostrato senza fallo a maraviglia, che non potettero mai uscire dalla penna del nostro maggior Poeta tante ingiurie contro questa sì gloriofa Repubblica. E affai che Monfignor Fontanini ed il Biscioni non si avvedessero di una simile falsità, mentre per dichiarar tale la Lettera di Danie, basta l'osservare che non si è ancora incontrata in alcun Ms., e che il Doni non ci dette il discarico donde l'avesse presa. L'altre Epistole che scrisse Dante, si sono perdute, siccome anche la Storia dei Guelsi, e dei Gbibellini, da esso composta in lingua Volgare, se dobbiamo prestar sede al citato Filelso, che della medesima riserisce il principio (1). Finalmente nel primo Volume della Raccolta intitolata , Carmina illustrium Poetarum Italorum ,, (4) nel 1719. vennero in luce due Egloghe latine indirizzate, come

<sup>(1)</sup> Ist pag. 215.
(2) Il mentorato Doni fu il primo a pubblicaria fra le suddette

Pecfe pas. 75.
(3) Nella sua bellissima Opera della Losteratura Veneziana Tom 1.

<sup>(</sup>b) Notice has visigent opera acid Letteratura remoçans divided by Notice has been a fine a l'aliana e, delle Notice ifferia-orie tive tiven ha Vita, e le Opera degli Scritteri Veneziani pag. 19. (5) Cui 3 Doverda de figura nefte favoltiese molta debia divitare di sini dire con profumptione e o malchompopiamente cefa aliana 9, Ut. (d) Florent, per for Tartislam de Sandem Franchium la 1, pag. 13.

DI DANTE ALLIGHIERI.

dice il Boccaccio (1) a Giovanni del Virgilio per risposta di altre mandateli ( 1 ) dallo stesso Gio. La presente edizione è asfai fcorretta, ed il Signor Canonico Bandini, degnissimo Bibliotecario della Libreria Mediceo-Laurenziana ci promette fopra un bel Codice di questa medesima Libreria (i) di pubblicare di nuovo le mentovate Egloghe con quelle del Petrarca, e di Gio: Boccaccio. Ma non le Poesie solamente, le quali fono comprese nella Vita nuova, e nel Convivio fece l' Allighieri, ma molte altre ancora. Imperciocchè de' dieci libri (4) in che fono scompartiti i Sonetti, e le Canzoni di diversi antichi Autori Toscani, raccolti da Bernardo di Giunta . e stampati in Firenze nel 1572. (1) i primi IV. sono formati con le Rime di lui (6). Fra queste v'è una Canzone in

( t ) Vita di Dante.

(z) Lo dite lo fiess Boccaccio, e nel Cedite Laurenziano, di cui parlermo nella segunte Annataziano y ti seus ancera l' Essabe scritte da Gio: di Vitgilio a Dante. Egli su grande amico, e grande amico nella segunte del nesso per a Fed. il Paste Otlandi nella Notizia degli

Scritteri Bologness pag. 147. e seg.

(3) Plut. XXIX. Cod., membran. in fogl. num. 8, contenents varie cose, fra he altre vi sono le due Eglogbe di Dante stampate e dirette a egyey 7 a w aine ut jono ie awe ngogow at pastice jampaie w averie a Mejfer Gio. di Virgilio , e due di guejle mandate a Dante , la prima pag, 131. e la ferenda pag, 135. Buefo Codirecentiene parimente pag, 90. un' Egloga del medefom M. Gio; ferita a M. Mutto Porta Padewane, ad petitionem Raynaldi de Circitie y, mella quale compiango la mana del medefom della Colora della medefonia della compiango la mana della medefo. Devane, colora della medefonia della compiango la morte del nofiro Dante. Egli è molto filmabile non tanto per l'untichità , quanto perché sutsi quefis verfi jono illustrati con note marginali di ta y qu'un prece un que prese par infiguet en act inagentir et altre Cod. della detta Liberia en membra. In 4. Phit. XXXIX. non-16. Cette nel XV. frech da Pra Giscono da Voletra et fine par le deste Edgele de Dante, en qu'un del Vieglio, a d'Esaceto Petraca, qu'il due Telli, y principlament est prime p suffens corregere et essen dell'estreme Frecenta delle mencant Engles. Mats Elifols dete in generale che Danto n Eclogas nonnuilas edideras inflar Virgilii n fenza individuare il numero

(4) Coft fi legge nel Frontespizio del libro, ma teramente sono XI. (5) Per gli Fredt di Filippo di Giunta in 8. L'edizione di quefa Raccolta è molto rara, ma fu rifiampata pima in Veoezia per Gio: Antonio e Fratelli Niccolini di Sabio nel 1532. in 8. 1 poi diffinta in XII. lie, con aggiunte notapili, e con una bella Prefacione pure in Vene-zia agreese Cissototo Zane oel 1731, en 8, e sinalmente sul per il medeimo Zane nel 1740.

(6) Dice il Boccaccio l. c. che Dante compose melto Canzoni , So-

lingua Provenzale , Latina ed Italiana , (1) per la quale il Can, Crescimbeni ha creduto di dovere annoverar Dante fra Poeti Provenzali tralasciati da Gio: di Nostra Dama (2). Trovo ancora che nel 1518, furono impresse le Canzoni, ed i Madrigali di Dante (1), ma la Raccolta delle dette Rime pubblicata dal Pafquali in Venezia (4) è forse la migliore di quante ne sono state fatte (1), e lunga impresa sarebbe il ricercare per le Librerie, se di lui veramente sieno tutte quelle, alle quali ha dato luogo fopra la fede altrui il fuddetto Palquali in questa Raccolta, o se altre ve ne abbiano delle inedite, o impresse sotto altro nome. Una simil fatica però farebbe di moltiflimo vantaggio per le Muse Toscane, acciocche non si credessero di Dante quei Sonetti, e quelle Canzone, le quali furono compotte da chi meno di lui ne sapeva. Il Cinelli nella sua Biblioteca Volante (\*) ci somminultrò la notizia del feguente Libretto in 4 fenza il luogo,

netti y e Ballare amerity y meralt y cltre a quelle che fi trenane nella fra Vitta novora și le țilei afriemane antran Artimo și Hislino, si Manetti ci, e Gio: Villani a 10, fe montare quelle Canzoni y che ferif-fe quande rea în Efito și ma più fe ne incontrano nella Raccina del Pasquit.

(1) Incominela

Abi faulx ris perque trai haves ec.

Falfo rifo, abi perche tradito avete ec.

<sup>(</sup>a) Patré i. Vol. z. de' luoi Comentai pag. 181. ed a pag. 149, et de la tradución di detta Cançone. Ambie mol Cent. XVII. di Purçaerie verf. 140. e fre. Dante fa parlare Arnaldo Daniel. Petra Pervanda melto etcirien nel fue lingueggie. E non è monateglia che Dante frife in grade di froiver in quefa lingua, pochè è cret ce la lanfort Perfa è nata dal Provençait, è da Intilia.

<sup>(3)</sup> Suesia impressione la trovo più volte citata dal Pasquali, ma ie non l'ho mai veduta.

(4) Nel secondo Tomo delle Opere di Dante Venezia 1741. in 2.

<sup>(4)</sup> Nel jecondo Temo dello Opere di Dante Venzia 1741. Il

<sup>(3)</sup> Le non crede che quella Reccelus fa entramente pofetta, me fine ad era non fin no ha una milgirer. Il foporattas 31º, Radikuli nel Trattata forca Informa Consider c. 5, p. 113. ha pubblicata un Scotte tradita di Danti, e due e no fin na coronana noi Caralega de Maria rendita del Danti, e due e no fin na coronana noi Caralega del Maria Laurentiana, particolarmente era che in dia fine paffatt qual della Caddinan y e qui della Vattanan, e fine fine paffatt quan della Caddinana, e qui della Vattanana, fine fine particolarmente era che in dia fine paffatt quan della Caddinana, e qui della Vattanana, fine fine particolarmente era che in dia fine particolarmente era che in

<sup>(6)</sup> Di quest aria valicana, si scoprere over muoto Peesse di Danie.
(6) Di quest Operesta parla ancera nella Storia MS. degli Scritteri Fierentini.

DI DANTE ALLIGHIERI.

anno della stampa, e nome dello Stampatore. 2 Quaestio tlo-" rulenta ac perutilis de duobus elementis Aquæ, & Terræ , tractans, nuper reperta, quæ olim Mantuæ auspicata, Ve-" ronæ verò disputata, & decisa, ac manu propria scripta a " Dante Florentino Poeta Clariflimo, que diligenter, & ac-, curate correcta fuit per Rev. Magistrum Joan. Benedictum Moncettum de Castilione Aretino Regentem Patavinum Ordi-" nis Eremitarum Divi Augustini, Sacræque Theologiæ Do-" dorem excellentifimum ". Questo Opulcolo e' fu dedicato al Cardinalo Ippolito d'Este, e dopo la Dedicatoria evvi un' Epistola di Fra Girolamo Gavardo dell' Ordine Eremitano di S. Agoftino indirizzata al Moncetto, che chiama fuo Maestro (1). lo non so qual sede meriti un tal libro, di cui altrove fi parlò , ficcome ancora fe di Dante fieno veramente le feguenti Opere accennate dal Padre Giulio Negri (1)

Apologia in difesa di Dante, accusato d' Eresia MS. nella Libreria Gaddi (1).

Alcune Chiose di lui medesimo MS. in foglio presso gli fleffi Gaddi.

Risposta fatta a un Maestro di Teologia MS. presso i suddetti. Tractatum de Symbolo civitatis Hierusalem ac almæ Rame (4).

De Calamitatibus Italiæ libri LV. (1).

Uп

<sup>(1)</sup> Nella Marucelliana be vedure queste librette di peche pagine y in fine del quale fi legge y, Imperfisus fuir Venetits per Manfredum de Menteferrate sub inclyte Principe Leonarde Lauredane Anno Domini y M.DVIII. Seate Cal. Newmbri «Se guesfanen è la medelima imperf. sione di quella citata dal Cinelli, giacibè ci dice, che nella sua non vi era ni data di luego, ni di tempo, almene non differsice da quilla, che ac-cenna l'Appostolo Zeno nel Vol. 2. delle siu Lettere pag. 304.

<sup>(3)</sup> Negli Stritteri Fiorentini pag. 141. e feg.
(3) Ie nen fo fe quefi'operetta deverfifica dall'altra intitolata il Cro-

do di Dante, de cut fi parlà. (4) Il Negri clea Fanuño Campano per reprova che Dante compones-1 a reggi cita ranuno campano per represa est Dani compone-fe quell'Opera, ma egit medenne censifica els cestiu non merita feite e fi fa da Menge, Leone Allaccio nel fue Treatate contre le Antichità Frestiche fenorer a Velerera, che quest'à Autres è uno di quei che furena fresti dal celebre Impossive Alfonso Geocatelli.

<sup>( 5 )</sup> Quefi Opera è forfe la fieffa cofa , che la Scoria dei Gueifi , a Ghibeilina citata dai Filelfo.

140 MEMORIE PER LA VITA DI DANTE ALLIGHIERI. Un Poema intitolato la Resione.

Libellus de officio Pontificis & Caefaris Romani ('). La Magnificat tradotta in versi Toscani.

(1) De effect de II Pairo Nigy) abla corden quefa lite una refederça dalla Monarchia, ma de se pa cas fa esta. É hafatesement na la la pria a finarcia del quefa Grégota, probè la fina finata uma ra lotte depe la manere, code è consibile cisa ad effa me pasuff dur P nética maner. Nel Cataloge del MSZ, Riscodiant fi riperiane, a vorfi del Dance lepis de un Cataloge del MSZ, Riscodiant fi riperiane, a vorfi del Dance lepis de un Cataloge del MSZ, Riscodiant fi riperiane, a vorfi del Dance lepis de un Cataloge del MSZ, Riscodiant fi riperiane de vortendificate de riceptant peristant se una represe facilità, quali de residificate de riceptant, procède me sun represe facilità, del financia de researchia.



#### LETTERA

DI

#### GIUSEPPE VALERIANO CAV. VANNETTI

ALSIG.

GIO: PIETRO MONETA, FIORENTINO,
PODESTA DI ROVEREDO,

Intorno ad alcune circostanze della vita di Dante, ed all' aver egli dimorato nella Val Lagarina, e quici composta una sua Canzone.



Illustriffimo Sig. Sig. e Padrone Colendiffimo.

TE' ritagli di tempo, che m'avanzano dalle altre presenti mie occupazioni in cose, che letterarie non fono, anzi moleste, e interamente contrarie alla mia pacifica natura, mi fo' a spiegare in carta a V.S. Illustrissima ciò, che un giorno standoci insieme ragionando al cammino le accennai intorno al credere io per certo avere Dante passeggiata la nostra Valle Lagarina; e in questa aver eziandio composta una delle sue Canzoni, ch' è forse una delle migliori, ch' abbia la Volgar Poesia. Dai miei riflessi così di fuga espostile prese Ella vaghezza, ch'io questi estendessi, onde poterli considerare, e forse anco comunicare ad un Gentiluomo Letterato di Firenze, che sta compilando, com'Ella mi disse, una novella Vita dell'altissimo suo Poeta. Molti veramente ci hanno date notizie di lui; ma molti punti hanno tuttavia, stante il contrasto degli Scrittori, gran bisogno di rischiaramento. Quindi una ben distesa, ragionata, storica, e depurata Vita di lui è somma necessità, che si vegga una volta. Prima ch' lo faccia parola intorno a quanto io presi impegno con Lei , voglio alcuna cosa dire rispetto a questo Poeta, dacchè fu esiliato. Dirò forse troptroppo più lungo ch' io non dovrel in riguardo al diffurbo, che le reco; ma la necessità del Soggetto per venir al mio fine mi scuserà: e senza più dico, che Dante Alighieri fu mandato in efilio da Firenze sua patria l'anno 1301, come attesta Gio: Villani nella Cronica lib 9. in età di 35. anni, poiche nacque nel 1265, fecondo la comune degli Scrittori . Egli morì poi in Ravenna nel 1221. dopo 20. anni confumati come efule ora presso uno, quando presso altro Signore in Italia, nel qual tempo viaggiò anche in Francia. Il suo primo rifugio fu però in Verona. Lionardo Bruni Aretino scrive nella sua Vita, ch'egli fenti la fua rovina essendo Ambasciadore in Roma; e dopo fino all'anno milletrecentoquattro s' è trattenuto in Romagna e Toscana con altri Usciti tentando di rientrare a forza in Firenze: ma non estendogli ciò riuscito, segue a dire Lionardo, parei d' Arez-20 . e andossene a Verona , dove ricevuto molto gentilmente da Signori della Scala, con loro fece dimora alcun tempo. Il fuo primo ricovero in Verona avea già prima accennato anche il Boccacci nella sua Vita con queste parole; egli, olere al suo stimare pavecchi anni , tornato da Verona , dove nel primo fuggire a Meffer Alberto della Scala n'era ito, dal quale benignamente era stato ricevuso &c. E'l Ch. Marchese Scipione Maffei disse tra'moderni nella sua Verona illustrata (P.II. lib. 2. p. 97. Verona 1732.) cacciato di Firenze per forza delle fazioni, ei venne in questa città per cercar ricovero presso gli Scaligeri. In fatti Dante medefimo cene dà notizia al Canto XVII. del Paradifo dicendo:

Lo primo tuo rifugio, e'il primo ofiello Sarà la cortefà del gran Lombardo, Che'n fu la Scala porta il fanto uccello. E lunga menzion onorifica fece di Cane Francefeo

fco della Scala fubito nel primo Canto dell' Inferno, cui dà cominciamento con questa terzina: Molti son gli animali, a cui s'ammoglia,

. E più saranno ancora, infin che'l Veltro

Verrà, che la farà morir di doglia.

Reca perciò meraviglia il vedere trafandata prefso taluno questa sua propria notizia, come presso Jacopo Filippo da Bergamo, che nella Cronica lib. 13. fotto l'anno 1313. ferisse: & effendo confinato dalla Patria Jua Città Fiorentina dalla parte Neri, così allora chiamata, se ne andò alla Città di Parisi per poter fare delle sue gran virtù in tanto studio experientia. E presso il Canonico Giovammario Crescimbeni, che ne' suoi Comentari della Volgar Poesia si contentò solo di scrivere: ma alla fine cacciato in efilio ricovrò appo Guido Polentano Signor di Ravenna .

Ora certo essendo il suo primo risugio in Verona, resta a vedere chi governasse in quegli anni la Città, e da chi fosse accolto. Il Poeta medesimo, come abbiam veduto, falvo che nel primo Canto dell' Inferno, ove colla parola Veltro indica veramente Cane Francesco, detto poi Cangrande, nel Canto XVII. del Paradifo non specifica il nome del fuo accoglitore. Il Boccacci disse, che fuggì a Meffere Alberto della Scala . Lionardo Bruni, e'l Marchese Maffei parlano degli Scaligeri in generale. Il Volpi nella sua nota al riferito Ternario del Canto XVII. del Paradifo dice : gran Lombardo, intendi Bartolommeo della Scala: secondo alcuni altri, Alboino. Lodovico Dolce però nelle sue Dichiarazioni, e'l P. Pompeo Venturi nelle sue Annotazioni scrivono doversi intendere Alboino . Per chiarircene convien' adunque, che primieramente stabiliamo, che Dante, secondo Lionardo fuddetto, non venne in Verona che nel 1304. avendo fino a quell' anno girato per Romagna, e Toscana: onde falsa è l'afferzione del Boccaccio, come fon false molt' altre circostanze in quella sua Vita riprovate dal Vellutello, da Anton-Maria Biscioni, e dal Marchese Massei, che sa Dante suggito a Meffere Alberto, il quale morì già nel 1301. e fu fulleguitato da Bartolommeo fuo figlipolo, secondo gli Storici di Verona, e spezialmente la recente Cronologia di Giambatista Biancolini nel Vol. II. della P. II. p. 66. de' fuoi Supplementi alla Cronica di Pier Zagata, Verona 1749. Ora ciò stabilito, noi caviamo tanto dalla medesima Cronologia, quanto dalla Verona Illustrata del Marchese Massei, P. II. p. 96. che in quello stesso anno 1304. in cui Dante capitò in Verona, principiò a dominare perappunto Alboino per la morte del fuddetto Bartolommeo. Discordano però questi due Scrittori in ciò, che segue. Il Biancolni all' anno 1204. scrive: Per la morte di Bartolommeo Alboino suo fratello succede nel carico di Capitanio del popolo insieme con Can Franceseo detto poi Can Grande, benchè il Zagata non parli di tal compagnia, come rilevo dalla fua Cronica, P.I. p. 58, nel che il Biancolini fegue l'afferzion del Mofcardo nella fua Istoria di Verona, Lib. IX. Il Maffei scrive all' incontro p. 97. Qui (in Verona) certamente affai tempo fi trattenne (Dante) poiebe vide Cangrande primo in Signoria, alla qual venne per la morte del fratello Alboino solamente nel 1312. benchè tre anni prima fosse da lui stato preso per compagno nell' amministrazion dello Stato: le quali parole ci fanno intendere, come Cangrande non prima fu fatto partecipe con Alboino del comando che nel 1200, contra l'attestato del Biancolini, e del Moscardo, che lo pongono in compagnia di esso Alboino sin dal 1204. Alla sostanza del sentimento del Massei ade-

risce, oltre al Zagata soprammentovato, anche il Muratori negli Annali all' anno 1304, ove non nomina punto Cane per compagno di Alboino in quell' anno. Oltracciò altra differenza tra questi due Scrittori debbo accennare. Tutto altrimenti che nel Maffei leggess pur nella Cronologia del Biancolini all'anno 1311. quando parla della morte di Alboino, e della Successione di Can Francefco: Morto Alboino, dice, nel 1311. fu pubblicato Alberto II. della Scala Signor di Verona nel 1212. insieme con Can Francesco: e manda a vedere la pag. 90. della Parte I. della fua Opera. Dal che pare fi debba argomentare, che la principal figura nel governo facesse Alberto II. e non Can Francesco. Ma all'indicata pag. 50. della P. I. truovo. che I Zagata nomina il folo Cangrande per Successore; nè menzion sa di Alberto, che alla morte di Cane: nè nelle giunte del Biancolini a questo picciol tratto di Cronica nulla veggo contra il sentimento del Zagata. Anzi egli stesso il Biancolini reca poi alla p. 148. di questa medesima Parte una lifta de' Nomi, e del tempo, che hanno regnato gli Scaligeri, ed ivi all'anno 1312. registra il solo Cangrande per Successore ad Alboino. Per la qual cosa bisogna dire, che'l Biancolini in questo punto, contraddicendo patentemente a se medesimo, è incorso in una non picciola inavvertenza. L'afferzion del Maffei però, oltre che va d'accordo colla Cronica del Zagata, truovo. ch'è avvalorata eziandio dal Moscardo, e dal Muratori negli Annali: e per soprassoma la Storia ci fa toccar con mano, che Cangrande si fece dopo Alboino subito conoscer Signore, e ch' egli adoperò fempre come tale gloriosamente sino alla sua morte, che seguì nel 1329, cui succedettero poi Alberto fuddetto, e Mastino II. suoi nipoti. Ma per tornare a ciò, che fa più alla prefente mia ricerca, a me non tocca esaminare chi de'due Scrittori Veroncsi abbia nella prima susccennata differenza ragione; folo basterammi perora fare intorno a quella la seguente rissessione Cane Francesco nacque secondo la Cronica del Zagata P. I. p. 59. agli 8. Maggio del 1291. con la quale concorda la Cronologia del Biancolini p. 65. S'egli Cane Francesco fosse stato gridato Capitan del popolo insieme con Alboino suo fratello l'anno 1304. avrebbe avuți foli 13. anni : se poi secondo il Maffei stato sosse preso in compagnia dell' amministrazion dello Stato solamente l'anno 1309. avrebbe avuti anni 18. età ben più ragionevole. Da ciò ne segue, che quanto è certa cosa, che Dante capitò in Verona nel 1304, anno primo del Principato di Alboino, altrettanto incerta è, se in quell' anno il giovinetto Can-Francesco fosse già a parte del comando. Donde ne confegue pure, che 'l primo ricevitore e accoglitore di Dante dee effere stato senza dubbio il medesimo Alboino, non essendo verisimile, che a un giovinetto di 13. anni ei si dirigesse a distinzion del fratel maggiore, e primo Successore al Principato, quand' anche Can-Francesco gli sosse stato dato in compagnia. Quindi ottimamente stimatono i citati Lodovico Dolce, e P. Venturi, avere il Poeta parlato di Alboino ne'seguenti già recati versi del Canto XVII. del Paradiso:

Lo prima tuo rifugio, c'i primo oficilo
Sarà la carefia del gran Lombardo, érc.
E se fubito nel primo Canto dell' Inferno lunga
menzion norrifica ei fece di Cane Francesco co
versi già altrove indicati, ciò sece, credo io, su i
buoni segni, ch' egli vedeva nel giovinetto Cane
di riuscia Principe di grande e glorioso nome, co-

con-

me fegul; cui, ficcome a persona, che l'amò dappoi, e benesseò, la terza Parte del suo Poema dedicò eziandio, come può vedersi presso il Massei p. 95. nella qual Parte al Canto suddetto XVII. dopo i testi notati versi in commendazioni di Alboino, attra lunga menzione pur in lode di Cane rinnovò.

Vorrei oltracciò ingegnarmi di venire in chiaro, se possibil mi fia, della lunghezza del tempo, ch' egli stette in Verona; e se ivi abbia dato principio alla fua divina Commedia. Il parlare degli Scrittori d'un tempo indeterminato intorno al primo punto; e qualche contrasto de' medesimi circa il secondo ta, che ciò pur si tenti. E rispetto al primo dice il Maffei (Op. e lib. cit.) Verona fu per così dire patria adottiva , poichè in essa trasferitosi con la famiglia, ci acquistò casa, beni, e cittadinanza, e ci lasciò fissata tutta la sua discendenza. La quale si estinfe in una femmina per nome Ginevra maritata l' an. 1549. nel Conte Marcantonio Sarego. I Conti Sareghi rimafero perciò eredi e delle facoltà, e del cognome Aligero. Attesta innoltre, che'l Landino dice effersi trovate sentenze, per le quali appariva effere lui stato qui in Magistrato: e dappoi dice: E' molto eredibile, che de' suoi figliuoli alcuni venisser qui alla luce: e per fine ho già notato, com'egli ferive, che in Verona certamente affai tempo si trattenne, poiche vide Cangrande primo in Signoria: alla qual Signoria essendo, come s'è veduto, Cangrande arrivato nel 1312., e Dante essendo in Verona capitato nel 1304. avrebbe fatto ivi foggiorno continuo per lo meno anni 8. ma da quanto dirò credo, che circa 6. anni al più di seguito abbia ivi dimorato. Dal passo di Gio: Boccaccio nella fua Vita già da me addotto, e che suona: Egli ---- tornato da Verona, dove nel suo primo fuggire ---- n'era ito ec. trajamo, che non fu continua la sua dimora in questa Città; imperocchè segue a narrare il Boccaccio, che dopo essere stato Dante con differenti Signori in Casentino in Lunigiana, e ne'monti vicino ad Orbino, fe n' andò a Bologna, dove poco flato, n'andò a Padova, t quindi da capo ritornò in Verona . Per quanto fieno state, come accennal, dichiarate false alcune circostanze di questa Vita, pure la suddetta io credo verissima; e credo eziandio, che più volte sia egli da questa Città partito, e ritornatovi ancora. Tralle Profe di questo Poeta, e del Boccaccio, pubblicate in Firenze 1723. con lunga Prefazione ed Annotazioni dal diligentissimo Anton-Maria Biscioni . sta una Pistola di Dante all' Imperador Arrigo di Luzimburgo, la cui data fuona : Scritto in Tofcana forto la fonte d'Arno a di XVI, del mese d'Aprile MCCCXI. nell' anno primo del coronamento d'Italia dello Splendidisfimo ed Onoratissimo Arrigo . Laonde forse ancor prima dell'anno 1311 dovea essere Dante da Verona partito. Sappiamo, com'egli sen'andò a Parigi, come vuol Jacopo Filippo da Bergamo, l'anno 1313. intorno al qual'anno farò qualche rifleffo or ora: e di là tornato andò a Bologna, come narra il Boccaccio, il quale anzi pone la sua andata a Parigi, avanti li suoi affari con Arrigo: e com'egli passò per un' anno intero in Udine nel 1317. 8 detta di Gio: Bonifacio nella Storia Trivigiana riferito dal Fontanini, Amint. Difes. p. 271. Chi sa, ch'ei non abbia anche ogni volta visitato Cangrande, generofo fovvenitore di lui, e della fua famiglia, viepiù che questa era già stanziata in Verona. Una evidente pruova del fuo spesso visitar questa Città è, che del 1320, un'anno avanti la sua morte, egli si trovò in Verona, benchè sin dall' an. 1313. esti documento, ch' egli era già andato appo il Signor di Ravenna. Nella mentovata Raccol-

colta del Biscioni Lettera di lui si vede a M. Guido da Polenta, cui scrive appena fatta l'ambasciata in nome suo al Senato Veneto; in fine di detta Lettera leggesi : di Vinegia alli XXX. di Marzo MCCCXIII. Sul terminar forse del qual' anno, s'è vero ciò, che afferma Jacopo Filippo da Bergamo poc'anzi allegato, farà egli passato a Parigi: e se ciò è vero, la sua gita a quella Città verrebbe a esfere stata dopo gli assari con Arrigo contra l'asserzion del Boccaccio, attesochè la Pistola di Dante a questo Imperadore è segnata, come ho detto, add) 16. Aprile 1311. Ch'egli poi nel 1320. fosse in Verona, una Quistione difesa da esso Dante nel medesimo anno in questa Città ne persuade. Tal notizia fu tratta dalla Biblioteca volante del Cinelli, e inferita ora nel primo Tomo della nuova bellifsima Edizione della Commedia di esso Poeta fatta in Venezia in quest'anno 1757, per Antonio Zatta. In fine della suddetta Quistione stanno le seguenti parole: Determinata est bac Philosophia dominante invi-Elo domino domino Canegrandi de Scala erc. per me Dantem Alagberium Philosophorum minimum in inclita Urbe Verona &c. & boc factum est in anno a nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo trecentesimo vigesimo, in die folis &c. qui quidem dies fuit feptimus a Januariis Idibus , & Decimus tertius ante Kalendas Februarias . Morì poi questo grand' uomo l'anno dopo in Ravenna, come diffi, appena ritornato da un'altr'ambasciata da lui sostenuta appresso l' inclita Repubblica di Venezia, ov'era stato per l'addietro parecchie volte inviato da'Polentani per trattar colà de' loro affari, come attesta Girolamo Rossi, Hist. Rav. lib. 6. Da quanto ho detto, parmi si possa ritrarre, che Dante come capitato in Verona nel 1304. e trovandosi documento, che nell' Aprile del 1311. più non eravi, abbia forse ivi dimorato di seguito circirca 6. anni; e che le altre sue visite sieno state poi non sorse più lunghe che di qualche mese per volta, e taluna ben'anche di suga, come si suol dire.

Rispetto al secondo punto, cioè, s'egli possa aver dato principio in Verona alla fua divina Commedia, dirò, che sebbene attesti il Boccaccio aver egli scritti in Firenze i primi sette Canti avanti d' ellerne cacciato, ed ellergli di poi stati questi mandati, acciocchè egli profeguisse l'Opera, noi sappiamo da Gio: Villani (lib. cit.) come ei vi pose mano dopo che fu in clilio; il che è pur fostenuto dal Vellutello, dal Maffei, e dal Biscioni, il quale anzi nella Prefazione alle mentovate Profe dopo aver detto, che il Convito fu da Dante composto dopo l' efilio, ficcome apparisce dal terzo Capitolo del primo Trattato, segue a scrivere : e ciò serve in parte per argomento a mostrare, che anco la Commedia su principiata da lui dopo quel tempo contr'all'opinione del Boccaccio nella sua vita, per esfer probabilissimo, ebe a que-Ila non pose mano se non dopo d'aver tralasciato questo lavoro. Ma dove avrà egli cominciato a comporre? Io stimo suor d'ogni verisimiglianza, che dacchè fu cacciato fino al 1204, che venne in Verona, avendo menata, dirò così, vita tumultuosa e ambulante per Romagna e Tofcana, come abbiam' udito da Lionardo Aretino, s'abbia posto a sì profondo e ferio lavoro. Al più si può credere aver egli il suo Convito in quel mezzo di tempo composto, se pur ebbe sì buon'agio. Da questa ragione, e dal vedere io la menzione del Giovinetto Cane della Scala fubito nel primo Canto dell' Inferno, fono fospinto a non dubitare, ch'egli diede in Verona cominciamento alla fua principal'Opera. E se ciò su, solamente principiolla dopo l'an. 1304. e per conseguenza non più in età di 35. anni, ma di ben 39. So, che gli Spositori vogliono, che egli col primo verso di quest'Opera

Nel mezzo del cammin di nofra vita abbia voluto indicare sò effero alla metà del corso del su ovivere, e quindi aver avuto 35. anni, quando la principiò, che sarebbe stato nel 1301. Ma s'ei n'ebbe anne 39. ciò non distrugge la sua Idea, o espressione, per conto che variamente lungo è il corso della vita umana. Anche nel Canto XXI. del medessimo inferno disse:

Jer, più oltre cinqu'ore, che quest'otta, Mille dugento con sessanta sei

Anni compier, che qui la via fu rotta.

Dal qual pallo traggono i medelimi Spolitori rifultar l'anno 1300. nel quale finite il Poeta, che'l fino
viaggio in quelt' Opera ideato leguille; e ppure fit
efiliato, come è chiaro, folamente l'anno dopo, e
dopo l'efilio ancora ferifie questa Commedia. Io non
fo trovar dubbio adunque, ch'egli in Verona in
età di ben 39. anni questa in terza rima cominciasse; e dico questa in terza rima, imperocchè
già fo lui avere anzi la fue acaciata, colò nel 1294,
principiata questa medesima in versi Latini, il cui
principio era.

Ultima Regna canam fuido contermina mundo. che poi abbandon non gli riuficendo lo file, come narra il Barcellini nelle Industrie Filologiche. (Industri. Le. 1.) E con ciò si viene a retramente interpretare, e a menar buona l'asserzion di Lionardo Bruni, ove dice: quosta fua principale Opera cominciò Dante avanti la cacciata Jua, e ci poi in fisso la sini cioè la cominciò latinamente, e la terminò in lingua Volgare, giusta il secondo principio datole poficia in cissi on Altramente Lionardo verrebbe anch' egli in questo punto e dal Villani, e dagli altri sopraddetti simentico.

In Verona certamente, durante il suo placido e continuato ricovero di 6. anni circa, faticò intorno alla sua divina Commedia, e forse altra Cantica

oltre all'Inferno ha ivi composta; perciò verissimo stimo il sentimento del Massei, quando scrisse: Patria fu ancor Verona del suo immortal Poema, che qui fu da lui composto o tutto, o la maggior parte. Comechè dica il Crescimbeni essere comune opinione, che quest' Opera fosse nella maggior parte composta, mentre l'Autore dimorava appresso Guido Polentano in Ravenna: e Gio: Bonifacio (Op. e loc. cit.) dica, che in Udine e nel Castello di Tolmino n' abbia egli scritta gran parte sul rislesso, che molte descrizioni dell' Inferno han somiglianza co' luoghi alpestri di quel contorno. Ma siavi anche tal somiglianza, credibile però non è, che l'Inferno egli abbia nell'Udinese prodotto, stantechè per attestato del medefimo Bonifacio ho io già accennato, che Dante passò in Udine per un' anno solamente nel 1317, nel qual tempo è da supporre con ogni buona ragione aver egli già posto termine e a questa prima, e fors'anche ad altra sua Cantica. Noi altri pure abitatori della Valle Lagarina poffiam offervare nel fuo Inferno qualche descrizione di alcun luogo delle nostre, e delle vicine parri, durante il lavoro del quale io credo più verisimilmente avere il l'oeta passeggiata anche la nostra Valle, è qui prodotta eziandio una fua Canzone, della quale più fotto ragionerò. Leggiamo nel Canto XX.

Suso in Italia bella giace un laco, Appio dell'Alpe, che serra Lamagna.

Sovra Tiralli, ed ba none Benaco, év.

nel qual pallo veggiam menzione non folo del Lago di Garda, ma delle noftre Alpi, anzi della Provincia Tirolo. Segnatamente però dobbiam' offervare, come Dante principiò il Canto XII. comparando certo laego di laggiù ad una vasta congerie di gran macigni, che si vede tuttora presso il nostro Villaggio Marco fotto Lizzana, un'ora vicino di Roveredo mia parria, chiamata da Paesani Slavino di Marco, con queste terzine:

Era lo loco, out a scender la riva
Venimmo, appelro, e per quel ch'iv'er' anco,
Tal, ch'ogni vigla ne s'arbebe schiva.
Qual'è quelle ruina, che net sanco
Di que da Trento l'Adice percosse,
O per neemous, o per soliegno manco:
Che da coma del monte, onde si mosse,
Al piano è si la roccia discosse,
Ch'aicuna via darebbe a chi su sosse.
Cotal di quel burrato vra la sciga:
E'n su la punta della vota sacca
L'infamia di Creti cea dissolie.

Non lasciò inosfervato tal passo il nostro defunto Jacopo Tartarotti, follecito ed accurato investigator delle antichità di questa florida, amena, e di tutto il Tirolo più spaziosa Valle, nella sua Raccolta delle più antiche Iscrizioni di Rovereto, e della Valle Lagarina p. 74. e 75. pubblicate poscia l'an. 1754. dal Ch. suo fratello vivente il Sig. Girolamo nelle Memorie antiche di Rovereto . Al quale Jacopo fiamo anche debitori della scoperta negli Annali Fuldensi della caduta del monte, che cagionò con gran probabilità la presente ruina, sotto l'anno 883. Dice innoltre, che così intesero questo passo di Dante ance il Landino, e'l Vellutello, a' quali giungerò io Lodovico Dolce, leggendosi nella tua dichiarazione al luogo medefimo di quella Commedia flampata in Vinegia appresso Domenico Farri 1578, di qua da Trento, venendo da Trento a Verona, di qua da Roverd. Il Landino, come porta Jacopo, esprime precisamente il nome del monte caduto, chiamandolo il Monte Barco. Di questo Monte Barco noi però non abbiamo fin'ora indizio, nè memoria alcuna; e può crederfi, che qui fiavi peravventura uno scambietto tra Marco e Barco; oppur dubiterò col predetto Jacopo sia stato confuso col Castel Barco, che abbiamo in vicinanza della nostra Città, a de-

stra però rispetto al corso dell' Adige sopra Chiufole inverso Trento; laddove lo Slavino è dalla parte nostra, cioè a finistra, avanti Marco inverso Ala. Il Sig. Gio: Antonio Volpi vedesi avere in ciò feguito il Landino, esponendo anch' egli, che Dante per quella ruina intende una cadura d'una gran parte di Monte Barco , e aggiunge pofto tra Trevigi e Trento: il che è veramente un'enorme abbaglio; e tale sposizione su ancora stampata nella nuova già indicata Edizione del Zatta . E' desiderabile, che in altra ristampa miglior lume a'Leggitori di ciò si rechi; e potrebbesi dire: Intende una caduia d'un grandissimo monte presso Marco, piecolo Villaggio del Territorio di Roveredo , un' ora dopo di questa Città fulla via, che a fimfira dell' Adige porta a Verona, feguita con gran probabilità l'an. 883. Vegganfi le Memorie antiebe di Rovereto p. 75. Qui non debbo ommettere l'osfervazione intorno a questa ruina fatta nel fuo passaggio per qui a Vienna dal Sig. Benedetto Moneta, degnissimo fratello di VS, Illustrissima, ed esimio Giurisconsulto, come meritamente lo chiama anche l'erudito Sig. Perelli nella Differtazion intitolatagli, ch'è nella Raccolta Calogerana. Standomi io nel principio di quest' Autunno a villeggiare in Isera col mio Sig. Cugino Barone Gio: Giulio Pizzini, ebbi la forte di conoscere il non men dotto che gentile Sig. Benedetto, con cui entrato in letterario colloquio, e frall'altre cofe fatto cadere il discorso sopra il nostro Slavino, m' ebbe a dire, ch'egli a vista di sì gran congerie di macigni sparsi smontò dal calesse, e tutto solo andando con meraviglia contemplando quella lunga ruina, e quale potesse esserne stata la vera cagione, tosto si rammentò del suddetto passo di Dante, e stabili, che certamente quello si è il luogo da esso Poeta per que'versi descritto. Il Marchese Massei, che molte cose nella sua Verona Illustrata al Ter-

ritorio Veronele s' ingegnò fottilmente di tirare, per cui più oppositori gli sorsero incontra, questo passo a un gran ezzo di scoglio caduto sotto Rivole, dove a destra dell' Adige noi sappiamo, che comincia appunto quel Territorio, tentò eziandio di appropriare. Ecco le sue parole, Parte III. c. 8. p. 523. fotto Rivole vedefi gran pezzo di scoglio rovesciato nel fiume, onde può sospettarsi effer la ruina, che nel fianco, come diffe Dante, di qua da Trento l'Adige percoffe. Ma, lungi dal diminuir punto la fama a un tant'uomo, tal suo pensamento è più per grazia di novità che di verità. Oltre alle cose predette fuor d'ogni retta eredenza è, che la confiderazion di Dante fiafi fermata piuttofto fopra d'un gran pezzo di feoglio, che fopra d'una sì ampia, e strana ruina, qual'è quella presso il nostro Marco, che altamente forprende non dico gli Stranieri foli, ma a noi medelimi sempre di nuova meraviglia riesce, ogni volta che l'attraversiamo. Più rovesciamenti antichi di feogli, e anche maggiori rotture offionfi di qua da Trento lungo il nostro fiume Adige: e a chi non piacesse peravventura stare in questo punto all'opinione de'più, di gran lunga miglior ragione avrebbe di abbracciare ben' anzi il nuovo pensiere del nostro prelodato Sig. Girolamo Tartarotti da me letto, ha buoni anni, nelle fue brevi, ma utili Annotazioni Manuscritte all'Inferno, fatte per fuo privato studio (che poi accagion di altre più geniali applicazioni più oltre non distese) il qual Sig. Girolamo intende per questo passo un notabile rovesciamento di più gran pezzi di scogil al Castello della Pietra sulla maestra via, che da qui porta a Trento. Io riferirò il primo questa sua opinione con le parole, quali stanno nel suo MS. di nuovo da Essolui per gentil'atto comunicatomi: Gl' Interpreti stimano, che questa rovina sia quella, la qual si vede venendo da Trento a Verona, di qua da Ro-216veredo, e che i Paefani chiamano lo Slavino di Marco: ma io filmo, che Dante pari inon versammet di quella, ma dini altra rovina, che fi ritrova di là da Roverè due miglia e mezzo in circa, la qual da Paefani è detra il Canglio roffo, e dove ora è il Caltello, che fi chiama il Coffelio della Picera. Perchè fièbene lo Slavino di Marco e è una gran rovina; pure dalla parte donde fi è mofa non vi è altra rupe, nè punta di Monte fierzata, come fi vede, che fuppone Dane; ma tutto à diffo, e rovifetavo al piano: laddove il Canglio roffo è appinno un Monte altifune, parte di di rovintas, e paete refla ancera in piedi; fobbene di giorno in giorno ne va rovinanda altun pezzo. Ma fe anche di quefla aveffe Dante intefo parlare fecondo il riflefio fopra efprefio del Sig. Tattarotti, effa è pure nella nottra Valle.

Ora per farmi dappresso al mio assunto, leggiamo nel Maffei P. II. lib. 2. Tradizion costante è rimasa, che in certa casa posseduta anche da' suoi Discendenti in Gargagnago di Val Pulicella , una buona parte (della sua Commedia ) ei ne componesse. Alcun tra noi crede pure, che questo altissimo Poeta abbia per qualche tempo foggiornato in Marco, Villaggio, come s'è detto, del Territorio di Roveredo, e uno degli antichi della Val Lagarina, menzionato nel Testamento di Noterio, Vescovo di Verona, dell' an. 028. (Memorie antiche ec. p. 22.). Di tal credenza è cagione Michelangelo Mariani, che ciò afferì nella sua Relazione Manuscritta del Tirolo parlando di Marco, e dello Slavino, con citare l' autorità di Ambrogio Franco, benchè senza indicazion di luogo: il che fu pur semplicemente accennato da Jacopo Tartarotti nelle Iscrizion citate p. 74. Io trascriverò qui le precise parole del Mariani cavate da una copia del MS. ch'è presso me: E' celebre questo fito per la memoria del Poeta Dante . che per quanto scrive Ambrogio Franco, qui abitò in tempo, che il Poeta per altro di patria Fiorentino viffe fot-

gum

fotto la protezione degli Scaligeri, e Castrobarcensi : e quindi è credibile, che di quella tal pittura abbolita, come disse, nella Chiesa di Volano il disegno sosse dato dallo stello Dante. Intende il Mariani una pittura grande rappresentante l'Inferno, quale lo descrive Dante, che avea asserito poc'anzi parlando di Volano troyarfi già fulla facciata d'un muro dell'antica Chiefa di S. Maria di detto Villaggio, ma che per degni rispetti su abbolita non gran tempo avanti, ch'esso Mariani scrivesse questa Relazione, che su tra'l 1670. e 72. raccogliendo io ciò dalla menzione, ch'e' fa nella descrizion di Roveredo, del Dottor Carlo Spadazzi di Fufignano allora Podestà, il qual'avea prima sostenuta anche la Pretura di Trento. A chiunque però fin'ora credette effere stato Dante abitator di Marco, debbo dare contraria nuova. Sapendo io quanto il Mariani è suggetto ad errore in più luoghi, volli accertarmi dell' espression sua col confronto di Ambrogio Franco. S. E. il Sig. Conte Francesco Eugenio Chieppio de' Conti d' Arco, il quale (rinnuovo qui l'elogio meritamente già fattogli dal nostro Jacopo Tartarotti nel Saggio della Biblioteca Tirolese p. 28.) ai fregi d'una cospicua insigne nobiltà, di cui va adorno, aggiunge quelli, che derivano dalle più amene lettere, delle quali è lodevolissimo coltivatore, sovvenne con particolar gentilezza al mio desiderio. Rovigliò egli tanto i Manuscritti, che appo lui dormono, del Franco, che trovatone il passo, cui alluse il Mariani, questo tra lunga storica narrazion del medesimo Scrittore da Mantova mi mandò, la quale sta nell'Opera intitolata: De Arcensis Castri fundatione, & qua ex gente coaluerint Tridentini. Ambrofio Franco Arcenfi Aushore. Questo Scrittore adunque dopo aver narrata l'uccision del preteso Santo Alberto, Vescovo di Trento, scrive (p. 110.) che Azzone di Castelbarco ragunò le sue truppe in locum apud Martii Pa-

gum Danthis Poeta celeberrimum , ubi priscis temporibus amplum cum arce & lacu municipium fuisse, & serva motu abstractum (altri leggono absorptum) vel potius cafts directum, & oppressum fuiffe adbuc indigena predicant. Vetera fractarum, & laplarum rupium rudera froquentiffina conspicientur, que inter lacule lacus, nempe vestigia cerni cuilibet possunt. Huc inquam coactis copils Azo erc. Chiaramente si vede qui parlate il Franco dello Stavino presso Marco, e non per altro senza fatlo chiamarlo celebre, che fulla notizia y ch' egli avea, d'averne Dante fatta menzione nel più volte accennato Canto XII. dell' Inferno: Quindi troppo arbitrò il Mariani facendo dire il Francò ciò che non volle, offia per aver troppo frettolofamente letto questo Scrittore, offia per dare nel maraviglioso e nel grande, di cui è quasi dappertutto amante, senza prendersi troppa pena del vero, diferto notato da' Critici anche in Erodoto. Io tengo nulladimeno per fermissimo, che Dante vago di girare, e di offervare, come dee ammettere chiunque ha dinanzi alla memoria la fua Vita, fiati ne detti 6. anni di forse stabile dimora appo gli Sealigeri invogliato, fiecome paísò, come udimmo, in Val Pulicella, di conoscere altresì questa nostra Valle, tratto peravventura dal genio di vedere le Alpi Trentine, celebri nella Storia Romana, l'antichissima Città di Trento, e i confini dell' Italia. Fa buona spalla alla mia credenza l'essere manifefla e convenuta cofa tra'più, ch'egli principiò il fuddetto Canto XII. dell'Inferno coll'arrecata deferizione dello Slavino: e tale è questa, che ben ci lascia argomentare l'ocular ispezione del Poeta medesimo. E' da credersi essere stato Dante anche raccomandato ad alcuno dell'illustre famiglia de' Castelbarchi. Era, come impariamo da Jacopo Tartaretti p. 93., già fignoreggiata in quel tempo da' Castelbarchi questa Valle, e Roveredo medesimo, τi-

risiedendovi un loro Giudice appellato Vicarius, ed anche Gastaldio. Buona corrispondenza aveano insieme gli Scaligeri e i Castelbarchi ; imperocchè fin fotto l'an. 1283. veggo nella Cronologia del Biancolini, e nel lib. IX. dell' Istoria di Lodovico Moscardo, che Alberto di Castelbarco spedito da Alberto della Scala a Trento ad ultimare alcune differenze insorte sopra i confini, su dai Trentini arrestato; onde accorsovi in persona lo Scaligero liberò il Castelbarco di prigione, e punì con la morte i principali Autori. Parimente dalla medefima, e dallo stesso Moscardo traggo, che Guglielmo di Castelbarco su due volte Podestà in Verona sotto Alberto nel 1284. e confermato per l'an. 1285. La qual buona corrispondenza continuò anche sotto Cangrande, come si può vedere, senza ch'io altro adduca, nelle sudette Iscrizioni p. 7:. e sotto altri ancora mediante due Matrimonj, come dalla lista della famiglia Scaligera del Biancolini P. I. p. 139.

Nè credo folamente aver Dante di passaggio corfa questa Valle, ma averci put dimorato con molta probabilità in qualche Castello presso alcuno de'
Castelbarchi. Una mia osservazione esporro a VS.
Illustrissima satta già nel leggere le Rime di quefio sovrano ingegno. Canzon sua si truova, e sta a
pag. 240. del Tomo II. delle Opper di lui, Vene-

zia 1741. presso il Pasquali, che comincia:

5

Amor, da che convien pur, ch' io mi doglia éc. la qual Canzone sta pure nella rara Edizione del 1327, e in un'antico MS. di pergamena su anche da me tale quale veduta. Nella quinta ed ultima Stanza adunque si legge:

Coi) m' bai concio, Amore, in mezzo l'Alpi, Nella valla del fiume, Lungo il qual sempre sopra me sei sorte: Qui vivo e morto, come vuoi, mi palpi, Mercà del siero luma, Che folgorando fa via alla morte. Lasso non donne qui, non genti accorte Veggio io, a cui incresca del mio male: etc.

La Riprela, offia il commiato o congedo, come piacque chiamarla a qualche precettator dell' Arte poetica, comincia:

O montanina mia Canzon tu vai: Forse vedrai Fiorenza la mia terra, Che suor di se mi serra,

Vuota d'amore, e nuda di pietate &c. Questa medesima Canzone vien riportata con alcune Note a piè di pagina da Francesco Saverio Quadrio Gefuita, poi Abate, morto l'anno scorfo a' 21. Novembre, nel lib. II. del Volume II. a pag. 113. della sua immortal' Opera della Storia e della Ragione d'ogni Poesia, Milano 1742. E alle parole nella valle del fiume nota sta, che fuona: Intende l'Adige: e alla parola montanina dice: montanina chiama il Poeta questa Canzone, volendo dir rozza, ovvero, perchè da lui in qualche monte del Veronese composta fu, dove star doveva a diporto. Questa Canzone dee fare puntello alla mia credenza, e stabilire con maggior certezza la dimora di Dante nella nostra Valle: viepiù che imparo doversi per quel siume intender precisamente l'Adige . L'espressione nella mentovata quinta Stanza in mezzo l'Alpi ci lascia indubitatamente luogo a credere, che Dante non in qualche monte del Veronese, come a dire forse in Gargagnago di Val Pulicella, ove al dire del Maffei egli si soffermo, ma bensì nelle nostre Alpi, o Rezie, o Trentine ch'abbiano a dira fi, non essendo il caso qui di disputarne, prodotto abbia questo poetico componimento. E in primo luogo i monti di Val Pulicella non fono tali da propriamente chiamarli Alpi. Il Maffei medefimo P. III. cap I. p. 15. li chiama colli: Per altro e ne colli della desta Valle: e P. I. lib. 1. p. 6. parlando della fitua-

fituazion della fua Verona, dice che partecipa e dell'ampiezza del piano, e della delizia, e del benefizio de' colli. E molto ben presso i colli edificata la disse F. Leonardo Alberti nella fua Descrizione di tutta Italia p. 461. Venezia 1568. E in fine anche il Moscardo scrisse lib. X. le genti imperiali passate l' Alpi scesero nella Valle Pulicella. In secondo luogo, benche montagne ben'alte contenga pur il Territorio Veronese confinanti alle Trentine e Vicentine, come quelle di Erbezo, e de'Lessini, ai quali mena la firada della Val Fredda, che sale di là da Ala, non fo tuttavia con qual'autorità fi debbano chiamar propriamente Alpi, quali si compiace chiamarle il Biancolini nella Cronologia p. 115. attesochè veggonsi in accurati Scrittori differenziate co' propri vocaboli e quelle e queste, trovandosi bensì Alpi Trentine, ma non Alpi Veronesi . Servami d'esempio lo stesso Massei, che avvertì chiamare le Veronesi nostre montagne, Parte I. lib. I. pag. 114. All' incontro le Trentine furono fin da Dione col nome di Alpi menzionate lib. 54., e con fiffatto termine più volte il medesimo Massei le distinse . Il Bembo ancora nella Storia seppe i nostri monti propriamente chiamare dicendo: Roverè, ch'è castello della Repubblica (nell'anno però 1487) posto nello stretto delle Alpi, in luogo nondimeno più alquanto aperto, e spacioso. Dante adunque come accurato ne termini non avrebbe certamente trasandata sì necessaria distinzione. Nè giova qui ricorrere alla libertà poetica, o alla Rima, perciocchè non si dimenticò egli appellare le nostre montagne in altro luogo col loro proprio nome di Alpi, come vedemmo nel già da me altra volta indicato Canto XX. dell'Inferno, ove diffe:

Suso in Italia bella giace un laco,

Appie dell'Alpe, che serra Lamagna &c.

Ma se anco dovessi concedere, che tutti li monti
x 2 Ve-

Veronefi Alpi si dovessero, o potessero chiamare ful riflesso, che secondo l'opinione di taluno que' fossero una volta nella Rezia compresi, e per conseguenza correr debbano sotto il nome generale di Alpi Rezie, come può egli stare, che Dante abitando allora in qualche monte del Veronese avelle potuto scrivere in mezzo l'Alpi nella valle del fiume, se que' monti, che sarebbono a vista dell'Adige, e giacchè per questo finne vuol l'Annotatore medelimo, qualunque fiafi, che s'intenda precifamente l' Adige, come ho fopra notato, fono delle miglia dall' Adige lontani? E qual'altra Valle fi dà fuot della nostra, per cui scorra esso senza formar altri rami da Trento fino a Verona? Ci favorisce innoltre l'espressione in mezzo, onde sembra voglia il Poeta farci intendere, ch'egli era bene addentro di questa nostra catena di Alpi, le quali solamente dalla Chiusa in giù, ove appunto mette fine la Val Lagarina, fi vanno a occhio veggente umiliando, ed allargando col lasciar luogo a poco a poco alla comparsa di più aperto cielo, e di buona pianura. Può darfi, che chi annotò questa Canzone penfasse anco avere allora stanziato Dante tra nostri monti; ma non sapendo gli antichi confini del Veronese Territorio, abbia erroneamente appellato monte Veronese quello, che alla nostra Valle si aspetta. Intorno ai veri confini antichi il Maffei P. I. l. 6. ebbe a esprimersi in guisa, dalla quale si scorge non averli saputi precisamente egli medesimo. Dice però alla pag. 266. parlando di Ala; quale col rimanente della Val Lagarina diventò un' adiacenza del Veronese quando per sestamento di Azzo Francesco di Castelbarco nel 1410. ne rimase erede il Dominio Veneto. E'l Biancolini nelle Giunte alla Cronica del più volte nominato Zagata P. I. p. 7. dice, che i confini si estendevano ben dentro il Trentino. Dappoi nel Vol. I. della P.II. p. 323. scrive francamente essere passati sotto quel

quel Dominio li quattro Vicariati l'an. 1405. Ma st Tuno che l'altro vanno ingannati; imperocchè dal Saggio della Biblioteca Tirolese p. 72. e 73. Annot. (ee) di Jacopo Tartarotti chiaramente puossi vedere, che prima Azzon Francesco non era Signore che di tre foli Vicariati, cioè Brentonico, Ala, e Avio, de quali nel 1411, però, non nel 1410, e meno nel 1405. la Serenissima Repubblica Veneta s'impadront per l'eredità fattane. In secondo luogo folamente intorno al 1439, acquistò Ella dappoi anche il quarto Vicariato di Mori, offia la Giutisdizione di Castel Albano, sotto cui erano le ville Mori, Besagno, e San, che furono incorporate alla Pretura di Roveredo, fotto cui flettero buoni anni: il che evidentemente si cava da' Privilegi concessi dalla Repubblica a'luoghi suddetti; e di che fa Jacopo menzione anche nelle Iscrizioni citate p. 72. Per conseguenza non avea che far nulla a' tempi di Dante questa Valle col Distretto di Verona, falvo forse quella picciola porzione da Ossenigo fino alla Chiufa a finistra dell' Adige, e da Mama fino a Rivole a destra; e tranne (in fatto però di Giurisdizion' Ecclesiastica) Borghetto, Avi. e Brentonico, che furono, e sono tuttora alla Diocesi di Verona sottoposti, cui volea il Massei tirarci anco Ala, ma fu con buone ragioni confutato dal Sig. Girolamo Tartarotti nella sua Lettera al Muratori p. 48. e 49. Avendo adunque scritto Dante in mezzo l'Alpi nella valle del fiume, e dovendosi intendere il fiume Adige, dico lo, che per Valle non può intenderfi alcun'altra che la nostra; e quindi spiego in mezzo le montagne della Val Lagarina . la quale truovo io in qualche Scrittore detta anche precisamente Valle dell'Adice, come nel P. Coronelli, Geografo della Serenissima Repubblica Veneta; che scrisse: finalmente viaggiando per la Valle dell' Adice fi giunge -- in Trento. Viaggi P.I. p. 80. Venezia 1697. L'estensione di questa sarà a VS. Illustrissima già a quest'ora ben nota : ma per chiunque altri è desideroso saperla soggiungerò, che comincia da Settentrione otto miglia di qua da Trento, cioè poco più della metà della strada da quella Città alla nostra, dal passo detto il Murazzo: A mezzogiorno s'allunga, come dissi, fino alla Chiufa a finistra dell'Adige, e a destra fino a Rivole: Da Oriente arriva fino a Vallarfa, villaggio confinante col Vicentino: E da fera s'unifce col Contado d'Arco. E' bagnata dal maggior fiume d'Italia doro il Po, cioè dall' Adige, che maestosamente ferpeggiando la fende per lungo; e la cui funesta escrescenza, e general ruina da esso ai primi di Settembre di quest'anno cagionata, sarà nel tempo avvenire tanto memorabile, quanto la medefima a detta di molti che terrieri che forestieri soverchiò tutte le ben molte innondazioni de'secoli passati. Concorrono poi a felicemente stabilire il soggiorno del Poeta in questa Valle i due Versi, che seguono subito le antidette parole:

Lungo il qual sempre sopra me sei forte.

Qui vivo e morto, come vuoi, mi pulpi, èc. Ne quali giova fare rifichfo fulle parole lungo il qual fumpre; e fulle altre Qui vivo e morto, che la dimora nulla Valle di fume, e c'l camminar frequente di lul lungheflo il medefimo Adige innegabilmente ci rapprefentano; durante la quale fi farà egli fecondo ogni retta fuppofizione portato anche qui in Roveredo, come quello ch'era principal luogo di tutta la Valle; imperocchè dopo effere flata quella mia Patria dappoi fortezza celebre nelle Storie Viniziane, menzionata più volte dal Bembo, dal Guiciardini, e da altri, acquiitò finalmente la prima volta il titolo di Cirtà i' an 1511. Adl! Imperador Maffimiliano I. leggendofi, come ho io veduto, nel Privilegio del medefimo: fdetibus nobis Confisions.

Croibus, & Communitati Civitatis nostra Roveredi: e in fine: Date in Castro nostro Persena die 7. Augusti 1511. del cui Originale nel nostro Archivio si sa conserva:

Buone conghietture adunque mi menano a credere aver Dante in questa nostra Valle, qualunque poi fosse il luogo, o il Castello ove abitò, dimorato, e prodotta questa sua montanina Canzone, ch' è di quelle, ch'egli chiamò Elegiache, e stimata dagl'Intendenti al pari di qualche altra fua Tragica. Dante fu, che l'arte tutta di questa forta di componimenti il primo maestrevolmente insegnò; e il primo fu altresì, che in pratica maestrevolmente la pose: e mentre su esule ne tessè la maggior parte, attestando Gio: Villani, Op. e lib. cit. cap. 35. che quando fu in esilio sece da venti Canzoni morali, e d'amore molto eccellenti. In conferma poi, a non lasciar nulla addietro, del distinto pregio della da me addotta, mi dovrà bastare senz'altra lunga pruova l'autorità del citato Quadrio, dottissimo e accuratissimo Maestro dell'Arte poetica, come ne fa indubitata fede al Pubblico la vasta sua Opera. con cui tutti gli altri superò. Dic'egli dopo avere precettato a lungo nel luogo indicato, come debbansi maneggiare e sensatamente lavorare sì malagevoli componimenti: Una sua Canzone (di Dante) vo' qui rapportare per esempio . . . E per dir breve quel, ch' io ne lento , questa è forse una delle migliori Canzoni, ch'abbia la volgar Toclia. Ben fortunata possiam noi quinci a ragion chiamare la nostra Valle, ove foggiornò, e sì eccellente produzion fece colui, che tutto seppe, e di tutto scrisse, come di questo grand' uomo parlando ebbe a pronunziare Monfignor Fontanini nell' Eloquenza Îtaliana. Nè ci può essere ostato a conghietturare, che in quel qualunque siasi Castello ove stanzio, godendovi solitudine e quiete, avrà pur lavorata qualche breve porzione della fua maggior Opera; giacche dalla fua Vita del Boc-

168 caccio si ha, ch'egli dilettossi similmente d'essere solitario, e rimoto dalle genti, acciocchè le sue contemplazioni non gli fossero interrotte. Si legge, che Plutarco foleva dire : son nato in una Città molto piccola (Cheronea nella Beozia) e per liberarla dal diventare più piccola, desidero di fermarmici (Rollin Stor. Ant. T. XIII. p. 386.). Ma onore altissimo sa pure ad alcun luogo la femplice dimora d'uno Straniero celebre per la sapienza. Se mi fosse venuto satto d' indicare qual probabilmente sia il Castello, in cui flanziò Dante, direi, che quel picciolo luogo era per quel po' di tempo grandissimo, racchiudendo il maggior nomo d'Italia, e allora forse di tutta Europa; e per si bella cagione era da sperarsi sosse per effere non fenza invidia di molte gran Città anco nel tempo avvenire nominato. Frattanto godasi quest'onore tutta la nostra Val Lagarina.

Ho finito di sporre debilmente a VS. Illustrissima quel tanto, che le promiti : Ella mi favorirà farci riflesso. Può darsi, che alcuno s' avvenga in cosa, che a questa mia supposizione non desse luogo; e ove ciò fia, io mi stimerò fortunato, se ne sarò

cortesemente corretto.

Resto in tanto con ogni segno di verace stima.

di VS. Illustrissima

Roveredo a' 3. Dicembre 1757.

Devotissimo ed Obbligatissimo Servidore Giuseppe Valeriano Cav. Vannetti. di Villanova.

I SET-

### I SETTE SALMI

## PENITENZIALI

TRASPORTATI ALLA VOLGAR POESIA

DA DANTE ALIGHIERI,

Illustrati con Annotazioni

DALLABATE FRANCESCO SAVERIO QUADRIO.



# INTRODUZIONË

E reliquie degli Uomini illustri si debbono confervar tutte, e pregiare; sì per non so qual riverenza loro dovuta; e sì perchè da esse qualche lampo sempre traluce, onde il merito de'loro Autori vie più chiaro viene apparendo nel Mondo. Uno di tali Uomini fu senza veruna dubitazione DANTE ALIGHIERI, le cui famose ed alte Opere hanno il suo nome all' immortalità consacrato . Tra queste una Traduzione de' Salmi Penitenziali e' pur fece, della quale fan menzione Giulio Negri, il Crescimbeni, ed altri. Ma niuno d'essi quest' Opera vide impressa: non mentovandola, che manoscritta: ed io fopra loro ho avuta sì fatta forte, a cui fu in Brescia mostrata dal gentilissimo P. Crotta della Congregazione dell' Oratorio, stampata in uno con altre cose; siccome ho scritto nella mia Storia ( a ) facendo al Pubblico manifesta sì fatta stampa. Questa notizia avendo un Cavaliere amatore di detto Poeta, e de'buoni studi, il Marchese Don Teodoro Alessandro Trivulzio, invogliato di vederne tal' impressione, e ottenutone l'elemplare da me indicato, comunicò meco il generofo fuo defiderio di proccurarne una ristampa a pubblica soddisfazione, e contentamento. Ed ecco ciò, ch'io, per ubbidire a questo mio dolcissimo Amico, e Signore, intraprendo di fare.

Di tre cose petò io debbo qui da principio il Leggitore avvertire. La prima è, che non si produce mica al Pubblico questa Traduzione, come tratta da autentico originale, per modo che migliorar non si possa, confrontandola co Manoscritti, che di essa esistono in diverse Biblioteche. Ma siccome

<sup>(4)</sup> Tom. VII. pag. 120.

nè la comodità a me è data, nè il tempo di poter ciò fare; così la gloria di ciò adempiere, è meftieri, ch'io ceda, e lafci ad altrui, che il farà fenza dubbio altresì con più lode, che non avrei io farto. Io produco qui unicamente una riftampa di quella Copia, che fola mi è venuta alle mani; falvo ch'effa, impreffione effendo del quindicefino fecolo fcorrettifima, e ftorpia; io l'ho alla moderna ortografia ridotta, per più facile intellgenza delle perfone anche meno erudite; e a forza di conghietture, fe alla vera lezione non l'ho refituita; bial-la almeno meiliorata d'affai.

La seconda cosa è, che avendo Dante nel suo Libro della Volgare Eloquenza ( a ) tre Stili distinti, il Tragico, cioè il Sublime, il Comico, cioè l'Umile, e l' Elegiaco a' Dolenti dicevole, e a' Miseri: di quest' ultimo ha egli voluto con fommo giudizio in questo suo Volgarizzamento valersi, più che del Sublime, o del Comico, in altre sue Opere usati. E oso dire, che atteso anche solo tal capo, questa Traduzione merita d'essere antiposta a quant'altre di quefti Salmi sieno state mai fatte, che non son poche: da che in essa più, che in ogni altra, la semplicità, e la naturalezza in uno colla divozione, e coll' umiltà compariscon per tutto, come il sangue nel corpo, diffuse. Non è per ciò, che non si dieno a vedere di tratto in tratto le espressioni, e i penseri, la libertà del rimare, e il far proprio del nostro Interprete ; intantochè chi è versato nell'altre fue Poesie, senza pur essere prevenuto, che questa fosse sua versione, non potrebbe a men di non dire: Questo è lavoro di Dante. Ma è, perchè ha egli faputo sì bene adattare l'Idee del dire al Suggetto, che quanto nell'altre sue Opere agli altri Poeti ei fovrasta, altrettanto in questa per maestria e per giudizio gli avanza.

<sup>(</sup>a) Cap. IV.

1/2

La terza cosa è, che Dante su ognor' Uomo d'intelletto libero: onde si gloriava, al riferire di Pietro suo figliuolo, che non mai nè la parole, nè le rime lo avevano fatto dir cosa, ch'egli non avesse voluto dire: ma bensì egli le parole, e le rime aveva mai sempre a' suoi concetti, e a' suoi voleri piegate. Per questo suo libero genio per tanto in questa sua Traduzione non volle egli servilmente alle parole del Testo attenersi, nè questo, o quell' altro Interprete nella spiegazione seguire: ma coll' alta sua mente piena di savere, e di lumi, internandosi egli nel fondo de'sentimenti Davidici, questi, quali egli giudicò al suo parere, che sossero, venne egli in questo suo Volgarizzamento accomodando alla Italiana Poesia. Ciò è stata cagione, che alcuni, non ravvifando in esso quella conformità col Testo Latino, che al primo aspetto sembra nel vero mancargli, abbiano il medefimo Volgarizzamento creduto opera di pianta ideata da Dante. E di qui è per avventura, che nella Copia stampata, qui sopra detta, vi fu falsamente posto in fronte il seguente titolo: Li sette Salmi Penitenziali, che fece Dante stando in pena. Ma se sieno esti una semplice Verfione, e quale essi sieno, e con qual fondo fatta, il vedrà il Leggitore medelimo da se stesso: al qual effetto ho io voluto qui a bello studio apporvi di rincontro il Testo Latino della Volgata.

Questo immortale Poeta, che si pieno di religione, e di fede davanti a Dio, molte altre divote cose trasportò al, sito modo alla volgar Poesa, che si sono dagl' Impressori neglette, e lassicate nelleprime antiche Edizioni a consumarin dal tempo, e a disperdersi. Queste però quasi comunemente dimenticate, o sconosciute, voglio io qui soggiungere a questa Traduzione de Salmi: onde tra tanta copia di Libricciuoli Spirituali, de quali per uso delle persone divote è ripieno il Mondo, uno ancora ce n'abbia in rime, che gradir possa giustamente a' Poeti, e servir loro con frutto. Nè migliori, o più grate cose saprei jo lor metter davanti, che quelle, che o il Maestro dell'orazione Gesù Cristo c' infegnò, o il divino suo Spirito suggerì alla Chiesa sua Sposa. Esse volgarizzate in versi dal nostro Alighieri fi trovano dopo il divino fuo Poema nell' Edizione fatta in Venezia per lo Spira 1477, coi Comenti, supposti di Benvenuto da Imola; e in quella fatta in Milano per Lodovico, e Alberto Piemontesi nel 1478. coi Comenti, supposti del Terzago, amendue in foglio: donde io le ho qui tratte . con mutar loro precisamente nell'usitata la vecchia ortografia. Il titolo, ch' ivi portano è, 11 Credo di Dante, volendo dire, ch'esse erano come la Profession della Fede, o sia l'Epilogo di quel, che Dante credeva . E al medefimo effetto servir esse potranno altresì in oggi a' Poeti: onde ogni dì recitandole, fia perciò noto agli altri, la lor Religione qual fia.

Finalmente per agevolare l'intelligenza di tute quefte Rime alle persone meno ancora intendenti, ho giudicato di accompagnarle con alcune Annotazioni, altre delle quali sieno come teologiche, ed altre gramaticali. La condotta de Salmi, e molti lor sensi monte si con la como de la come te del agevolmente senza elle penetrati: e varie sperfonori per l'altra, e varie licenze, e parole, dal Volgarizzatore usate nella sua Versione, avrebbon potuto altre oscurarne l'intendimento, altre avviline la situa. Perciò, affinchè niun'ostacolo si attraversasse alla divozione di chiunque di queste si traversasse un sul come valer si volesse con animo cristiano e divoto, io ho riputato pregio dell'opera il giuntarvi quefta fatica.

I SET-

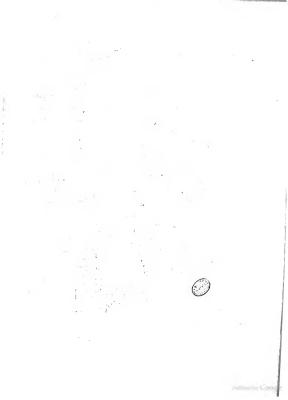



Ciò, che pria mi piaceren, allor m'increbbe, E pentuto e confeste mi rendei. Infer contextuate



# I SETTE SALMI

# PENITENZIALL

Uesti Salmi sono così appellati, perchè essendo stati composti dal Santo Re Davide per uno spiritto singo-lare, dopo che, ravveduto de' tuoi eccessi, a penitenza si volse, surono d'infra gli altri dalla Santa Chiefa trascelti, e in un posti, perchè potessero evite d'instruzione, e di norma a' coloro, che avessero avuta la disgrazia medessima di quel Re, di cadere in peccato. Nè su tale trasceglimento di essi fatto, o tal luogo in ordine loro dato per accidente, o o per caso: ma su favissima provvidenza di Dio, che la predetta Chiefa sua Sposa dirigge in ogni cola, e governa.

Poichè un Reo è caduto nelle mani della Giustizia, tre affetti gli cadono immantinente nell' animo. Il primo è timore di qualche imminente caltigo: il fecondo è compaffione del mifero flato, in cui è poffo: e il terzo è brama di trarfi di mezzo a quella miferia. Perciò egli fi raccomanda, fi umilia, e fi pente; che è come il quarto paffo, che dà egli nella fua condotta. La feverità dal Giudicio, la clemenza del Giudice, e la ferocità degli Avverfarj fono quafi tre fitimoli, che eccitano il Reo a vie più infiftere per la remiffione: l' uno eccitando in effo fpavento; l'altro animandolo alla fperanza; e il terzo conciliandogli la compaffione.

A misura di tali passi per divina disposizione furono questi Salmi dalla Chiesa ordinati. E nel primo cerca il Penirente di rimover da se il più terribile de' castighi. Nel secondo esagera il suo misero stato, per rincontro a quello de'Giusti. Nel terzo, considerata la necessità di convertirsi per uscire di tale stato, se n'eccita, e se n'infiattima la voglia. Nel quarto confessa la colpa sua umilmente; con sentimento di dolor la ritratta; e ne chiede il perdono. Negli ultimi tre, follecita, e insta per lo stesso perdono: nel quinto rapprefentando il suo spavento per la terribilità del Giudizio: nel festo dimostrando la sua fiducia nella bontà del Giudice: e nell'ultimo proccurandosi la compassione, con esporte principalmente l'arroganza de' suoi Nimici. Queste cofe ci parranno ancora più chiare nell'esposizione de' medefimi Salmi.

### ARGOMENTO DEL SALMO PRIMO.

Domine ne in furore tuo arguas me &c. Pfal. 6.

TL sitolo, che porta in fronte questo Salmo, il quale nel Salterio d in ordine il festo, d Per l'Ottava. Ma ciò non vuole altro dire, falvo che effo fu lavorato per cantarfi al suono di quella Cetra, che, per aver otto corde, era dagli Ebrei chiamata Ottava : e lascia quindi indeciso, ed ignoto il motivo, per lo quale su composto. Tirando adunque ad indovinare, diversi Interpreti stimarono, inerendo a' Rabbini, che fosse si fatto Salmo detts. to da Davide, per occasione d'una mortale infermità da Dio lui mandata, poi ch' ebbe con Berfabea peccato . Ma questa è vana immaginazione, e dicevole appunto a' deliranti Rabbini. La Sacra Scrittura (a) abbastanza dichiara, qual pena esigesse Dio da quel Re per lo suo reato: ne in verun luogo fa effa menzione di morbo alcun corporale, che gli mandasse. Que'poi, che non seguitano la predetta opinione , sono contenti di dirci , che la Santa Chiefa ba riguardato ognora questo Componimento, come opportuna orazione d'un' Anima peccatrice, che cerca pentita di riconciliarsi con Dio: onde il primo l'ha essa posto de' fette chiamati Penitenziali .

To son persuso, che quello salmo sosse compesso veramente da Davide, poici video con Bersibas percano : e basa il leggerio, per esseme siemamente convinto. Ma un'
alto insegnamento dipini ba in esso i Spirito Santo caperto,
che non bamo altri osfervate. Due generi di costigiti ba Dia,
co quali suole i precessori punire: gii uni corporali, che
sono le digrante, le malatti, la poverta, simili: giliatri spirituali, tra' quali il più tremmodo, che adoperi, è
di permettere, che, in pena dei precessorie, priega
precessore in nuovi altri. Da quasto terribili cassito prega
in questo Sahoni il Santo Davide Iddio, che sosme lo
glia. E perchò questo, è questo, che più importare ti det,
e più

(4) Lib. Reg. II. Cap. 12. &c.

z più spaventare d'ogni altra pena: però la Chiesa da Dio spirata, ha questo Salmo tra Penitenziali locato il primo.

La Constituzione di si fatto Salmo è tale. Signore, non mi castigate come Giudice con collera, lasciandomi cadere in mano de miei tentatori, il Demonio, il Mondo, e la Carne: ma correggetemi, come Medico, con amore; più tosto mandandomi delle tribulazioni, e de guai. A muover però Dio a esaudirlo, varie ragioni produce: altre delle quali sono tratte dalle cagioni; altre dagli effetti . Le prime son due : l'una è la misericordia di Dio: Io fon ben certo ec. l'altra è la sua fiacchezza: Aggi pietade ec. Le seconde sono similmente due: la prima à, che il Signore non perdonandogli, mancherà di sue lodi: Perchè se meco ec. la seconda è, che perdonandogli, ne farà egli Davide penitenza: Se tu discarghi ec. A muovere però vie più Dio ad esaudirlo, confessa con ogni umiltà il suo demerito: e quasi questo egli opponendo a se stesso: è vero, dice, ch'io non dovrei essere esaudito: Ma quando io considero ec. Ciò non ostante sciogliendo quella sua opposizione, e paura, sul ristesso dell'infinita bontà Divina: Voi, dice, m'esaudirete però, o Signore, per la somma vostra benignità.

Ma Davide nom cra folamente gran Santo, e pieno di vivilfima fede: ma era ancora gran Potta, e pieno di ditiffimo sfino. La conchinfima, nel modo preditto aligeari, avvebbe refo profisico, e cafeante il Componimento. Egli con uma voltata ituta poteica, e propria di un'elevato intelletto, rivolto a fuoi tentatori: Partitevi da me, dite; che Dio mi ba efuadito: n'a temo punto di vot: pacib egli mi ha prefo fotto l'ombra dell'ale fue: e mi ha condonata ogni colpa: Partitevi da me ce. Proprietà delle gran menti è d'intendesfi fra loro con agevolezza. Dante ha penetrasi profondamente, e: indicata inela fua Verfono quelli (infi di Davide; come delle Annotazioni fi farà ancora più chiero.

SALMO PRIMO. 1. S Ignor, non mi riprender con furore; VERSIONE
1. Deniere in furore in in furore in 1. Demine ne in furore tuo Ma con dolcezza, e con perfetto amore (1). anguar me: mque in icatua Io fon ben certo, che ragion ti tira corribias me. Ad esser giusto contro a'peccatori: Ma pur benigno sei a chi sospira (1). 2. Aggj (3) pietate de'miei gravi errori; 2. Millerere mel Domine Però ch'io sono debile, ed infermo: quontam info Ed ho perduti tutti i miei vigori (1). mus fum : fana me Domi-Difendimi, o Signor, dallo gran vermo('); ne, quontum conturbata stit E fanami: imperò ch'io non ho offo, offa mea. Che conturbato possa omai star fermo (\*). 2. E per lo cargo (1) grande, e grave, e grosso, 3. Et anima mea turbata
eft valde: fed L'anima mia è tanto conturbata. Che fenza il tuo ajuto io più non posso in Demine ufquequè? 4. Ajutami, o Signor, tutta fiata (\*): 4. Contertere Convertimi al ben fare presto presto (9): Domine , & Cavami l'Alma fuor delle peccata (10). et je animam Non effer contra me così molesto ("): me fac propier mi feri cerdiam Ma salvami per tua misericordia, tuam . Che sempre allegra il tristo core, e mesto. 5. Perchè ("), se meco qui non fai concordia 5. Quoniam non of in mor-Chi è colui, che di te si ricorde (") te qui memor In morte (11); dove è loco di discordia? fit tut : in in-6. Le tue orecchie, io prego, non sien forde terno aut? quir Alli fospiri del mio cor, che geme; E per dolore se medesmo morde. 6. Laborard in gemicu mee: Se tu discarghi il cargo, che mi preme (15), latalo per finenlas noctes Io laverò con lagrime lo letto, lettum meum : E lo mio Interno e notte e giorno infeme . lacrymis meis Bratum meum 7. Ma quando io considero l'aspetto rigalio. Della tua ira contr'a' miei peccati, 7. Turhatus off a furore Mi si turbano gli occhi, e l'intelletto. enlue mene Però che i falli miei fonsi invecchiati entererate in-

Più, che gli errori de' Nemici miei (16) ; mies mess.

8. Par-

E più, che le peccata de'dannati.

ter emnerini-

SALMO PRIMO. 180

VERSIONE 8. Partitevi da me, Spiriti rei, 8. Difcedise Che allo mal fare già me conducesti ('7): a me omnet y qui operamini Onde io vado fospirando, Omei (18) ! iniquitatem : gueniam exau- Però che il Re de i Spiriti celesti divit Demi-Ha esaudito lo pregare, e 1 pianto

nus vocem flo-De gli occhi nostri lagrimosi, e mesti. tur met. 9. Exaudi- 9. Ed oltre a questo lo suo amore è tanto. Che, ricevendo la mia orazione. deprecationem meam : Doml-Hammi coperto col suo sacro manto (19).

nut crationem meam suscepts. 10. Onde non temo più l'offensione 10. Ernbe-De gl'Inimici miei, che con vergogna frant, & con-Convien, che vadan, e confusione:zurbentur ve-

bemonter om Però ch'io son mondato d'ogni rogna (10). mes : convertantur, & erubescant valde velociter . .

#### ANNOTAZIONI.

(1) Cen perfeste amore , cioù con puro amore , frevero d'ogal collera. Correggimi , non come nimico , lasciandomi per vendetta trascinare alle mie passioni ; ma come Padre , per emendare semplicemente in me la mia colpa .

(2) Cion a chi sospira per vera contrigione di cuore, e per defide ele fincero di tornare a Dio : perche non ogni fospito è sofficiente a

conciliarel la divina M fericordia (3) Lo stesso che Abbi ; e lo scambiamento del B nel G non è

infrequente nella Lingua Italiana ; come è chiaro da moite altre parole, quali fono Debbia, Gabbia, Subbjetto Gr. che fi voltarono spesso in Dereia, Gartie, Surgetto Uc. (4) Tuti i met viere, cioè Tutto le mio forze; e intende delle fisitiani, perchè per la colpa mortale si perdono in fatti tutti gli. Ablit soprannaturali produttivi dagli Atti meritori della Garaia; non rimanendo più nel peccatore, che una Fede morta, e una fredda Spr

ranza .

ranta. (5) Verme invece di Verme, per cagion della rima: il che uiò questo Poeta altresi nella Cantica dell'Inserno (a). E per gena Verme intende egli il gena Desgene, come si dice nell' Apocalissi (b), il Seponte antico, che è chamato Diavole, il quale feduci totto si Mondo &c.

(6) Dante ha, nell'interpretazione dell'ultimo fenso di questo se condo Versetto, seguitato il Testo Ebraico, che così dice: E le mis offs fon dizentes tremants; come che poeticamente abbia egli ciò espresso, dicendo, che sono ba effo, she possa far ferme.

(7) Così trovo in questa Traduzione costantemente stampato, cioè

Cargo, invece di Carco; Difcarghi, invece di Difcarchi Cc. Ne fi può ciò attribuire a errore dell' Amanuenfe, o della Stampa : poiche del con-

(a) Cant. 6. verf. 23. Cant. 29. verf. 61. Cant. 14. verf. 108. (b) Cap. XII. 2. 9.

contrato el lanos fede le precis compagne di rima a utata mili inverpretatione del treco Jamo, che from kentry, e a Lorge, el Beganvolt
dicono Corgan, e Corga, i el Francis Chierge, e Cherge, Fe averalando de la lando de la lando de la lando de la lando de la lando
Lombardi, selh el Tolcano Carrera, e Carre, Gill Elimologifii devirano la detta voce dal Cornar de Latini corrotto dal Carrar ; onde a'
babrat rempi vena il laino Cortico, y en Agranora. Cost il Pferprisho controbas fr. Ma fe detivata folfa la detta voce da Cornar, a
arabbe dorato (criveria Carriarea Collatennesse con deppir R. Pocrebbe per avventara più tolto eller la net-folia a otticata da l'apolli
delica, E l'estre i esta o agunto da Gresi e la detta voce da Cornar, a
dil'Offera Corra e una Proventio appoi i medidani, cal qual el
cesa fon melle lor Fefte Firati : Ferri I Carr, per Brita I Ferral I;
e de l'all'offera Corra e una Proventio appoi i mellonia, cal qual e
che fipul laggere Eratino (4): Onde de Carri, Cargare forta all'La
la è remano e Corgan alla Spagna; i fronce del Greso Bantora s'
fatto et an ol Britaga e dal Creso Materia i s' tatto Magna a des la biano.

(8) Fina è voce visibilaba, come derivata dal verbo Fina de' Latini: ne li è fatta bifiliaba uni, che per larga licenta. Tuttafina vale poi il medefino, che continuamente, con affidottà, sempre più, o finuil cosa. Così ii Boccaccio (e). Egolia non essande, ma erssiende

tuttafiata.

1. (9) Questa replicazione dell'Avverblo Prefie è molto ben qui locata i perciocchè dimostra la premurosissima sollectudine, che Davide
aveva, di uscir del peccato.

(10) I nomi foftantivi era ufo antico di terminarli nel piurale alla naniera de'Neutri Latini, come le Pugna, e le Celtella nel Noveillece: le Capiella, e le Mantimenta nel Villani: le Demonta, e le Peresta nel Paffavanti: onde il Davannati altresi, a cui piacque veftir le brache all'antica, volle pur dite le Lettes, e le Trata se.

et en la ferra de la constituent de la constituent de la ferra de la constituent de la ferra de la fer

Meles, ch'eta la pena de Servis, che più lor dispiareva i e vuoi dire: non late contra me si crucicolo (fatiene direbbe un Francesi di laticitaria più a lango fotto il peso de ridei peccati ec. (14) Di questi bello apponento i vuili pe i sube Estebli (2) (14) Di questi per la periori della perio

invece dl Impari.

(14) Intende deil' etera morte : polch nella 'mort: naturale la Anime, (sparateli dal loro coppi in graita di Dios (sguittono ad anarlai) e a lodarlo. E l'interpretare , che alcuni han fatto ; il Profeta, come se avesse pratto della semplica natural morte » considerando qui solo i corpi da se nel sepolero difauimati, è una stiracchiatura, e scipienta atifa fivola.

(15) Gioè, se tu mi sgravi della colpa, che sonumamente mi pesa ec, (16) In
(a) De XII. Script. Eccles. (b) Adag Chil. pag. 15. 45 55. (c) Giorn IJ. Nor. 7. (d) Isla csp. 28. v. 18. (e) Cant. Mai san 90 pin satear.

(16) Intende fotto il nome de' fuoi Nimici , tutti coloro , che l'hanno indotto a peccare ; tanto Uomini , che Demoni : e dice di effere a flittiffimo , fulla confiderazione principalmente d'efferti invecchiato nella fua colpa ; cioe d'aver in effa perfeverato per molti mesi : da che, quan'o Natano su ad ammonirlo, già gli era nato di Bersa-bea il figliuolo; onde per lo men nove mesi dalla sua colpa esser dovean già trapassati. Davide poi qui altamente si umilia, per muovere più a pietà di lui il Signore: paragonandos, e posponendos insino, per quella fua lunga durazione nel peccato, agli stessi Demonj.

(17) Conducefil invece di Conducefie. Lionardo Salviati (a) ferive, che Vet meftrafit, Vet direftt, e fimili , invece di Vet moftrafie, Vol direfte ec. exiandio nel miglior fecolo, non che nellafavella, alcuna volca trascorsero nelle scritture ; e ne allega non pochi esempli , tra quall (ono: lo vorrei, che voi mi vodefii (b): Voi predonafii alla Maddalena (c): Per quello, che voi mi dicefii (d): Voi facefii tante, che vol avesti Confile et. (e): ed è divenuto idiotimo si proprio de' Fiorentini il valetti della seconda voce del singolare, invece di quella del plurale , che Giambatifta Strozzi nelle fue Offerenziene intorne al Parlare, e Scriver Tofcano (f) afferma infino , che farebbe foverchia efquifitezza nel parlare, o fcrivere famigliare, il dire, Amavate, Sentivate ec. invece di Amani, Sentivi ec. Onde non è maraviglia , se i l'oeti si lasciarono talora o dalla necessità della rima condurre a questo modo di dire, ovvero dalla strettezza del verso, come fece Guittone d'Arezzo, che cosi feriffe :

Sofoira il core, quando mi sovvene, Che voi m' amavi, ed era non mi amate,

e nel Sonetto Mille faluti v' mando er, E come a visco augel m' avi pigliato.

Ma queste sono liceure da non praticars, che per grave bisogno ne' Versi: perche quanto alle Prose i buoni Scrittori, lasciando a' Fiorentini cosi fatto idiotifnio , feriveranno fempre giusta più tosto la buona regola, che feron lo l'abufo di quelli. (18) Invece di Oim? (Interjezione); ovvero Abi laffo! che altri

diffe , o fimil cofa. Omet poscia , invece di O/me , su non solamente dall' Alighieri, ma da altri ancora adoperato. Così il Boccaccio (g): In abito crucciato con coftei

Seguia Medea crudele , e dispietata : Con voce ancor parea dicere , Omei !

E Cin da Piftoia ( # ) :

Cul non rimafe vita, Ne lena tanta, the diceffe, Omei!

Ed altro Antico (1):
Finte non deggie di chiamar Omei! (10) Cloè m' ha preso sotto la sua protezione, o sotto l'ombra

dell'ale sue, come altrove quelto Profera si esprime. ( 20 ) La parola Rogna, ufata da Dante altresi nella Cantica dell' In-

ferno, dispiacque veramente al Bembo, al Nisiell, e ad altri Critici, che riguardandola come incivile e fordida, ne lo cenfurarono però s e nel riprefero d'averla ufata. Ma a giudicare con rettitudine , io cre lo, che a' tempi di Dante non fosse la medefima si stomachevole e brutta , cont'e poi divenuta , e com'era a' tempi del Bembo . 11

Me
(a) Avrert, th. II. cap. 10. (b) Boccac Giorn, VII I. Nov. 9. (c) Tav. Rit.
(d) Stort, di Barlaum. (e) Stort, di Livio. (f) Pag. 73. (c) Amor. Vilios.
Cant. 8. (b) Madr. Dunna il bears pents. (l) Rim. Ant. Inb. 10. Canton.
Ome lafe.

AL SALMO PRIMO.

Menajto nelle Origent della Liegue Italiana delria il fatta voca dal Ruite del Latti, per unelle vie s. Ruitega, Reliana, Revierata, Regiona, Reidena, Reide

( a ) Ciufe. Provenz. ( b ) Tefor.



#### ARGOMENTO DEL SALMO SECONDO.

Beati , quorum remissa funt iniquitates , &c.

I. Grezio su di parrer, che sossi a questo Saino composso per la Festa dell'universal Espirazione, alla quale dovevano tutti gli Ebrei intervenire. Ma questopinione non è più sondata, nì più vera, che questo, esquesto medigino Salmor reputa statio in persona d'adamo, allora che sua a penitenza rivolto. Il sentimento questi comme de Padri, e degl'interperet è, che sos sono peccario commesso con Bersalve, riconobbe e seli umilmente il suo fallo, e n'ebbe il perdono. Il titolo, che gli è posto in fionte, n'è quasi una prinova, il quale è, spis Davide intellectrus: come se fi diese; Salmo di Davide; poi chè gli occhi dell'intellectro gli surrono aperti a conoscere la situ a colon.

Il fuggerto di quello Salmo è, che beati sono colmo, i quali si trovano davanti a Dio posser la sua Grazia. Conferma ti assimo il Profeta con due prueve: la prima delle quali è lo stato miserabile, e inquieto di chi è in disprazia dello sesso di dicio: la seconda è la fingolare benignità dello selfo Iddio: la seconda è la fingolare benignità dello selfo badio: la secossitere con satilità, e in ben trattare coloro, che a lui rivoranno. Dalla Confermazione del suo pensiero passa initi questa anna spezie di Constituzione: e all'opporsi, che è difficile il mantenuri si nell'amicizia di Dio per si motti impussi, che dati ci sono a cadrete nei male, risponde con proporre tre timeti. Il primo è l'orazione a Dio: il secondo è la consisterazion de gassighi destinati a speciaron: il terzo è la consisterazione de gentissi dell'anti a speciaron: il terzo è la consisterazione de gentissi dell'anti a speciaron: il terzo è la consisterazione de gentissi dell'anti a speciaron: il terzo è la consisterazione de gentissi dell'anti a speciaron: il terzo è la consisterazione de gentissi dell'anti a speciaron: il terzo è la consisterazione de gentissi dell'anti a speciaron: il terzo è la consisterazione de gentissi dell'anti a speciaroni i a spissi.

E' il vero, che Davide non era un seccativo Sossila, da proporre i discorsi suoi in modo asciutto, ed esile. Eta

ARGOMENTO DEL SALMO SECONDO. un' esimio Poeta, che l'Arte della Poesia maestrevolmente possedeva, e in grado tanto più alto, quanto che dallo Spirito del Signore gli era stata meffa in capo, e divinamente infusa. Ora siccome, giusta gl' insegnamenti altrest d'Aristotile, i gran Poeti provano, non con ragioni, ch' à il filosofico fare, ma con esempi, che sono i più efficaci a muovere gli animi; così Davide volle ciò praticare in questo suo Salmo; se medesimo proponendo in esempio di tutta quello, che voleva altrui persuadere.

. E in primo luogo espone la sua proposizione, che distende ad ogni classe di quelli , che posseggono la Grazia divina : Beati quelli , a chi ec. Paffa indi alla prima pruova, che è la misera e lagrimosa condizione del peccatore : e in se la dimostra, narrando quello, che gli era avvenuto nell'infelice suo stato di colpa: Ma io avendo innanzi ec. Il medesimo ei pratica nell'addurre la seconda pruova: e la dolcczza, e la facilità con lui da Dio usata ei mette maravigliosamente davanti agli occbi: Ma

ora, che dal viso tu m'hai tolto ec.

Dalla predetta Confermazione fa poi egli trapasso ad opporsi, che non tutti verranno a senersi in grazia di Dio, per gli orribili tentativi, che avranno a cadere nel male: Ma gli orrori degli Uomini ec. e tutti e tre i suddetti rimed, che propone, in se stesso ce gli dimostra: A te Signor ricorro ec.: ed ecco il primo, dove ci fa conoscere in se, che se noi Dio pregheremo daddovero, egli non pure c'insegnerà la diritta via, ma ci scorgerà ancora a mano per quella; quando pure non vogliamo effer restii, come bestie, quando ombrano. E su questa infinita bontà è, ebe rifictiendo il Santo Profeta, esce in quel bel trasporto d'affetto: O Signor mio, o singolar ec. Gli altri due rimedi ei li ci mostra pur nel suo esempio; così soggiungendo: Ma io son certo ed informato ec. : donde come fatto certissimo del suo Assunto passa per conchittifione a ripcterlo; rallegrandofi, dirò così, co'mede186 ARGOMENTO DEL SALMO SECONDO. fimi Giusti, e animandolt a starsi giocondi e lieti: Ed imperò voi ec.

Per contenere però quello Salmo infegnanenti mblo ifertitivo per quelli, i quali fono per lor mala forte cadati in colpa mortale, fu a ragione da S. Gregorio, e da altri, tra Penitenziali annoverato. Anti ficcome quello, che tutto verfa in condurer un colpvola e ricontilingi con Dio per via di fargli soccar con mano la fua mifetia, ond'è involto per lo peccato, e a fegnargli i convenienti mezzi di tenerfi flabile in Grazia; la Santa Obiefa, avvifaramente giudicandone, gli ba dato fra gli altri
il fecnoda lova fi



SALMO SECONDO. 1. D Eati (') quelli, a chi fon perdonati VERSIONE D Li grandi falli, e le malizie loro; mm remife fout Intention E sono ricoperti i lor peccati. ter ; @ 470-2. Tutti beati ancora fon coloro, rum tella funt precuta. Che senza iniquità si troveranno 1. Beatus pice Innanzi al Trono del celeste Coro (1). cui non imputatlt Doml-E quei tutti beati ancor faranno, HAL DOCCATARY ! A i quali Dio, e gli Angeli del Ciclo nec ed in furicu esus do-Alcun peccato non imputeranno. 2. Ma io avendo innanzi agli occhi il velo 3. Quiniami Dell'ignoranza, e ciò non conoscendo, tatti, intere-Ho fatto come quei, che teme (3) il gelo . men : dum ela-Che stanno stretti (1), e nulla mai dicendo, marem tota Ed aspettando, che il calor gli tocchi (1): E qua, e là si vanno rivolgendo. E poi ch'io ebbi in tutto chiufi gli occhi; L'offa mie,e i miei nervi s' in vecchiaro (6): Gridado io fempre, come fan gli feiocchi ('). 4. E benchè giorno e notte, o Signor caro, 4. Qualitara La tua man giusta mi gravasse molto; de ac notte Pur nondimen mai ti conobbi chiaro , per me manue ina i conver-Ma ora, che del viso tu m'hai tolto fue fum in eeu-Il velo oscuro, tenebroso, e sosco, nena mendum Che m'ascondeva il tuo benigno Volto: "an i stur sol-Come colui, che, andando per lo bosco, Da spino punto, a quel si volge, e guarda (\*);

Così converfo a te, ti riconofeo.
5. La penitenza mia è pigra, e tarda;
Ma nondimen, dicendo il mio peccato, et la ligibilita
La mia parola non farà bugiarda (\*).
Ma fai, Signor, che e tho manifettato (\*)\*pische
Ma fai, Signor, che e tho manifettato (\*)\*pische

Già l'ingiustizia mia, e I mio delitto: 6. Disicon. E lo mio errore non ti ('') ho celato, ive me sini. 6. E molte volte a me medefino ho ditto. Disimine est me del non ditto. Al mio Signore voglio confessare.

Al mio Signore voglio confessare
Ogni ingiustizia del mio core afflitto.

a a 2 E tu

. .

SALMO SECONDO. VERSIONE E tu, Signore, udendo il mio parlare, Benignamente, e subito ogni vizio Ti degnasti volermi perdonare. 7. Fro bac 7. Ed imperò nel tempo del Giudizio

Ti pregheranno insieme tutti i Santi, omnis Sandue in tempere op-Che tu ti degni allora effer propizio ("). portuno . 8. Vernia- S. Ma gli orrori degli Uomini (on tanti ('1)). men in dilu-Che ne lo gran diluvio di molt'acque pio enverum multarum ad Nelle fatiche non faran coffanti. eum non ap-Non s'approfilmeranno a quel, che giacque

Nell'aspero presepio, allora quando Per noi discese al Mondo, e Uomo nacque. o. Tu m w. g. Io a te, Signor, ricorro lagrimando (11), Per la tentazion de'miei nemici ("), Che sempre mai mi van perseguitando.

fucium meum a tribulationes qua circumdelle viecenti O Gloria dell' Alme peccatrici, me a circum-Che convertonsi a te per penitenza, dantibus me ..

tellettur .

te .

Difendimi dai Spiriti infelici. Non consentir, Signor, che la potenza De gli Avversarj miei più mi consummi("); E smorza in me ogni concupiscenza.

10. Intelle- 10. Dal mio Signore allora ditto fummi: Einm tibi da-Si, che io ti darò, Uomo, intelletto, 60 , W in-Arnam to In Per cui conoscerai li Beni summi. gradieri: fir. Poi ti dimostrerò I cammin persetto, mažo supre te Per cui tu possi pervenire al Regno, ocules mees .

Dove si vive senza alcun difetto (''); Degli occhi miei ancor ti farò degno (11); 21. Nelite 11.Ma non voler, come il cavallo, e'l mullo('9),

fierificus equus Far te medesmo d'intelletto indegno. & mulus , quibut non eft in- 12. O Signor mio, o fingolar trastullo (10), Chi è colui, che sta sotto le stelle, 12. In chamo, & franc Eccetto il stolto, e'l picciolo fanciullo ("), rum confirin- Che non seguendo te, ma lo suo velle ("), ge , qui nen Non meriti, che lo tuo morfo, e'I freno (") approximat ad Per forza gli costringa le mascelle?

13. Ma

SALMO SECONDO. 12. Ma io fon certo, ed informato a pieno, VERSIONE

Che li flagelli dello peccatore Saranno affai, e non verran mai meno . "is : sperantem E che quelli, che speran nel Signore,

Da lui saranno tutti circondati Di grazia, di pietade, e sommo enore (11). 14. Ed imperò voi Uomini beati,

OGiusti,e voi, che il core avete mondo(15), & exultate ju-Ringraziate quel, che v'ha falvati;

E state ormai con l'animo giocondo.

180 gella peccatoattem In Demine mijertcerdia sircum-

dubis .

14. Letamini in Demines Al : O gloriamint omner reili corde.

### ANNOTAZIONI.

(1) Le perfone, che godono della Grazia di Dia, fono in tre ciaffi divife. La prima è di quelle , che cadate in gra e colpa , fi fono per la penirenza giuffificate . La fe on la è di quelle , che non fono giammai in grave colpa callute; tutvoché di qualche imperferione, e venialità macolate, secondo il detto della Scrittura (a) Serie volte cade il Ginfer. La terza è di quelle , che , tranne la colpa d'origine , fono del rimanente inaccenti del tutto e pure; come fono i pargolet-ti morti dopo il Battefimo, a cagione d' esempio ec. Tutt' e tre queste classi sono da Davide qui accennate in principio , e dette Brace : vidiabili , che banno la Grazia di Dio. La prime classe è accennata nel primo versetto. La seconda in quelle parole : Nec est in spiritu eins deins 3 o come altre versoni hanno : Nes est in oes ejus delus : dove supponendos la potenta della volontà a gli atti dolos e iniqui, a qual non si è però determinata, si vede, che parla egli degli adulti. La terra in quelle parole: Cui non imputavit Co.; per effer la colpa originale quella fola, che non el è propriamente imputata da Dio a mancamento di pofica attual volontà e che fola è il principio del merito, e del demerito : quantunque come vero teato contratto dal primo padre, peccatori da fe ci cofficialità, e rei di pena. L'Alighieri ha volute quelle tie classi dichiarare nella sua versione con alquanta maggior chiarezza : la prima nel primo Terzetto ; la fecon la nel secondo; e la terra nel terro.
(2) Cioè avanti al Truno di, Gesù Cristo nell'estremo Gindizio.

Quande verrà il Figliuele dell' Ueme nella fra maefià : e tutti gli An-

gell cen lui et. (b).
(3) Teme in iscambio di Temene : maniera di dire usara dall' Alighieri , non pur in questa Versione , ma anche nel suo maggior l'oema, donde sei escupli se ne possono velete, du me allegati nella Sto-ria e Ragione d'ogni Poesia (1). Il melessimo Danie nel suo Convi-vio (d) si ferifie : riluce in esta le intellettuali, e le merali virià : elluce in effa le buone diffofizioni da Natura date : riluce in effa le cerperall bemads : e il Crefcenzio (e), Si dee cercare il luege, deve fpies

(e) Lib. III. cap. 2.

<sup>(</sup>a) Prov. Cap. 24. 7. 26. (b) Matth. XXIV. v. 14. (c) Tom. I. pag. 478. 479. (d) Fol. 94.

da' Gramatici fn effervato.

(4) Ritherit in fe flesh; e raggruppatl.
(5) Frangenes e Lengine commendano fopra tutte l'altre quelle metalère, le quali attributiono fendo alle code, che se fon pière de l'altre production de la code de la commendant de l'altre production d

(6) 2' succeives, clob fematono di vigore, à dimagrationo ce ce mon intende l'autre di tempo, ma è metaiora, che l'ula puri oggio cicendo d'uno divenuto per alcun' accidence distatto e finanto, che è l'encechiato. Tale invatti è la fignificazione dell'Ertales voce Relu, che S. Gitolamo refe però ottimamente così : Le offa mie § fine regimete.

(2) Il Teflo Latino Dom clamerom tras des è flato valiarente depl' Interprit (riquato. Tedodere Genitio e da Bellamino, e de alixi ), to ha intrio y come fe Davide étro aveile i Petich in tena priparente de di me parente print me de refinenche de goldente peu me priparente de goldente peu me priparente de goldente peu me se sur la comparation de la printe de tecna priparente ad me proteste peut in vieluro di les Pattel è tecnap priparente ad me proteste peut de gla fines efemante pe le contrante importante e vines à cel printe printe de la fine de contrante indivintable e vines à cel peut de la fine de la contrante del contrante de la c

(8) Così nel suo Poema, di chi è nfetto finer del pelisgo alla riva, con non diffimil nuniera disse : 51 volge a l' acqua perigliefa,

guata.

(e) Vuol dire, che la confessone del suo peccaso faria finera, non micondendolo, mon instantadolo, non ilettantado, non ilettantado, non ilettantado, en callegratura facilità parà ness, colore la Volgara del (Cognitura facilità). Por la non socio del Volgara del (Cognitura facilità) il socialità proprio per l'attuo, i e questo laterprete entrato nel vero fentimento di Davide, passa colto a fiveratori.

Davide, passa da sinigario.

10 Questa è quasti una Correzione, come se dicesse: Che dio io?

11 voglio irr la mia colpa? Tu sai Signore, che te l'ho gla detta e tu, come pieno d'infinita bontà, me l'hai glà condonata.

(1) E squi da auvertires, che gli antichi stimatori non solevano eli-

(1) E day as reserved the Ett surrent Kemitor, non rolesting en-

<sup>(</sup>a) Dittem. lib. V. cap. 5. (b) Fiam. fib. V. 10, 131. (c) Lib. V. cap. 1. (d) Cap. 12. (e) Tott. e Dirit. 11. 108.

cante di quella fillaba, la qual pronunzia gl' Italiani ammollici banno tuttavia perduta; forfe per non ifconciara con quell'incomodo.

(12) Il fenfo è : Per quefta tua infinita benignità , cella quale i peccaters a pentienza ricers, tutel & Sanit H fregheranno, cie vogli con loro effer mifertrordiefo nell' effremo Di del Giudizio. Nol progheranno già in quel giorno, perché in effo non farà luogo ne a clemanas, ne a prieght; ma i timorati di Dio il pregheranno ne' tempi opportuni , ne remot delle tentazioni, e nelle occorrenze ; affinche voglia effer lo-

ro propizio in quel giorno.

(13) In tutto questo Salmo il Profeta fi comprende affai bene, che aveva davanti auli occhi il tremendo Di del Giudizio . Però riflettendo al calamitofifimi tempi, che Il precederanno, ne' quali Sara, dice Sofonia (6) tribolaro lo fiesso Forte; e Sard gran trivolazione, come dicea lo ftesso Redentore (2); Ah!etelama, che non tutti tra quelle tentazioni fi ferberanno coftanti i ne tutil fe la terranno coo Gesit Crifto. In fatti, dices l'Appostolo Paolo, scrivendo a Timoteo (d): Sapsi, che negli ultimi gierni sopravverranno tempi pericolosi, e suranno gli Comini amatori di se stessi, pieni di cupidigia, vanagloriosi, superbi, git Comme anter n'e principale ingrati, sellerati, senz' affette, senza assistante de loro Maggiori, ingrati, sellerati, senz' affette, senza pace, calunniatori, incontinenti, crudelt, senza benignità, tradicori, proterni , lergegliefi , o amatori delle voluttà , più che di Dio , acon: l un apparenza di pietà, ma aitent dalla foftanza di effa. Ed ecco perchè dice i' Interprete, Ma gli orrori ec, cioè a dire : Ma le cofe, che fpaventeranno l'uomo dalla via della verità in quel diluvio di molte acque, cloè in quel diluvio di iniquità, e di errori, come bene interpreta 5. Agoftino ( e ) , faranno tante, che non tutti fi terran falli incontro ad effe ; ne avranno il coraggio d'approfimarsi a colul , che si fere Uonio per noi , e diffe (f) : le fone la via , la verttà , e la

pita. (14) Ora fe ? Santi non tutti fi terran foril in quel diluvio di pericoli, che farò però io, dice qui Davide, in mezzo di tante tentazioni, che, come nimici miei, mi vanno perfeguitanto, per farmi cader nel male? Ecco quel, che farò, foggiunge egli, e che cjascuno sar dee al mio efempio:

A te Sienor ricorro lacrimando et. (15) De' mies Nemics, cloc de' Nemicl dello Spirito mio, come fo-

no il Mondo, il Demonio, e la Carne. (16) Conjumms con due M, cons' è chiaro per le voci, che con quella confuonano: e qui è tratto dal Latino confummare ufato da Cicerone, da Plinio, e da altri, che vale Condures a fine, o Finire; e derivato da Summa, che vale Rifiretto, Somma, e da Con; quasi dica : Non consentire Signore , che la potenza de' miei Avversari mi

finifea, ml uccida ec.
(17) Non fi aurà in quel Regno fame, non fete, non caldo ec., dice Ifaia (g); perchè ivi è la pienezza di tutti i beni , fenza mancarne pur' uno ; onde la beatitudine su da Dio stesso diffinita Ogni bene (b).

(:8)

<sup>(</sup>a) Stor. e Rag. d'ogni Poef. T. 1. pag. 66 g. ec. (b) Cap. l. v. 24. (c) Matth. XXVI. v. 21. (d) Ep. II. cap. 3. v. 1. &c. (e) In Pfal. XXXI. vef. k. (f) Joan. cap. XIV. n. 6. (g) Cap. XLIX. v. 10. (b) Exod. XXXIII. v. 19.

(19) Mullo, con doppio L, forse in grezia della rima , con licenra, che ben poteva concederh a Danie. Ma forse ancora questo no-bile Ingegno su di parere, che si doveste al servicee : perciocide quasi tutti gli Etimologisti con sidoro (a') derivano la voce Mulo dal Greco Malle, che val Macinare, di cui il Thema è Myli, cioè Mela; perchè si fatto animale era viato principalmente ne Mulini e mover attorno le macine, o mole : onde venne myllor, muller, che fu ufato in fignificate di Torinofo, o nen Deisso, quas fi diceste Basardo; il che appunto si verifica di teli bestie, che son generate d'un' Asso, e

d'una Cavalle .

(20) Trafiullo fembra voce qui impropria; poiche pare, che altro non fignifichi, che un puerile trattenimiento. Così spiegando la Crusca il verbo Trafellers : d., dice, tratteners cen dilette per lo più sant, e fantiuliefeet. Non e tuttavia ciò vero affolutamente, ne attefe l'origine di questa voce, ne attefo l'uso. E quanto all'origine, il Mentgio (6) veremente la deriva da Trant, e da Obiellulare, onde ne forma Tulare, indi Tullare, e poi Transfullare, e in fin Trasfullare. Così, segue egli, da Transobleciulum n'è venuto Trassulle : e di que fte fue etimologia, e della fua invidiebile forsuna in averla troveta, fa però a fe medefimo grandiffima fefta , efclamando , Chi cerca, treno canzonando l' ozio coloro, che da Oblediulare, e Oblediare, e da Trans, volevano titar la voce Trafiellare, e I fuoi derivati. Nel vero ne Trans is conviene coll Oblidare, ne l'Oblidadare in mal, faive che nell' lumnaginazione del Menagio. Ma non più felicemente il detto Perrari la derivò da Interleptare : poiché questa voce ha tanto e fire col Traffull are , come qualunque eltra parola , dove entri la L , e la R, e la T. Il Muratori (c) per tanto riprovendo amendue le dette derivezioni , e Increndo a ciò , che dice la Crusca , che Trafiulle e trattenimento per lo più puerile, peufa, che possa questo vocabolo esfer deriveto da quell'altro Tollenum, che sra le Leggi de Longobardi fi trova (d); sorta appunto di ruccii pessempo, che i Tosaul in oggi Altalena dinominano , confiftente in una tavola mobile , librata forre un trave, o altro, della quale un capo fi alza, mentre l'altro s'abbaffa : onde Trafinllare giudica e fatto, quaft Tranfiellenare, Può anch'effer venuta, fegue queft' erudito Scrittore, dalla formola Tellatim incedere, che val Trettare, onde Traffullare fia detto, quafi Trenfsolluture. Finalmente conchiude : Non farebb' essa già venute de Trant, e Tello? E appunto dico io , che dal verbo Transfollere, che ufato fu ne fecoli barbari , è venuta la detta voce. Abbiamo effo tal verbo nella Vita di S. Gerlaco , rapporteta da' Bollandiffi ( + ) e fericta poro dopo il principio dell' orcavo Secolo , dove cosi a dice : Desufie bajue vita terminis, ad infinisa gaudia spiritus transfelli ma-lit. Transfelli è qui invece di Transferi; e da quel verbo ci è vena-to Transiliore, e Trassulle, quasti diccelle Trasserare, e Trasserie. Onde con recondito fentimento vien qui Dio appelleto da Dante Singelare Trafiulle, perche rapifce a se per amore, e trasporta quell'ani-nie, che lo conoscono. Ma in senso ancora di Voluttà, e Beatstudine dell' Anima, su altrove dal medesimo Dante usate la derta voce, così fcri-

<sup>(</sup>a) De Orig. (b) Orig. dei Ling. Ital. (c) Antsquit. Ital. Med. Ævi Tow. I. Differt. js. (d) Leg. LXXXIII. Liutprandz Reg. lib. 6. (r) Tom. It. April. pag. 48.

AL SALMO SECONDO. scrivendo nella Cantica del Purgatorio, la dove di Rinieri di Calvoli tien discorfo (a):

E non pur lo fue fangue & fatto brulle,

Tra'l Po, o'l mente, o la marina, e'l Reno, . Del ben richielo al pero, e al Trafullo.

lo fo, che per Bene richiefto al Trafiullo , intendono il Vellutello, il Landini, e gli altri i Beni di fortuna ; ma quella interpretazione è molto lontana dal vero , come dal Contefto fi mostra , poichè soggiunge /

Che dentro a quefit termini à ripieno De venenof fleeply is the tardly

Per celtivare, omat verrebber meno.

Parla degli animi efferati e bestiali, ond'era tutta Romagna piena, che circoferive tra'i Po, e'i Monte, e la Marina, e il picciolo Reno, che storre di qua da Bologna; e de nocivi ed orrendi vizi, ch'ivi ab-bondavano, che intende egli sotto il nome di venenosi sterpi. Or ridicola cofa farebbe il dire, the non pure i Difcendenti di Rinieri erano fatti poveri de' benl di fortuna, ma che la Romagna tutta era divenuea viziofa. Benst, dic'egli, e si mancata la vera virent dopo Rinieri, che non pure i coftui Posteri ne sono brulli, cioè poveri e ignudi; ma in tutta la Romagna non fi trova, che vizj. E dice del Ben rietiefio al Vero, e al Trafiullo, per dire del Bene, cioè del Savere richiefto alla beatitudine dell' Intellerto, che è il vero, cioè una chiara, e diffinta cornizione delle cofe, onde la mente rioun foddisfatta, e contenta; e del Bene, (cloè della Virtè) richiefto alla beatitudine del-la Volontà, che è il Gandio, cloè quell' Allegrezza, che da un facile, e coftante efercizio di azioni dirette fecondo virtà deriva .

(21) Eccettua I pargoletti, e gli folti, perchè questi uso non han di ragione, e da' soli sensi sono condotti.

(22) Lo fuo Velle, cioè il fuo Volere, il fuo Capriccio e voce latina ufata dal medefimo Dante altrest nella Cuntica del Paradifo (6), cos) (crivendo :

Quefle fon le quefiton, che nel tuo Velle Puntano equalmente.

(23) Per Merfe, e Frene, intende il Profeta metaforicamente le Difgrazie, delle quali Dio fi vale a contenere i percatori.

(24) Tre parol: meste con infinito giudizio da Dante, tutto che espresso in una sola parola da Davide. I Giusti di tre cose sono particolarmente diffint! : la prima è l'Amicizia e la Grazia di Dio , per cui vengono a partecipare un non fo che della Divina natura. La feconda e la Protezione speziale di Dio, per la quale ei li disende e li nudrisce sotto l'ombra dell'ale sue, e del suo amore. La terza è la Figliuolanza di Dio, per la quale han diritto alla gloria del Cielo. Quelle tre cofe fono qui accennate da Dante : la prima colla voce Grazia : la feconda colla voce Pierado : e la terza colle parole Sammo onero.

(25 ) Col nome di Giufii intende i Penitenti giuftificati : e forto il nome di quelli, che il cuore hanno mondo, intende gl'Inscrenti, a' quali tutto fi volge, animandoli a ringraziar Dio, g ad allegrarfi ; perchè, quanto a'bambini, come încapaci di peccato, non era uopo oni lavellarne.

ЬЬ

AR-

(4) Cant. XIV. v. 50. (6) Cant. IV. v. nf.

#### ARGOMENTO DEL SALMO TERZO.

Domine ne in furore tuo arguas me Pfal. 37.

Sono gli Autori divisi nell'indovinare per qual motivo fosse questo Salmo composto. E alcuni appo Cassiodoro vi ravvisano i tentimenti di Giobbe da Dio travagliato; e inchinano ad ascriverlo ad esso. Beda è di parere, che spiegare si possa della insermità, e della guarigione di Ezechia. Ma il sentimento presso che comune de Santi Padri, e degl' Interpreti è, ch' effo sia senza dubitazione lavoro di Davide. Ben' è il vero, che nè del tempo, nè del motivo, onde il fece, fi conviene tra loro. I deliranti Rabbini al loro solito, posto mente in parsicolare al versetto 7., il credetsero da Davide composto per non so qual vergognofa malattia, che Dio gli mandasse dopo il peccato con Berfabea. Ma oltra che dalla Sacra Scrittura, come fi è detto di sopra, non si fa menzione veruna d' infermità, che a Davide per lo suo peccato avvenisse, el si dubita ancor grandemente da' Medici , se tra quegli Antichi v'avesse si fatto morbo: e dato ancor che vi avesse, le cagioni, onde si suole contrarre, non consentono, che ciò si creda di Davide: nè altro che una buona semplicità ba condotti alcuni Cattolici Interpreti a feguir tal opinione. Perciocebà supporre, che per miracelo Dio così lo punisse; non vi ba fondamento, nè motivo alcuno di farlo. La Versione Siriaca lo riferisce al sempo, che dalle Genti di Achis Re di Geth venne Davide riconosciuto con molto suo pericolo (a). Più verisimile però fra susse l' opinioni a me par quella di Eusimio, seguito altresì dal Bellarmino, e dal Boffuet, che questo Salmo fosse da Davide composto nel tempo della Rivoluzione d' Assalonne; riconoscendo, che il suo delisto gli aveva tirasa addosso così fatta diferazia. Il titolo, che porta in fronte, che è

<sup>(</sup> a ) Lib. I. Reg. cap. se. n. ss. & fogq.

ARGOMENTO DEL SALMO TERZO: 195
IN Rammemorazione del Schbato, si può altresi ortimamente a ciò adattare; poiche altro non vensi esto signisicare, sicome spiegano i Santi Aggilino, e Gregorio stalvo che sia composo nei rivordarsi, che Davide sece, edile
quiete, che perdutta aveva per la colpa. Ma bassa itggerlo legiatamente, per comprendere, che mos poi, che per te-

le occasione, essere dal Profeta dettato. Il suggetto di questo Salmo, che non molto è dissimile dal primo Penitenziale, è una Supplica, che Davide a Dio porge, affinche non gli voglia far fentire maggiori gli effetti della sua Giustizia vendicativa, come se in collera fosse con esso lui: O tu, che il Ciclo, e'l Mondo ec. Il primo argomento, che adduce, per ciò impetrare, è, che dolorofi, e molti già fono i mali, ch'egli sofliene per la sua colpa : Perchè le tue faette ec. Questi mali passa egli ad annoverare, ebe divide in due elassi, cioè in interni, e in esterni. E cominciando dagi interni, dice, ebe in primo luogo il tormentano due rifteffi. Il primo è quello della divina indignazione; La carne mia sempr'è ec. Il secondo è la moltitudine, e la gravità delle sue colpe: E similmente son più giorni ec. Appresso, dice egli, che lo eruceiano sommamente la debolezza di spirito, e le gravi tentazioni, che, come effetti da lor cagione, conosce derivati dalle sue colpe : Ahime! che 'I nostro putrido ec. Finalmente da' movimenti fregolati di sua concupiscenza, ebe ravvisa come una punizione de'suoi delitti, passa a conchiudere questa prima parte, col più terribile de' mali, ebe in se diee di provare, che è le tenebre e la eccità dell'anima, per la quale trema davanti a Dio, e si raccomanda : O Signor mio la mia ec.

Dagl' interne malori sa poi trapațio, quasi a scenda parte, a gli osterii; e viene la perscenzione d'Assalonne suo sgilo, il tradimento d'Actitosti; sa malditenza di Semei annoverando: E quei, ch'io non credeva ec. bb 2

Il secondo avgomento, che mette in campo, per muovere Iddio, è la pazienza da le usata in sofferire questi Suoi mali, Sulla forte Speranza, che Dio fosse per liberarnelo secondo la sua parola; quasi dicesse: Signore voi avete promesso di ajutare coloro, che in voi singolarmente confidano. Per ciò io perseguitato, mi stetti come sordo e muto, sofferendo, e in voi precisamente confidando su tale speranza; della quale non temo, ch' io non sia per coglierne il frutto; massimamente assinche i mici Nimici, vedendomi abbandonato, non ne facciano trionfo, e non abbiano a dire: Egli ba seguiti i divini ammaestramensi: egli ba confidato in lui: or vada sì, che lo ba liberato: Ma da poi ch' io mi vidi ec. Corrobora questo secondo suo argomenio, e il rinforza con due bellissimi Atti: l'uno d'una fincera confessione de (uoi demeriti. Non è, dice, ch'io voglia farmi pregio appo voi, o Signore, di questa mia sofferenza: conosco, e confesso d'aver meritato ogni vostro gastigo: Non però, che mi senta ec. L' altro è di prontezza di volontà, e rassegnazione a subir volentieri ogni pena, pur che non sia privo di Dio : A' quali tutti fono ec. quafi dica : Auzi io fon prontifimo a foslenere ogni vestro gastigo; e voglio io stesso far penitenza della mia colpa. Ma vi fo' unicamente rificttere, o mio Signore, che intanto ch'io fofferifco per ubbidire alla vostra Legge, i miei Nimici per questo stesso si fanno contra me più infolenti; m'infultano vie più, e si moltiplicano: Ma ciò vedendo gl'inimici ec.

E'questo è il terzo argomento, col quale intende Davida d'inchinare a se la divinia Missericordia; opponendo con una santa malitzia alla sua sofficerza la malignità de suoi Avversari. Al qual argomento ha come preparato il Signore un precedente, e lo se acadere con unta naturalezza, e grazia, che si vede, ch'era questo Trossta in uno gran Santo, e gran Savio. La perorazione antib essa non è meno artiscipla. Egli vi replica in diDEL SALMO TERZO.

107

verfe foggie la propolla fua Supplica: e a renderfi vie più benevolo, e propizio Iddio, lo bandife, appellandio il fuo Signore, la fua Salvezza, e finiti cofe; ne le le Virin Teologiche di quello Trefeta, la Fede, la Speranza, e la Carità bellamente rilucono.

Un Salmo si proprio per inflruire coloro, che sono caduti in peccato, fulla necessità di rimittersi in Grazia di Dio, per trovare tranquillià di enimo, e di pae calle interne affizioni, ca esterne, meritava certamente, che la Chisfa l'annoverasse tra Teninuziali; nell'ordine però de quali è a razione il tuzzo.



VERSIONE 1. Domine ne 1. in furore tuo arguat me : necue in leatue cerrities me. 2. Quentam fixe funt mi-M : & confirmaft furer me manum tvam. nitat in carne wea a facto tre tue:non eft pax

108

rum mescum. 4. Quentam eatametater. mea funergreffa funt cornt 4. cut onur grase gravate junt Inger me .

runt , & corrunte funt elcatrices mea a tre mee. 6. Miller fa-Hur II, O curvatur ili nfane die cotelftatus ingrediebar .

7. Queniam lumbi mel imleftonibur: & nones Sunitar In carne mea. 8. Afflichus fum , o bu- E miliatus (um nim it : rugie-

bam a gemitu seed is mel . te o mne defideri um meum: & gemitut meur a se no eft abjconditus.

Io prego, che non voglia con furore, Ovver con ira il tuo servo riprendere. sagitte inein- 2. Perchè le tue saette (') nel mio core Son fitte (1), ed hai fopra di me fermata (1) Latua man dritta ('), o fingolar Signore. 3. Nenefifa- 3. La carne mia fempr'e stata privata Di sanitade (6), da poi ch'io compresi,

Che mi sguardavi con la faccia irata. tiefe pecato- E fimilmente fon più giorni, e mesi, Ch' entro nell' offa mie (7) non fu mai pace; Pensando, ch'io son carco di gran pesi. Però ch'io vedo, che'l mio capo giace Sotto l'iniquitade, e 'l greve cargo, Lo qual quanto più guardo, più mi spiace. s, Putrue 5. Ahime! che'l nostro putrido letargo(1),

Lo quale io già pensava esser sanato (", Per mia mattezza rompe, e fassi largo ("). fucte infigien- 6. Misero fatto sono, ed incurvato Sino allo fine estremo ("1): e tutto il giorno Vado dolente, tristo, e conturbato. in finem: 1014 7. Perchè i miei lumbi son pieni di scorno ("), E di tentazioni scellerate,

Di Spirti, che mi stanno a torno a torno (13). plett sunt il- La carne mia è senza fanitate (14): 8. Io fono afflitto, e molto umiliato, Sol per la grande mia iniquitate.

tanto è lo mio cor disconsolato. Ch'io gemo, eruggio, come fa il leone, Quando e'fi sente preso, ovver legato . 9. Die ante 9. O Signor mio, la mia orazione,

E 'l gemer mio, ed ogni desiderio, Nel tuo cospetto sempre mai si pone. 10. Lo

100 VERSIONE 1 o.Cer meum conturbatum

10. Lo core in me non trova refrigerio, Perchè i' ho persa la virtù degli occhi; E di me stesso ho perso il ministerio ('5). me virtue mea:

11. E quei(16), ch'io no credeva effer finocchi(17), forum meorum Ma veri amici, e proffimi, già fono Venuti contra me con lancie, e stocchi.

12. Equegli, ch'era appresso a me più buono (18) 2 | um me appres Vedendo la rovina darmi addoffo, Fu al fuggire più, che gli altri, prono. 11 Et auf

La onde il mio Nemico a stuolo grosso, de longe sie-Vedendomi soletto, s'afforzava Del mio Castello trapassare il fosso (19); qua ebat ani-

13. Ma pur vedendo, che non gli giovava 13. Et qui in-A far affalti, effendo il muro forte; Con vil parole allora m'ingiuriava (10). funt tanita-

E nondimen, per darmi a la fin morte, tota au m Con tradimenti, e con occulti inganni 14. Ego auti Pensava tutto'l di d'entrar le porte (11). dui nen audic-

bam , & ficut 14. Mada poi ch' io mi vidi in tanti affanni, mutu: non ape-15. Subito feci come il fordo, e il mutto (22), rient os fatim. Il qual non può dolersi de' suoi danni (33) . sum ficus be-

16. Però che inte, Signor, che vedi tutto, dieni, & non l'aveva già fermata la speranza, Da chi per certo io sperava il frutro (14), stenes.

E certo i'ho in te tanta, e tal fidanza, Che più cascare non mi lasccrai; Cavandomi d'ogni perversa usanza (35): Dens meus;

17. A ciò che gl'Inimici miei già mai Non possan infamarmi, ovver diletto, Ed allegrezza prender de' miei guai.

mel : & dum commoventur peder met , fuper me magna 18. Non locute funt .

oft : derellquis d lumen ocuof mecum. 11. Amid

mel, O preximi mei adverpinquaverunt .

& feterunt . juxta meerat terunt : @ wim

facieliant que mam meam.

ulrebant mala mibi locusi ter ; & doles tota die mede-

mo non aubabent in ore fuo redargu-

16. Quonia m Sperately INFXand'er me Dhe 17. Quia di-

xi, nequando Supergaudeant mibi inimica

#### SALMO, TERZO.

200 VERSIONE eco in flagelia paratut fum 1 W delor meus in confrectu mee femmer.

Intquisatera meam assunriabo, & cogitabo pre percare mes .

10. Inimici autem mel sksunt : G con. multiplicate funt que ode-

runt me lalbuent male ore bente deteabebant mibl : suculam fequerar bonita-

tent. 22. No derelianuar me Demine Deur ment ; ne di-23. Intende in edjuterium meum , Domine Dent fain-Perchè non ho migliore diversorio(10).

the mea.

18. Quantam 18. Non però, che mi fenta sì petfetto (16) Ched("7) io non mi conosca peccatore, Ed all'uman errore effer fuggetto.

mes semser. 19. Ed imperò son certo, che il furore .. Delli flagelli tuoi ho meritato; Ed ogni pena, ed ogni gran dolore.

A' quali tutti fono apparecchiato, E voglio sostener con gran pazienza:

Pur che di te, Signor, non sia privato. ficunti sunt sunt Sempre mi morde la mia conscienza Per li peccati grandi, ch'i'ho commessi:

Onde io voglio far la penitenza. 21. Qui retel- 20. Ma ciò vedendo gl' Inimici stelli, Son confermati sopra me più forti (11);

E son moltiplicati, e fatti spessi. 21. E quegli, ch'ai benefattor fan torti (35) Mi vanno diffamando, fol perch'io

Ho feguitato allora i tuoi conforti. Jefferte a me. 22. Deh! non mi abbandonare, o Signor mio, 23. Degnati i' prego, starmi in adjutorio Contra li miei nemici, o alto Dio:

#### ANNOTAZIONI.

(1) Questa circoscrizione di Dio, o tu, che il Cielo ec. non è pofia per riempitura, ne a cafo dall' Alighieri, ma con moto giudizio, e giufia la mente di Davide, quasi dica: O Signore, tu, che comprendi ogni cofa e occulta, e palefe, non mi correggere con ira, perche da te Reffo colla tua alta mente ben vedi le mie affizioni ; non pure efterne , ma interne , quanto grandi elle fieno , e quanto profondamente mi fieno entrate nell' animo ec-

(2) Non è da struggersi la mente a indagare, che voglia qui Davide fignificare col nonic di satte. Ottimamente S. Agostino (a) la-tende per esse le assistioni e i cassissi, che Dio manda agli Uonaini in questo Mondo: perchè in fatti con questa metafora sono sovenre indi-

<sup>(</sup> a ) In hunc verf. Pfal.

AL SALMO TERZO. dicatl nella Sacra Scrittura . E così Globbe (a) nel colmo de' fuol travagli diceva : le Saette di Dio fono in me .

( 3 ) Sono conficcate , penetrate , e profondamente lo ternate nell'

(4) Giobbe diffe, parlando di fe, ridorto infelicemente fu un leramajo: Che la mano di Dio lo avevt teccato (b). Ma Davile usa qui un termine più caricato. Perciocche, per qual mottre, di S qui S, Ago-Rioo (4), domanda qui Davide di non effer corretto n? con indignagione, ne con tea? Cib &, come fe diceffe : Da che lo cofe, ch' to fofferifco, fon molte, o fon grandt, to tl supplico, Signoro, che bastino et. Però a mostrare dal bel principio, ch'erano tali, con dice solamente, come Giobbe, the la mano di Dio lo ha toccato, ma sì, the avera Dio aggravara fu lui la mano; che è clò, che vuol dire la voce Ebraica, che la Volgata ha tradotta in Confirmafit, e il Volgarizzatore in but formata; quali il Signore colla fina mano premeffe a calcarvi dentro nell' animo le faette, e a tenervele ben profondate ec.

(5) Mano Dritta, cioù Defira; e per la Defira la Ferierca, e la Coffança (2000) indicate, dice ortimamente Nicordò di Lita fopra la Genefi (d); co le l'Alighieri ben qui l'agginnfe, giaffa la mente di Davide; volendo dire, che Dio gli premeva fopra coffantemenie, e con fores la niano.

(6) Le afflizioni dell' animo ridon lano ancora nel corpo. Davide, da poi che su rienttato in se stesso, e comprese la Divina colle: a contra lui, e la graverra delle fue colpe, si fe ne affiffe, che ne foffer-

fe altrest molto la fanità fua corporale.

(1) Rel mio Interno, fignificato per l'Offe.
(2) Rel mio Interno, fignificato per l'Offe.
(3) Rignarda Davide con queste parole quel tempo, che passò fra i fuoi peccari commeffi, e la correzione, che Dio gli mando facendo da Natan (r): nel qual frattempo, che su per lo meno di nove mesi, se ne stette il detto Re, quasi in uo prosondo lerargo, assopito nella fua colpa. E a ciò iodicare ha rivolto l'Interprere appunto quel Cicareiter della Volgara in Puteido letargo. Ma od vero la voce Ebraica Chainerola, como effervo il Bellarmico (f), non fignifica una Cetarite propriamente tale, ma si un Livre, o Seguilo d'un Tuntor, che principia ; onde voltà S. Agoftino : Computenerunt , & putruerunt livorer met. Quello fegnal di Tumore fu detto dall' Alignieri Letargo, perchè tanto il Letargo addiviene per una materia fluida eterogenea depofta per gli port delle arterie nel capo , ovvero altramente travafata , fecondo I diversi pareri de' Medici; quanto il Tumore si genera per una depolizione finilmente d'un'umor viziato ; fia ciò per colpa delle fi-bre increi a pronuovere i fughi, o per colpa degli fteffi fughi guaffati da rarticole viscofe, acri, faline, e che fo io. E fu detto Letares, più tofto che Tumere , avuta maffimamente tiffessione all' origine di quella voce, the e formits dalla Greca, Lotio, the fignifica Dimenticanga poiche Davide nel detto spazio di tempo fi visse quasi dimentico d' aver Dio offelo . Appiccovel poi l'aggiunto , Purrido , per indicare , che fotto quel Tumere , o Letarge vi fi covava la putrefcente matetia, che n'era, quafi deposizione, il motivo, e la causa.

(9) Sroltiffima immaginatione de peccatori, che, perche non fento-no tollamente dopo le loro colpe la spada sulminatrice di Dio sul capo , si persuadono , che Dio le abbia gittate dietro alle spalle , e che fia medicata ogni offefa.

( to ) Ciò

<sup>(#)</sup> Cap. Vl. n 4. (b) Cap. XIX. n. 21. (c) In hunc verf. Pfal. (d) Ad Cap. XXXV. n. 18. (e) Lib. II. Reg. Cap. 22. (f) In hunc loc.

(10) Giò è, ficcome interpretano San Girolamo ad Baiñsio, menette ch' lo per mis materiar dorma forra il mio peccaro, e difficiliado confeffato, qual Dio fe l'a veife dimentiento, affo in manifelta involventi provialimente, puni l'umor, che i romoje, e feografia, no gravi callingin, onde feno punito re accorponit, che la piaga fempre più fi fatara pa, per le noue e afficioni, che de affe colojam dionottravità attinome.

(11) Incurvato forto il pefo di quefit trant caltighi fino all'inframo che è ciò, che dici il Telo Borgo con quefit altra parole : I p'amo proposita prode i proposita pr

elfermanente centars y e abbattute for a trivia.

(1) I Struce has he inversemente y Padona and a piona Pilla.

(1) I Struce has he inversemente y Padona and a piona Pilla.

(2) I Struce has been provided by the provided provided by the provided provided by the provided pr

for piew de forens, alludendo a dedderi junominiofa spiarerolla, e turpi, che da quella parte belilar, e concupilente gli erano pequemente partoriti, fucome friegano I Santi Ambrodo, Gitolamo, Agofinos, e Gregoria,

(12) I Demonj, a quali era de Dio permollo, in pone de predett
pectat di Davida, di tornenaralo con fedilerate e lacifore centralo.

(14) Perchè la mia infiquità l'ha debilitara, e refe inferma, prodacondovi il male di molte pafficioni, de ha tengono perpenamente il ma-

quieta e fconvolta e me umiliato, ed afflit to.

(15) Fer with depit exist intendence 1 Santi Ambrolio, Agollios, e Girolanno II lam cellal verils, quant fo Davide arefic volute dir. Il min catte et injusteo, e pieno di tobidal, perché ho funziria is redel pressiva. Il pressiva i presentante de la pressiva planta pressiva i presentante in entre del pressiva. Il pressiva i pressiva il pressiva i pressiva il pressiva i pressiva il pressiva in pressiva il pressiva in pressiva il pressi

(16) Dalle guerre intestine, che dentro a se Davide sperimentara, passia qui a descriver l'esterne guerre, la persecutioni, e le detrazioni, che provò in pena della sia colpa ; allora quando ribellatos a lai il sigliuclo Assialone, su tradito da Achitosel, e abbandonato da sono fratelli della Tribà di Giuda. Per rale occasione interpreta in fasti si

prefente Verfetto eogli abri, che seguono, Teodorero.

(17). La cunta, per affer finglie e vuota e agrecimente da cem arta apitata, e però è fimbolo di volubilità, e di finendianta. Quinil diffe Geiù Grifto agli Ebrel, parlando del Batilla: Che piere sol nifeta a vedera una Canna dal vene apitara (h.) e che un'uno vuoto di fenno, e volubile? Mi fipecialmente è fimbolo e fegno di ingolità: node il Re degli Affri Papitee unanto da Etenchia, dicendo (†); A

<sup>(</sup>a) Tufcul, quaft. lib. I. ex Timmo Platonis. (b) Lucz Cap. VII. Verf. 14-(c) Ifaiz Cap. XXXVI. n. 6.

(18) Intende di quegli della fua Tribà di Giuda, che l' abbandonarono.

(19) Parla verifinilmente di Babueim , Piazza della Tribù di Beniamigo , fituata fu una collina lontana d'intorno a due leghe da Gerufalemme dalla parte del Giordano; dove i ribellantiù di mano in ma-

no, e a fluolo a fluolo, tentavano per avventura di forprenderlo.

(20) Fu appunto a Bahurim, che Semei fi fere particolarmente a

dir maledicioni, e a thar falli contra Davide (e).

(21) Il Tello Ebreo così legge: 2m², che cercavano l'anima mia, ciel la mia sita, mi tendevan del lacci. Cio è tutt'uno; e vuol dire, che non potendolo i fuoi Nimici con forza aperta forprendere , gli tendevano infidie.

( 22 ) Muste con due T , o perche a que' tempi non erano ferniate le buone regole dell'ortografia , onde raddoppiavano gli uni le confonanti , e gli altri non le raddoppiavano y come lor meglio tornava : er cui cagione troviamo molte fimili confonanze dagli Antichi nelle per cui cagione (toviamo mone immi comonante i uturpo la licenca di raddoppiarvi in grazia della rima la T. E per avventura giudicò di raddoppiarvi in grazia della rima la T. E per avventura giudicò di di como di c poter tanto meglio ciò fare , quanto che effendo la voce profaica Murele, e la poetica Mate, quell' accorciamento gliene dovette qualche apparenta iomministrar di ragione. Il sinughante pratico Francelco-Barberino, che quasi fempre Matte (criste con due T ne' fuoi December 1).

mente d' Amore, come per esempio : Avelle lo paffato anno gran feuti :

Or tempejia gli ba ftrutti : Compensa ; e ne figlinos parlante, e mutte.

E in altro luogo . E le fubbtette tutte, Se non lon fordi e mutti -

Peran quinct vedere, Che li convien tenere ec.

( 13 ) Quetto in fatti fu quello, ehe fece Davide, allorche Abifai, e tutti I fuoi fervidori fgrido y perche volevano accidere Semei : Lafctatelo, diceva egli, lafctatelo die male, quanto ruele, perche quefta è la votontà del Signere (d).

(24) Quella speranta medesima è quella , che produsse per motivo della sua sofferenza al detto Abisai , e agli altri : Lafitare , diceva , che Semei mi maledica : e il Signere per auventura riguarderà la mia

(a) Cap. XVIII. n. av. (b) Cap. XXIX. n. 6. (e) Lib. II. Reg. Cap. XVI. v. f. &c. (4) Lib. II. Reg. Cap. XVI. v. 11.

204 ANNOTAZIONI AL SALMO SECONDO.

afflizione, e mi farà altrestanto bene per quest' adierna maledizione, che to ricevo ( a ) .

(25) Davide conosceva ortimamente, che i fitoi peccari erano la cagione de' fuot castighi ; onde foggiunge : Non solamente lo spero, che foddisfatto di quelta mia penitenza, mi traggiate, o Signore, dalle mie affizioni; ma spero ancora, che mi caviare d' ogoi cattiva inchinazione , ed abito , ond'io non cada più la percato ; e per tal guifa , rimoffa ogni forgenre de'miei malori, flieno quefti lontani; ficche non abbiano occasione i miei Nimici , vedeudomi da vol vie più afflitto , di rallegrarfi fu me ec.

(26) Non e per quelta mia fofferenza , ch' to mi ftimi Uomo dabbene, e fanto . Anzi con folo mi conofco reo in fatti di graviffina colpe : ma mi conofco altresi capaciffimo di calere in nuo e altre, Però e confesso, come reo di quelle, d' aver meritato ogni vostro flagello , e voglio lo stesso sar da me penicenza , come capace di ricade-

te, per non effer di vol più privato.

(27) C'erd invece di C'er, coll'aggiunta della D in fine, conforme al folico degli antichi Poeti , che invece di Che , Ne , Se , e fimili, dicevano Ched, Ned, Sed, a rendere più fostenuto il verso, qualora a dette parole una vocale seguiva. Coai il Boccaccio nell' Apere.

Ched et non poffin la ragion dounts.

e il Petrarca nel Sonetto Glunto m' ha Amor : Ned ella a me per tutte il fue difegne.
e Cino da Piftoja in un'altro Sonetto:

Sed et non faffe Amor, che le conforta.

( 28 ) Gioè, fi confermano vie più forremente, e fi moltiplicano, e infolentiscono vie più, per cagione della mia sofferenza.

( 19 ) Cloe , coloro che non giudicano fecondo l'emità, nè fecondo il merito di chi ben' opera, ovvero anche coloro che rendono nule per lo bene, che han ricevuto, mi lacerano colle loro maldicente, e continuano ad odiatui, folo perchè io ho allora i tuol conforti, e coofieli feruirati, o mio Dio, di fofferire con umiltà , e far loro del

(30) Diverferie, voce ufata pur da airri Tofcani, come da Fra Cavalca nel fuo Specchio di Penitenza, è fatta dal Diverfare da' Latini, che val Diversire ad albergo : e fignifica Abitagione , o Alloggio ; non di permanenta, ma di passaggio conde dicera un Gentile (b): le parte di questa vita, come da un oppito, nen da una caja ; peteb la natura ci ba data un Dierforte da farol dimera, nen da obtime. Dante qualora di al fatta voce usò in quefta fua Fraiucione , ebbe in mira d'usaria in tai fenimento; come se Davide avesse detro; poichè in questa vita mortale, che è il nostro Diversorio, non ho deva meglio ricoverarmi, che fotto la voftra protezione, o Signore.

## ARGOMENTO DEL SALMO QUARTO.

Miferere mei Deus fecundum &c. Pfal. 50.

Leuni banno attribuito questo Salmo a Manasse Re di Giuda, allora quando fu prigionicro per Divina punizione in Babbilonia condotto: ed altri , scnza deserminare persona, lo banno creduto opera di qualcun de Giudei , nella cattività efistenti dopo la presa, e la distruzione di Gerusalemme, e del Tempio. Nel vero ci ba per entro certi passagi, che pajono pruove al primo aspetto affai buone, che allora le mura di Gerusalemme erano distruste, e che gli usati sacrifizi più ivi non s'offerivano; due circostanze, che non convengono per verun conto a que' tempi, che regnò Davide. Due ragioni a ogni modo si oppongono a così fatte opinioni. La prima è il titolo stesso del Salmo, il quale d: Salmo, che compose Davide, allora che il Profeta Natan venne a trovarlo, dopo ch'ebbe peccato con Bersabea. La seconda à, che flante le predette opinioni, men facile, e men propria raffembra l'applicazione de Verfetti 12. 13. 14. 15. a gli Schiavi in Babbilonia . La maggior parte per tanto 'degl' Interpreti , e de' Padri l'attribuiscono a Davide : ma non convengono tuttavia in ogni cofa, ed a pieno. Aben Ezra lasciò scritto, che un Savio della sua Nazione credeva, the i due ultimi Verfetti di questo Salmo gli fofsero stati aggiunti da qualche pio Giudeo, che viveva durante la predetta Cattività, e che il soleva per sua divozione recitare. Il Calmet sembra, che inchini a ciò credere ; e ne allega in confermazione una simile Aggiunta al Cantico, che fu nella cerimonia del Trasporto dell'Arca a Gerusalemme cantato sotto il Regno di Davide (a); dove si prega il Signore di ragunare il suo popolo disperso fralle Nazioni; pregbiera, che niun rapporto ha co' tem-

<sup>(</sup>a) Lib. 1 Paralip. cap. XVI. n. 35. &c.

tempi di quel Monarca, non più che quella, che in fine di questo Salmo si legge; amendue le quali si potrebbono egualmente levare, dic'egli, senza nulla guastare, o togliere della loro ceonomia, o del loro fenso. Ma queste Aggiunte nella Sacra Scrittura non fi debbono fenza grandiffimo fondamento immaginare ; perciocebe a molti inconvenienti potrebbono a poco a poco aprir larga via. Alcuni Greci Padri per tanto, a falvar ogni cofa, flimarono, che Davide, nel compor quello Salmo, folle da due diversi suggetti come occupato; l'uno de quali fosse il suo Peccato con Berfabca ec. l'altro foffe la Cattività del Papolo Ebrco in Babbilonia . Io per dir quel , che (ento , non vegeo necessità veruna d'avere a tal non fondata, e ssorzata interpretazione a ricorrere. La Chicfa ha ognora fimato, che Davide toccato nel suo cuore da Dio, dopo s ammonizione da Natano lui fatta , questo Componimento dettaffe, tale, qual' à, per un' umile confessione della sua colpa, implorando la Divina pietà. Nè l'intera interpretazione di esfo, giusta tal senso, riesce o malagevole, o impropria, come si può qui vedere.

La Proposizione di questo Salmo è una Supplica, nella qual Davide prega il Signore ad usare con esso lui misericordia, non qualunque, ma grande, perchè di molte miferazioni vorrebb' effere graziato : O Signor mio, o Padre ec. La prima di esfe è , che gli mondi l'anima da ogni colpa, e la sua Grazia gli renda: E pur per la infinita ec. Ma questa remissione della sua colpa l'aveva già Davide intesa da Natan, poiche a lui confesso il suo peccato (a). Paffa più oltre qui egli , e prega d'effer vie più giultificato per una maggior infusione di Grazia; onde tolto il cattivo abito, e mortificata la concupi[cenza, l'anima sua si faccia davanti a Dio più bella , e contra le tentazioni più forte : Io prego ancora, che ec. E io vi prego di ciò, dice egli al Signore, perchè conosco la mia malizia, e mi sta nella mente impresso il somite del

<sup>(4)</sup> Lib. II. Reg. cap. XII. a. 11.

DEL SALMO QUARTO. 207
del peccato, funcsissima conseguenza del peccato d'origine,

che mi sa di spavento tremare, ch'io non ricada: Perchè conosco bene ec.

Per muovere però Dio a concedergli la prima parte di questa sua petizione, altro mezzo non ci era, che una integrale, e dolorosa, e soddisfattoria confessione. Ed ecco ciò, che fa Davide dalle parole, In te ho io peccato ec. fino a quelle esclusivamente : O quanto gran piacer ec. Io confesso, dic'egli, d'avervi offeso : perchè se to diceffi altramente, farei un mensitore : il che è quello, ebe infegnò dappoi l'Appostolo S. Giovanni : che se noi diremo di non avere peccato, noi ci feduciamo; e la verità non è in noi (a). Ma i Santi costumarono ognora di confessare non pure i delitti certi, ma gli fregolamenti ancora delle passioni, e i moti, che in se sentivano, senza esaminare, se vi avessero o poco, o molto, o niente ancor consentito. Persuasi, che l'abisso della nostra miseria invoca l'abisso della Divina misericordia, aggravavano la loro indegnità, per provocare vie più la Divina misericordia, come sanno i poveri, che si mostrano più infermi di quel che sono, per provocare le genti a far loro maggior limofina. Perciò dice Davide: Io nelle iniquitadi ton concetto ec. e confessovi tale mia miseria, perchè voi amate il vero. E ciò quanto all'integrità. Onanto al dolore, bisogna ristettere, che quelle parole: In te ho io peccato folamente, non importano precisamente ci), che suonano elleno al primo aspetto; perchè così meramente considerate potrebbono infino riputarsi per mancanti di verità. Nel vero non pur contra Dio aveva egli peccato, ma peccato avea altresi contra Uria uccifo, contra Berfabea violata, e contra il Popolo scandalezzato; tutte iniquità, che lui rinfacciò nella sua ammonizione Natano . Ma vogliono esprimere quello, che a lui ne' suoi falli doleva più, ch'era Iddio offefo, come ben penetrò Teodoreto. Questo pensiero occupando profondamente la considerazio-

<sup>(</sup>a) Ep. 1 cap. L n. 8.

verità, colla quale li tratta, che fenza punto cercare, di esentar se medessimo, anza egli stesso protesta di volere, quando Dio il degni della sua amietzia, farme uma sportanea penitenza, mortificare i propri appetiti, vie più furs santo: lo son disposto a sar ecc.

La manera do cresione di li princisio di ogni caduta.

benissimo, che Dio rimette a' veri penitenti le pene spirituali, ed eterne, senza tuttavia rimetter loro le pene di questa vita, e le sofferenze del corpo. Ed era 31 pieno, nel suo interno d'un'umile amore verso questa pietosa se-

La mancanza d'orazione è il principio d'ogni caduta, e la perseveranza nel bene è un dono, che non si concede.

<sup>(</sup>a) Lib.II. Reg. cap. XII. 8. 9. 10. 14-

de, fe non a chi prega, come dice 5. Agolino (a). Davide adunque, per impervare quella persevenza, etè è il precipio logo della siconda para edila fius Supplica, matte in opera il detto mezza. E perchè Dio fronte in pena dè precati commessili felia cadere in altri; il riprega prè da principio umilmente, che si voglia assato dimensitiare delle suc colpe e siteminame dall'animo suo ogni vossigio. La domanda è gendia, ma a moverlo, con accorto, c bell'artissizio gli mette davanti la sua dostezza e facilità in perconare, e la gioria, e si insi gliene deriva dagli Umini: On quanto gran piacer ce. Indipassia caldamente pregario, a ecompagnando simpre la siu orazione con umilià e servo singolare: O Signor mio volgi ce. culla bonta di 100 in presonare aggiung per

secondo motivo a moverlo la sua gratitudine, per cui si dimostra prontissimo a rifare lo scandalo: Signor, se tu

fai questo ec. Per conchinsione poi di questo suo Salmo entra il Profeta in una spezie di Confutazione. E potrebbe alcun dire , dic egli : perchè o Davide , non offerite voi , ad imperrar queste Grazie, vittime e facrifizi ? Perche, rifponde, il vero facrifizio è il cuor contrito: e quelto è quello, che Dio vuole da me al presente : Egli mi parria fare ec. dove accenna, che l'uomo non si giustifica, che per la carità, e che i sacrifizi degli Antichi erano da se medefimi inutili. Per alwo, figuita egli , io fono altresi prontissimo a glorificarlo con ogni sorta d'immolazione. Ed ob! permettetemi, o Signore, ch'io possa stabilire la vostra Cietà, e fabbricarvi il Tempio, com'è l'ardente mio difiderio! Allora accetterete voi e facrifizi, e olocausti, ch' io ancora mi farò gloria di offerirvi in abbondanza, per espiazione della mia colpa , e per impetrazione di quella perseveranza, di che vi prego : Signor, fa che

Di quesso desiderio, che Davide aveva, di edificare il Tempio, ce ne sa autentica sede la Scrittura stessa nel lid d bro

Sion ec.

<sup>(</sup>a) Lib. de Eccl. Dogue.

110 ARGOMENTO DEL SALMO QUARTO.

bro secondo de Re al capo serimo (a); e nel libro terzo de' medesmi Re al capo ortavo (b); dal primo de' quali luoghi si trae altreia, che Geruslateme non era altora Città di quelle considerazione, a che Davide avvibe ve voltovo riduria, se i perpetui assiri di querra gitten armi alla mano, e per sorva d'assirio sorva di conquistata cui rani alla mano, e per sorva d'assirio sopra i Gebasia. Tale per avventura, e cettamente non migliorata di rioppo dovi tenerica i benebi altre sossirio le lue brame, come s'è detto, posibi Dio volle e l'una, e i d'atra di quiste imprese a Salomone serbate: il che tutto dallo stesso della caparisca.

(4) N. z. to. (5) N. 9. & ieqq.



VERSIONE 1. Milertre

Signor mio, o Padre di concordia (1), mel Dent, fe-Io prego te per la tua gran pietade, cundum ma-Ti degni aver di me misericordia.

gnam misertcordiam tuam. 2. Et fecundum multitu-

2. E pur per la infinita tua bontade Prego, Signor, che tu da me discacci (1) dinem misera-Ogni peccato, ed ogni iniquitade.

rum , dele int-. quitatem meă a pecsate mee munda me.

3. Io prego ancora, che mondo mi facci 3. Ampliur la Da ogni colca mia ad inimia. Da ogni colpa mia, ed ingiustizia; E che mi guardi da gli occulti lacci.

4. Queniam Iniquitatem contra me eft femmer .

4. Poiche conosco ben la mia malizia: E sempre il mio peccato ho nella mente (1), meim ego so-Lo qual con me s'è fin dalla puerizia . caium meum

> 5. Tibi fe-Rificerte in fermonthus tuis C vincar cum

5.1In te ho io peccato folamente (1): Ed ho commesso il male in tuo cospetto, il percari, & Perchè io fo, che'l tuo parlar non mente (1). malum ceram

judicaris. 6. Ecceenim in iniquitatibus conceptue Sum : & in Ch'ami il vero ) ch'io non ti ho celato recant conce-

6. Io nelle iniquitadi fon concetto (6); E da mia Madre partorito fui, Essendo pieno dell'uman difetto('). 7. Ecco Signor ( perchè tu se'colui,

Quello, ch' i' ho commesso in te, e'n altrui, pt me mater O quanto mi rincresce aver peccato, Pensando, che della tua sapienza L'incerto, e l'oscur m'hai manifestato! estra mana-

7. Ecce enlm verttatem dilewill a incertag Gocculta fanijefiafi mibi. S. Afterger me hyficpo, S

8. Io fon disposto a far la penitenza: E spero farmi bianco più, che neve, Se tu mi lavi la mia coscienza.

mundasor : lavahis me , & forer nizem dealbaber. c. Andlind meo dabli gasidium , of Letttiam, Cexul-

bumilleta.

offa tabunt

9. O quanto gran piacer l'uomo riceve, Quand'egli fente, e vede, che tu fei Al perdonare tanto dolce, e lieve!

> Se mai d d

SALMO QUARTO. 212 VFRSIONE Se mai io intendo quello, ch'io vorrei to Awate Aver udito nell'etade pazza, fatlem tuam a peccatis meis: S'allegreranno gli umili offi miei (1). C cmnts (n)entates meat 10. O Signor mio volgi la tua fazza (\*) dele . Dalli peccati miei; ed ogni fallo,... 1 1. Cor mundum cree in me Ed ogni iniquità da me discazza. Deur: 6 1/2-11. Rinnova lo mio core, e mondo fallo (1): elsum rettim E poi infondi lo spirito dritto innered in ti-Scoribus meli . Ne'miei interior senza intervallo. 13. Neprojit'at me a fa- 12. Non mi voler lasciare così afflitto, tie tua : 'U Di mi nasconder lo tuo santo volto: dum tuum ne Ma fa, che con gli eletti io sia ascritto. anjerat a me Non consentir, Signor, che mi fia tolto anterar a me Lo tuo spirito santo, e l'amicizia bi latitlam (a-Intarit Int & Della tua Maestà, che già m'ha scolto ("); Cirilia prin. 1pall co firma me 13. Deh! rendimi, Signor, quella letizia ("), 14. Decebe La qual fa l'nomo degno di falute: iniques vias E non voler guardar a mia ingiustizia. pil ad it con- F. col tuo spirto pieno di virtute (13) setemme. 14. Libera Fa, che confermi lo mio cor leggiero, me de fangui-Si che dal tuo fervir mai non fi mute. nibus Deur 1 Deur Salutte 14. Signor, se tu fai questo, come spero, mea : G exul-Io mostrerò all' umana nequizia ("1) table linena mea inditiam La via di convertirsi a te, Dio vero. tuam. 16. Demine 15. Libera me dalla carnal malizia ("), A ciò che la mia lingua degnamente ... labia mea ageries : C of Possa magnificar la tua giustizia (16). meum annuntiabit laudem 16. Apri, Signor, le labbra della mente, ivam. A ciò che la mia bocca la tua laude 17. Quentam f voluiffet fa-Possa maniscrare a tutta gente. celficium y dediffem witgut : 17. Egli mi parria fare una gran fraude (") holocarfils min A dar la pecorella per lo vizio, delettaberts . Della qual fo, che'l mio Signor no gaude("). 18. Sacrifitium Deo fri- 18. Lo spirto tribolato , al mio giudizio, ettut contribu-E'l cor contrito, e bene umiliato latur : cer con-

Si può chiamare vero facrifizio (").

tritum & bu-

miliatt Deur

Delibertly Cough

SALMO QUARTO.

19. Signor fa, che Sion fia ben guardato, VERSIÓNE, A ciò che il muro di Gerufaleme Sicuramente fia edificaro (1\*) fia Demonstra 20. Allora accetterai le offette infeme con le vitelle, che flopra l'altare e figuillatare

Con le vitelle, che sopra l'altare Offeriratti quei, che molto teme Al tuo comandamento contrastare. 19. Renigne fac Domins in bona voluntate tua Sien, ut gdifictur munif Jesufalem. 20. Tunc acceptabit factificiti jufitia, oblottones; & bolocausta; the imponent super altate suum viealiste suum viealiste suum vie

tulor . .

213

## ANNOTAZIONI.

(1) Ben qui è detto il Signore, Padre di concerdia; parchè egli volge ognora nella fua mente ceptrationi di pate, a non d'applictone (a); e vorrebbe, che cutti i poccaro il riunifico a lui.

(2) Perchè il Pecato è detto, quafi Tiranno, imposfessari dell'

(a) perche il Peccaro e detto, quali lirando, imponentario dell'Amma.
(j) La voce Peccaro in quattro modi è alopecata nella Sacra Serietura, come con apertifimi elempi dimpitra il Bellarudno (d.). Percinciocche lavi ora fignifia la colpa fiella morale, ora la cagione di effa, ora la cagione di effa, de con la fica di effa, che el li faccific no.

ciocche all ura fiquità a la origa fettia mozale, ora la explone di cita, que a para la pena di cita, ed ora l'efigitario di cita, que la fination a, la la virtina. Qui per peccurò inende il Saminia la Concupicantia i percuo l'appolio latera l'Appolio Palo, come è chiare dal Contello. I Non regari il Prassa nel suffer merida copp ec. ( e ) a non già perche da fia se resumente peccario i na tale colo pie figure il appolia, dice Santi Appolituo (d ), perchè dal peccario i venne, e pena è dal, peccario.

(4) Il mio unico, e fommo riocrefcimiento non è glà per le affirzioni dal vostro Profera Intinuccini a none vostro in pena delle mie colpe; una è folamenté d'aver peccato contra vol ec. (5) Ebbe Dance nell'intelligenza di questo passo in mira l'inter-

(5) Ebbe Dane nell'incelligenta di questo passo in mira l'interpretazione, che al medesimo diete l'Appostolo Paolo, cost serivondo (a): E per Dio verse: ma cost Octob inventice; sicome è festito, pricè tu si giustificato ne suci formeni, o vincis, quande avrat giudicate.

"(6) Parla qui Davide, giusta il comune parere de'Santi Padri, del peccato originale, e della concupifenta, e disposizioni prave in lui dal medessimo derivate.

and mechanis activation. San Girolamo Sant' Harlo, e vari autoki. Salteri hamou in fatti 1: In practa protein mere men şin vestedi. La present convert mere, Sebbene quanto alla Golfanta è lo fissio pi amo voltano Devide alero dive, 6 non che Giro multer l'aveva protein conceile con controlle con controlle controlle

<sup>)</sup> a) Ier. Cep. XXIX. n. 12. (6) De Amili. Ciat. & Siatu Pecc. Lib. V. Cap. X. (c) Epift. ad Rom. VI. n. 12. (d) Lib. I. Reitsch. Cap. XV. (e) Ad Rom. Cap. III. n. 4.

ANNOTAZIONI

fiolo l'aolo non parlava in difference maniera ( a ) : Io feare , diceva egli , un' altra Legge nelle mie membra ripugnante alla Legge della

mente mia, e tendonte a suberdinarmi alla Legge del peccate.
(8) L'Ebraico Testo si dice : Mi farai udire ec, e vuol'intendete: Voi, o Signore, udir mi fare:e l'interna voce del voftro spirito, che d'allegrezza mi empirà la fegno di remissione, la qual cosa lo vorrei . a attegerera mit empira in tegnia of reministore ya quat con a votrera, che fuccedura foffe nell'est mia pazza, eioè nel tempo della mia eccità. Tale, e tanto farà il mio gaudio, che mi ridondera fino nell'inferitor parte, e nell'offa. Non è, che Davide non fapefie già da Natano, come la colpa fua gli era flata già dal Signot condonata; mi
anno fore. Dia tiene luce il tan-diatem di all. vuol fare a Dio intendere le benedizioni di allegrezza, ch' egli è per ricevere per questa fua gran mifericordia e bouta; onde muoverlo più agevolmente a concedergli tutto ciò, che defidera.

(9) Faccia fi mette fovente nella Scrittura per Venderta , o Collera j e Fazza , dice il Volgarizzatore ; ficcome poco fotto Difenza , invece di Faccia, e Difeaccia, per licenza poetica. Così il medelimo Daute nel fuo maurior Poema diffe pur Torza invece di Torda : e Farta per Facela verbo (6) ; e Tretta per Trecela (1) diffe Bru-

netto Latini; e Lapo Gianni

Giral a quella, ch' ha la bienda trezza;

e così d'altre voci fi dica.

(10) E' giustamente conforme all' Ebreo , che così dice : Rinneva nel mie enteriere uno feirite flable, detto et, e vuol dire : Rinnovate, o Signore, il mio cuore, perche su esso corrotto dal primo inflante. della mia concezione; e a quella corruzione vi ho aggiunte, a via più lordarlo, le attuali mie colpe. Però fattelo toralmente mondo, e animatelo infine dello fpirito di rettitudine , o fia della retta afferione , che è la Caricà.

(11) Gioc , che m' ha formato e creato . Giobbe allegava quello stello motivo al Signore, per moverlo a clemenza. Le rue mant, diceva egli (d), mi banno fatte, e tutto m' banno formato all'interne : e cert di rezente mi precipiti? Ricordati di grazia, che m' bai impafia-

to fi come leso, e porrai ridurmi in polvere?
(12) Cioè l'amiciala di Dio, e la Grazia sua, ehe suno la vera allegrezza, e quella che ec.

(13) Quella è l'interpretazione in fatti, che danno a quelle parole Stiriu principali il Grifoliomo, Teodoreto, Niceforo, Euzinio, e molti altri; e di è la vera fignificazione della Greca voce Hegementcon, usata da Settanta Interpreti, che vuol dire, uno spirito dominante e regolatore, un'imperio di ragione, che fignoreggi le passioni.

Agli Uomini peccarori ed iniqui . Ed ecco la giufta compenfazione dello frandalo daro, che vuol tifare. (15) Dai carnali defideri, dall' trafcibile, e dal concupifcibile Ap-

retito, espressi nella Volgata col termine di Sanguentone : poiche nel-

le Concunifcenze il fangue principalmente predomina a come offervarono Sant' Agoftino, ed altri. (16) Cioè la giustizia da te comandata, che hanno gli Uomini a praticare, e le giulle vie, che hanno a battere. Così diffe altrove quello Profeta: Signere conduceremi nella vofira giufitzia (e). Onde S. Girolamo ottimamente volto : E la mia lingua predicherà i vofiti

comendamenti. (17) Cioè un'iniquo, e maliziofo baratto; poiche, come dice l'

<sup>(</sup>a) lad. cap. VII. n. x 2. (b) Rei. (c) Teforet, (d) Cap. X. n. 8. & 9. (c) Pila. V. n. 9.

AL SALMO QUARTO.

Appostolo Paolo (b'), Egli è impossibile, che cel sangue de Teri, e Ca-

Appenion tennes (\*) 1 sept \* emigrature, on the jungue de Tenly, C. C. (\*) II Tello Ebroo and legge apponion; 11 feerbijte son with place is ethe si offerbije om deteamble, wit out to sell Legge feintal of, the in nisona mandes on on princefers 2 Do nobel Legge feintal or dinnel. Ma pretende qui Davide, di stériour personnes e, the Do non II voleva da luis ferenue da his non voleva ne anche II Templo. On II voleva da luis ferenue da his non voleva ne anche II Templo. La ragione di ciò è , perchè intanto aveva Dio decretati a quel Po-La ragione di cio e, petene intanto aveva Dio decetetti a quel Po-polo farithi i di tante guife, i n quanto conofiendo in esto una inchi-nazione grandifima all'idolatria per lo lungo commercio cogl' Idolatri avuto i affinche non cadelle la faritirare anch' estico Centili agl' Ido-li, volle il Signore, che farificassi bensi, ma folo a lui vero Dio. Ma Davide non era materiale, e di grossi pessa, con con un consun degli Ebrei : era pieno di Fede dinanzi a Dio, e di elevatissimo cuore; Però Dio rimirandolo come un' Uomo tutto al cuor fuo; non come quel baffo popolo il governava, ma il lavorava con quello fpirito, che doveva estere il proprio de Cristiani - Scrisse in satti San Girolamo ; che questo Re non si doveva considerare come un Santo del Testamento Vecchio, ma al come un Santo del Testamento Nuovo, per

averne in fe efpress la Legge.

(19) Vere jacr/fiz/e : perché siccome col peccato Dio è osses, coat

colla penitenza di cuore ei fi placa.

'(20) Cioè, Signore, guardate Sion da' nimicl, e date una pace flabile al vostro popolo; onde e Gerufalemne, e il Tenpio si edifichi a vostra gloria ec. come se è già dichiarateo nell' Argomento del Salmo.

(4) Ad Hebr. X. n. 4.



A R-

# ARGOMENTO DEL SALMO QUINTO.

Domine exaudi orationem meam &c. Pfal. 101.

L sisolo di questo Salmo è, Preghiera del Povero ( cioè dell' Affitto ), che è ne travagli, e che ipande le sue preghiere davanti al Signore . Questo titolo è molto generale, e niente desermina ne insorno all' Autore del Salmo, ne intorno all' Occasione di esso. I Santi Acostino, e Gregorio intendono per il Povero Gesia Criflo, che parte in persona sua, e parte come Capo della sua Chiesa favelli . Tcodoreto , ed Eutimio vogliono d' altra parte, per Povero significarsi il Popolo in Babbilonia cattivo: e S. Girolamo ba pensato, che sotto il nome di detto Povero vi si figuri qualunque sia , che ba peccato. Tutti questi Padri stimano veramente sì fatto Salmo lavoro di Davide; ma il loro sentimento però è, che Davide in esso per uno spirito di profezia prevenisse le persone da loro intese, e i sentimenti vi proporzionasse, e i discorsi. A dire a ogni modo il vero, così fatte supposizioni mancano d'un solido fondamento: e sarebbono più plausibili, se all'effer divote e morali, aggiungesfero veramente il giusto letteral senso, che in primo luogo è da investigare.

La massima parte dunque dess' interpreti, e Padri intendono pre quel Pouvra, o Gerenia, o Daniele, o qualch' altro Prostea, che a' tempi della Cattività di Babbilonia firisse, al quale d'accordo questo Salmo attribusso. on Osservano il da Verstetti di dio 14, 13, 16, 17, che la Cattività era oramai vicina al luo sine, ovveco già finita Però notano, che tal Salmo racchiade non pure i gomiti de Giudei prigioni; ma i sentinenti di riconoscenza de medessi, dopo esserva de atta Cattività liberati.

Ma nemmeno a questi io so la mia mente piegare per due ragioni. L'una è, perebè intendendo sì fatto Salmo del-

ARGOMENTO DEL SALMO QUINTO. della Cattività di Babbilonia, difficilissima cosa riesce lo spiegarne i Versetti 16. 17. 23. e 29. E in vero come per la liberazione dalla Cattività passaron le genti a temere il nome di Dio, e tutti i Re della Terra paffarono a riverirne la gloria? Come Gerusalemme, e il Tempio ritornarono dopo la Cattività alla primiera loro maessà, e grandezza? Come si congiunsero dopo la Cattività tutti i popoli in un'ovile, per servire al Signore ? Come si stabili la razza del popolo Ebreo dopo la Cattività, sì che foffe per durar in eterno? L'altra ragione à , che la dettasura di quello Salmo manifestamense dimostra effer effo di Davide : poiche la stessa facilità , la stessa dolcezza, e lo stesso stile in questo si trova, che in quegli altri si offervano, che di lui sono senza dubitazione tenuti: dove ofcuri , concisi , e duri sono quelli , a cagione di esempio, ebe portano il nome di Asaf: e diversità di stile si conosce in alcuni altri, che di altri però si simano.

Di Davide adunque io reputo, che sia lavoro tal Salmo ; nè della Cartività di Babblonia simo pumo, che
in esso si Poure attri mon i, a mio credere, che il
medismo Davidero attri mon i, a mio credere, che il
medismo Davidero attri mon i, a mio credere, che il
medismo Davidero di suo coner avvendo dissipio in
orazione davanti a Dio, umiliato e contrito, chiede lui missircoriata e pieta, per tema del divino giuattria nel punno cstremo. Indi con un volo Pindarico
textuso spora si fessio, passa a celebrare la hontà di Dio
sull' alto ristesso, che egsi non pure sia per essandi la
sia adomanda i ma sia per venire dal Ciclo in questa vita mortale, a formarsi un oppolo accettorole e fanto,
che il lodi qui in Terra , e il goda poi in Ciclo: tra
quali cletti prega in sine d'estre i pure contato.

L'argomento adsuque di questo Salmo è una Supplica , che questo Santo Re in guisi di Povero, perchè impoverito in fatti di viritì , e di grazia davanti al Signore per le sue colpe, porge però ad esso, perchè voglia averne compassione, ed espadario, ogni volta che vonga assistito, o tentato: Signor esaudi la mia ec. ed movover Dio a ciò, per motivo gli adduce la sua pentenza, che abbraccia i Agire, e il Patire, che si para a. Il suo Agire il propone, e l'ampsista ada verso, Però che li mici giorni ec. sino alle parole, l'ho vegliato ec. Il suo Patire, o sua la sua sossienza la propue, e l'ampsista ada verso, l'ho vegliato ec. sino al verso, Or come l'ombra ec. Da questa penienza, signe egli, ne deriva, ch' in sono ostenato e simunto, quassi terra arida e magra: dal che rice per cossiguenza, che il Signore però il voglia claudire per compassione, e mostraggii il sino volto sereno.

Era Davide qui per soggiungere un'altro motivo a Dio di elaudirlo , che era l'infinita fua misericordia . Ma nel meditarvi per avventura , rapito sopra se stesso all' eccesso di quella , come si chiama nell'Evangelio la Pasfione di Cristo (2) , prese con altissimo estro a formare il suo argomento in tal guisa . Ab Signore , voi siete quegli, che in guisa di Sole levandovi a correre questa via mortale , verrete a falvar Sion , onde niuno dal vostio calor si nasconda : Tu sei Signor la luce ec. Ecco già il tempo , e l'ora , che voi volete usare l'estrema pietà al vostro popolo in grazia de vostri antichi servi , Abramo , Hacco , Giacobbe ec. e de' vostri Profeti, i quali , vedendo le affizioni di esso, vorrebbono , che voi gli perdonosse : Però ch' egli è venuto ec. Se voi, o Signore, gli tracte di que lor guai, tutti vi daran gloria, perchè avete voi edificata Sion ; ivi parrà la vofira grandezza, e fi vedrà, che non ispregiate le suppliche di que vofiri cari: S'ru li cavi Signor ec. Ma io veggo la protervia della massima parte di quella nazione, che vi [arà ingratissima: però teco la vostra bontà, infinita-

<sup>(</sup> a ) Luc. cap. 9. p. 31.

DEL SALMO QUINTO. mente diffustva di se, formarsi un popolo più accettevole e santo, e perciò scendere il vostro Figliuolo dal Cielo in Terra, per liberare il Genere Umano tutto dalla sebiavitù del Demonio, e constituirlo erede del Paradiso: onde vi sia grato in Terra, e poi glorioso con Voi in Cielo : Ma pur perchè la perfida ec. Per quella voltra però infinita profusione di misericordia, io vi supplico muovamente, che non vogliate levarmi di questa vita in un tempo, in cui vada a risigo la mia salvezza: Ora ti prego, o dolce ec. lo sono mortale, è vero, e fragile creatura, non come voi, che fiese eterno, e fiete il Creator d'ogni cosa: Tu sai ben, che di Terra ec. e dove i Cicli stessi periranno nel gran Di del Giudizio, voi vi starete immobile nell'effer volro: E quando farà il giorno ec. A ogni modo tutto il genere umano in quel giorno riforgerà dalla tomba, e si rivestirà di sua spoglia a rendervi ragione delle (ue opere : Tutta l'umana gente ec. Or ecco perchè io vi prego, che esaudiate la mia orazione, e che mi mostriate il vostro volto. Vorrei, Signore, che faceste sì, ch'io potessi in quel Di levarmi dalla mia tomba puro d'ogni colpa, onde poteffi io pure venir in Ciclo cogli altri vostri eletti a godervi: Or fa Signore, che da la mia tomba ec.

Un Salmo pieno di tante illenzioni por un precature, fu meritamente dalla Chieja collocato tra Tenitenziali, e con giufto riguardo dopo i predetti; perelò avendo effo di mira I efferemo Giudizio, queffa è una verità, che più che alma, può farti [ollectia i feggire il peccato. La moralità poficia, i ensufafmo, e la magnificenza di effo è tale, chi o paragonandolo con diverfo Pindariche più belle Odi, che banno un fimile andare, non poffo non ravvijare nel medefimo un fingolare elempio autora di prefia, non che una divota orazione di peniterza.

220 VERSIONE 1. Dhe exaumer meur ad te peniat. ame: In qua-Chane die tribu ler, Incline ad ove die invecapero te, priociterexaudi me. cerunt ficut fu-O off a mea ficut crem/um aruerunt . e. Percuffur eli ut fanum , d artile cor meliconia oblisui ili comede- 7. Simile fatto fono al Pellicano. re panem mell. 6. A Doct gemittus met adbalis or moum carni mea. 7. Similis fas Eins fum pelitcano folitudinis:fattuccii in domicille . S. Viellani . U fallur sti fecut puffer folltariur in tecto. 9. 9. Teta die exprobrobant mild inimica med : et que E landabant meadstrium me jurabant. 10. 2ula d. nerem tangua panem man-

ducaba: @ petum meum ch

fletu mifceba .

1. Dir reau.
di estionem I. Signor esaudi la mia orazione,
meam: Scla.

La qual gridando porgo al tuo cospetto, E vogli aver di me compassione. 2. Non aver- 2. Non mi privar Signore del tuo aspetto: 2. Ma ogni giorno, ch'io son pien d'affani(1),

Gl'orecchi tuoi ne inchina al mio affetto('). mr auri tuam. 4. Però che li mici giorni, e li mici anni, Come lo fumo, presto son mancati(1); E gli offi miei fon fecchi, e pien di danni (1), 4. Quia defe- 5. Percosso io sono, come il fien ne prati, Ed è già secco tutto lo mio core (1); Perchè li cibi miei non ho mangiatif');

6. E tanto è stato grave il mio dolore, Che longamente sospirando in vano (7), Ho quali perso il natural vigore.

Ch'essendo bianco come il bianco giglio, Da gli abitati lochi sta lontano (8), E fono affomigliato al Vespertiglio (\*) Che solamente nella notte vola, E'l giorno giace con turbato ciglio (10). filt : fattur in 8. I'ho vegliato senza dir parola (11): Ho fatto come il Passer solitario. Che stando sotto il tetto si consola ("). Ciascuno m'è nemico, ed avversario:

> Tutto lo giorno mi vituperava; E diffamava con parlare vario. quei, che nel passato mi lodava Con sue parole, e con lusinghe tenere,

Di lor ciascuno contra me giurava: 10. Perch'io mangiava, come il pan la cenere; E'l mio ber mescolava con il pianto, Per contrastar alla socosa Venere (13).

11. Ch'io

SALMO OUINTO. 11. Ch'io temo l'ira del tuo volto fanto (14), VERSIONE Qualora io penfo, che fon fatto lasso, ira e indignationi, tuat Da poi che me tu n'esaltasti tanto. 12. Or come l'ombra, quando il Sole è basso, allistie me, 12. Diet mel Si fa maggiore, e poi subito manca, fint umbra de-Quando il Sole ritorna al primo passo (13): dinaterunt Così la vita mia ardita e frança Cego ficur f.enum aral. Ora è mancata: e come il fecco fieno E'arfa, confumata, e trifta, e ftanca (16). 12. Matu Signor, che mai non vieni meno, 12. Tu autem Lo cui memoriale sempre dura ('7), Domine in aternum perma-Dimostrami lo tuo volto sereno. Act : O memeriale tour in 14. Tu fei, Signor, la luce chiara, e pura (18), general lenem , La qual, levando su senza dimora, @ generatio-Farà la Rocca di Sion ficura. 14. THexar-Però ch' egli è venuto il tempo, e l' ora geni m fereireres Ston : qu'a Di ajutar quella gentil cittade (19), tempus mile-Ch'ogni suo cittadino sempreonora (" e rendi eingoula venit temput. 15. Ed è ragion, che tu l'abbi pictade: 15. Quantam Però che le sue sante mura piacque placuerun: fer-Alli tuoi fervi pieni di bontade (21). pir tute labides eine : & Ter-Li quali udendo li fospiri, e l'acque, reejus mijere-E li lamenti, e i guai di quella Terra, buntur. A perdonarle mai lor non dispiacque (22). 16.S'tu(1) li cavi, Signor, da quella guerra(1), 16. El sime-Tutte genti, Signor, te temeranno, men tuum De-E il santo nome tuo, che il Ciel disserra (11 mine. Commer Reget Terra E tutti li Signori esalteranno tioriam tuam . La tua potenza grande, e la tua gloria, E tutti i Re ti magnificheranno. 17. 200 a a-17. Però che Dio in eterna memoria dificavii Drminus Sien a La fanta Sion volle edificare; C videbttur in gloria fua . 18. Refexis E lì farà veduto in la fua gloria (16). 18. E perchè guarda a l'umile parlare in orationem De'suoi eletti Servi, e non disprezza Lumillum; & non forests pre-Li preghi loro, ne'l lor domandare ("1). tel corner.

19. Ma

SALMO QUINTO. VERSIONE 19. Ma pur perchè la perfida durezza Di alcuni ingrati il mio parlar non stima. 19. Scribantur bet in ge-A lor non lo scriv'io, ma a chi lo apprezza("), neratione aliera : of paper Un popolo miglior, che quel di prima, lur, gul crea-Sarà creato (19); e questo degnamente bitur , landaelt Denlaum. Lauderà Dio in baflo,ed anche in cima(10). 20. Quia profpertideraceje 20. Però che dal luogo alto, ed eminente (3!) sactofue; Das Il Signor nostro ha riguardato in terra; decale inter-E dal Ciel sceso è fra l'umana gente. ram affects. ret compute co- 21. Per liberare dall' eterna guerra Quelli, ch' eran ligati, infermi, e morti, peditionum : ut felveret filtos Ed obbligati a quel, che il Modo atterra("). interemptorii . 22. Ut an- 22. A ciò che liberati, e fatti forti, naules in Ston Potessono lodare il nome santo nomen Domi-Nel regno de gli Eletti, e fuoi Conforti (13): ni : & landem eine In Jerus 23. Dove la gente, e'l Popol tutto quanto lalem . 23. In con-Saranno insieme con li Re pietosi (34): vertendo popu-E lì gli ferviran con dolce canto. les in unum , & Reger w 24. In questo Mondo, come virtuosi, ferplant Do-Risponderan (35) essi all'eterno Dio; mino. 24. Responder E poi saranno sempre gloriosi. ella via vietatis fue: Pan- Ora ti prego, o dolce Signor mio. Che tu ti degni di manifestarmi ci-atem diera meerum nin-L'estremo fin del breve viver mio. tia miši. 25. Ne 1002-25. Deh non voler a terra rivocarmi terme in di-Nel mezzo de'mici giorni (16):ma più tofto midio dierum mesium:In ge-Aspetta il tempo, e l'ora di salvarmi. nerationem & generationem Tu sai ben, ch'io di terra son composto. anni tui. E non, come tu sei, io sono eterno; 36. Initie tu Ma fono ad ogni male fottoposto (17). Die terră fun 26. Tu folo sei, che regna in sempiterno; dafti & oper a

Dheirra jina 46. Tu folo fei, che regna in fempitemo; Aghibi Opria daglibi Opria daglibi Opria daglibi Opria daglibi Opria daglibi Opria daglibi Opria at per la terra col profondo Inferno (11). 12, 15 prima at 2. E quando farà il giorno del Giudizio, primanari Or unon fina una fina daglibi Opria daglibi Opria da fina daglibi Opria da fina daglibi Opria da fina da

terofient. Tut-

SALMO QUINTO.

VERSIONE

mutabis cords

mutabuntur : Tu autem idem

erfeer. anni

perum tuccum babitabunt: &

femen corum

Tutta l'umana gente, che tu fai Ora invecchiarfi , come il vestimento , 38. E: ficut 28. Delli suoi corpi allora vestirai.

Li quai fubitamente in un momento Riforgeranno al fuono della tromba, Per rendere ragion del lor talento (19). int mon defi-

20. Or fa Signore, che della mia tomba 19. Filis ferlo esca fuora, non oscuro, e greve;

Ma puro, come semplice colomba. A ciò ch'io essendo allora chiaro, e lieve, in saculum di-

Possa venire ad abitar quel loco, Che li tuoi figli, e servitor riceve: Dov'è diletto, e sempiterno giuoco (1º).

#### ANNOTAZIONI.

(1) Per le tentazioni de' fuoi Nimici altrove già detti , i quali follicitandolo a peccare, il mettevano però in grandifimo affanno, timorofo che Dio non lo lasciasse cadere in esse.

(2) Al mio defiderio.

(3) Non vuol qui dire, che sia egli ridotto senza avvedersone all'estrana vecchiaja sua vuol dire, che per lo gran rammarico d'aver Dio osficio, i giorni e gli anni suol gli si sono presto consumati; e fi è per così dire accelerato Il fin della vita.

(4) Ciò è in fatti, che vuol'esprimere la Volgata . Perclocche la (a) Loo e mi latti, ene vuoi esprimere sa voigata. Pérdoche la svoc latina, Cemium, è , fecondo ne afferma Columella, quella minuta materia arida e secca, ene per ester così atta a bruciaria, da' Latin Cremium è appellata da Cremara; e volgatmente Brujaglica; onde bene l'Interprete : Cili offi mies son seccès, e pien di danni, cloè

frogliati di vigore, estenuati, starnati.

(5) Mette la Parte per lo Tutto, cloè il Guore per lo Corpo; volendo dire, che il suo Corpo è dinagrato, e ridotto a macie.

(6) Per cagione del mlo gran dolore mi fon fino dimenticato di prendere il folito cibo. (7) Perchè pareva al Santo Re , che Dio avesse , incollorito , per

lui chiufi gli orecchi, e che nol volesse esandire.

(8) Due satte di Pellicani ci ha, scriveva S. Girolamo. L'una è di muelli, che d'imprano la l'alte rapi, e viono di ferpenti. Di di muelli, che d'imprano la l'alte rapi, e viono di ferpenti. Di a molti Prefetatori, ed Interpreti fervire affai bene, per l'ipiquare i lo divoti penferi, e rifeffi, ma le quali no 291 stafano appo molti no divoti penferi, e rifeffi, ma le quali no 291 stafano appo molti ni Storiel della Natura per Ravice. L'altra forta è di quei Pellicati, della consideratione della consider che dimorano alle rive dell'acque, e fi nutrifcon di jesce, i quali con altro nome erano da gli Scrittori appellati Cipri. Di questa seconda forta è, che parla il Salmista, cons'è manifesto dalla voce Ebralca Keath, the fignifica un volatile, the vive di pefci. E Dante volendo apertamente ciò dimostrare, vi ha aggiunto a circonscriverlo, Che effendo blanco ec. perciocchè la candidezza del Cigno era come ita lu pro-

verbio appo gli Antichi. Onde Virgilio (a) chiamo Piume Cignes quelle del Re de' Liguri, volendo dir Candide; e il Colore Cignes fi diceva comunemente da quegli per Color bianco. A questo Augello per tanto si paragona il Profeta. Per intelligenza di che è da sapere, che di questo Volatile questa favola si riferiva ab antico , la qual'è , che Cieno Re de' Liguri effendo amante di Facconte, poiche ne intefe la merte, dal continuo pianto fu mutato in così fatto Uccellone, il quale con voce incondita, e roca, tutto che belliffimo, fe ne va lontano ogni ra dagli abitati luoghi , dolentemente piangendo. Però Virpilio (ii) il canto di effo appello Roce : e il medefimo diffe l'Antor della Philomena; fpiegandone il canto collavoce, Drenfans, che fignifica un Canto erfate ; e il medefimo diffe Luciano (c), ferivendo, che Gracidane dijeraziatamente et. , i quali Autori differo molto megllo la verità di coloro, che aferiffero ad effi un Canto dolce e foz-ve. Ora vuol dire il Profeta, io fon fatto qual Cigno, che tutto.bè apparif.cn:e e ricuardevole, a ogni modo fugne la genti, e fi ritira folitario a gemere e:-

(9) La voce greca, Nylliterax, vuol dire un'uccel nero notturno s ed è fermata da Nyx, che val Nette, e da Cerax, che val Ceres, il quale fu cesì detto da Ker. t, che vale Nere, L'Interprere noftro, avendo riflefficre al detto fignificato, ftimo di non poter meglio tradurre in volgare la voce Nythiterax, che ufando la voce latina Vesperille, che è lo stesso, che Nottola. E il Profesa con tal paragone dir volle, che rer lo gran fuo dolore non folamente fuzgiva le centi, qual Cieno, ma fuggiva per fiu la lute, qual Nottola.

(10) l'erche non può fofferire la luce per la debolezza delle pu-

pille. (11) Entra qui ad esporte al Signore la sua sossereza, e dice : Le altrui persecuzioni, e maldicenze sono state cagione, ch' lo passassi le norti vegliando. Ciò non offante non ho detta parola ne di morniora-

atone, ne di rifentimento.

(12) Difegua qui il Tefto Ebreo quell' Augello, che appunto dagli-Italiani è nominato Paffere felicarie , e da' Fraucefi Chonette, ficcome ferive nel fuo Hierezoteo il Bochart ; il qual'augello ha per fua natura di flassi folo in su la sommità d'una magione, o fotto un tetto, pas-fando la notte in un siebile canto. Tal son sart'io, dice il Proseas, che fenna punto querelarmi de'niei Nimici, passo le voglie, confolan-tenza punto querelarmi de'niei Nimici, passo le voglie, confolandont infleamente fulls speranza, che ho nel mio Dio, e nell' invocate il fuo nome

(13) Affegna qui il motivo, per cui gli erano molto contrari, e dice, che è, perché faceva penitenza, per mortificare il fomite del peca-to. In un Salmo qui avanti posto aveva generalmente ciò detto con quella espressione : Quia sequepar bonitatem . E quella sua penitenta era , ch' exli conoscendo la colpa sua , ne piangeva perpetuamente ; mefcolando la bevanda colle fue lagrime : e a mortificare la concupifrenza, che ve l'aveva fatto cadere, fi umiliava profondamente, e fi nudriva , per così dire , di cenere. Foreja Venere è poi qui detta la Concupificenta, o Lafcivia ; nel qual fignificato fu comunemente da li

<sup>(</sup>a) Ancid. lib. so. v. 187. Cujut olorine furgunt de vertite penne.

<sup>(</sup> b ) Ibid. lib. 21. v. 418. ranci cygni (1) Crocitant hi admodum abfurde, & intlegances. Lib. de Eleftro.

antichi Latini, Terenzio (a), Virgilin (b), Seneca, ed altri, adoperata . Ne fu l' etimologia di Venus fon già da udire i Latini : ma

esta è tratta dal Beneth degli Ebrei, che si legge nel quarto Libro de Re (r), come nsservò il Reincsso (d). (14) Questa è la ragione, per la quale si studiaya di mortificar colla penitenza il fun appetito , ed è , dice , perchè troppo mi spaventa la vostra collera, quando in considero, che divenni lasso e fiacco; e però caddi in peccato nel tempo, che voi can tanti favari e grazie mi avevate efaitato. Il Tefin Ebreo ha : Perche avendomi innalizate, m' bat gittato contra terra : e potrebbe fpiegarti delin innalizamento temporale agli onori, e alle dignità, e dell'atterramento, che Dio fece di lui nelle persecuzioni contra lui permesse. Ma realmente qui il Profets parla dell'innalzamento, e abbaffamento spirituale, coma apparific da tutto il Contesto. Onde quell'espressione : M'bai girrato a terra, è simile a quella, che Dio indurò il cuore di Faraone, e altre tali , le quali tutte non fono , che modi vnigari di faveilare , conse volgarmente fi fuol dire : Il tale mi ba revinate , non perche il tale veramente abbia voluta, e prodotta la mia rovina, ma perchè il tale mi ha negarn quell'oppnreunn inccorfo, per diferen dal quale in fono caduta in ravina. Perchè del refta è certifinm, che Din non vuole, ne può volere il peccato, per effer effenzialmente opposto alla fua fantità , e al fuo effere.

(15) All'Orizzonte, d'onde si comincia a muovere, e sa il primo

passo, a correr le fue rivoluzioni.
(16) Vedi ciò, che si è detto nell' Argomento.

(17) Memoriale, cinè la mamoria del cui fanto nome, e della cui immenfa bontà fempre dura, e durerà in eterno.

Profeti, e Servi la riguardarono ognora con compiacenta, e con affettn.

(22) I quali vedenda în ispirito i sospiri, l'acque, cioè le lagrime, i lamenti, e i guai di quella terra , afflitta da te in gastigo delle sue enipe, fi fentano per compassiona intenerire, e varrebbono, che la folfe datn perdono.

(23) S'tu, invece di Se tu, apocape, o troncamento dagli antichi Volgari affai frequentarn. Lo fleffo Dance nel Sonettn , che incomincia Degli ecchi , così dice :

E i'tu mi dici , come il fai? che 'l fento. e Fazin degli Ubertl:

E i'u veloffs dir, come il fe io. e M. Cinn :

Guarti d' Amor fe tu piangi , o s' tu ridi .

e M. Onefto: A morir m' ba condotso, e s' su nol credi ec.

(24) Cice da quelle afflitioni, che la guerreggiano, e abbattono. (25) Cha

<sup>(</sup>a) In Eunuch. Sine Cerre, & Batcho friger Fenur. (b) Georg. s. Frigidas in Fenerom Senior. (c) Cop. 27. n. 30. Interest Beneth, thefth, Tabernateda Fe-meru. (d) De Ling, Ponic. cap. 8. (c) Pfalm. XVIII. v. 6.

226 ANNOTAZIONI AL SALMO QUINTO:

(25) Che apre il Cielo a fua voglia ; e ne fa feendere giù le bene-(26) Questi sono i motivi , per li quali dalle genti farà Dio ma-

gnificato, e fono : perchè ha voluto falvare Sion nella fua beità, e manifeffare in esfa la fua gioria.

(27) Altro motivo, and' è per effere glorificato il Signore, che è,

perche efaudifice i fervi fuoi, che lo pregano. (18) Vuol dire : Ma ecco ene gli Ebrei perfidi non crederanno alle nue ammonizioni , ne alle mie profezie . Però per loro non icerivo io queste degnazioni del Signore , ma per altri , che sapranno approfittarlene

(29) Cioè il Popolo Criffiano.

(30) In baffo, e in tima, cioè in Tetra, e in Cielo.
(31) Ecco il motivo, per lo quale questo Popolo nuovo loderà
Dio cui in Tetra, e poi anche in Cielo; perchè Dio dalle altette del
ino Tabernstolo in Cielo ha riguardato qui in Tetra ec.

(32) Cloè Schiavi del percato : e favella qui Dante con mira a quello ; che lafciò feritto a' Romani S. Paolo (a) : cloè ; che // prechie Vome nofice fu infieme crecififfe con Gesti Cetfe , perche foffe difinite il corpo del percare, cie il fenoreggiata nel Mondo, e che il aveta refi engli ; cude pli non arefime a fersire ad esto.

[33] Degli Spiriti beati, che sono conforti degli Eletti ed

gaudio.

34) Ornati di pietà, o fia di probità, religiofi e fanti : e allude a' Re Seniori, de' quali fi parla nell' Apocaliffi (6).

(35) Corrifponderanno volentieri alle ifpirazioni, e al voleri di

(36) In quello tempo pericolofo , in quella mia fervida età ; ma datemi tempo di penitenza, e afpettatemi . E A terra ricctarmi è lo ftello, che Farmi tornar in terra, cioè Morire, giusta l'espressione di Dio nel Genesi (c). (37) Cioè , fuggetto ad ogni înfirmità e difgrazia , che mi può

torber la vita.

(38) Chiariffimo argomento, ehe qui si parla di Gesù Cristo, e della Chiesa sua Sposa, non della Cattività di Babbilonia, è, che l' Appostolo Paolo, volendo gli Ebrei convincere della divinità di Gesh Crifto, questo fedicelimo Verfetto loro appunto allega : Initie tu Demine ec. ( 39 ) Allude l'Interprete nella fua Traduzione alfa Parabola Evan-

gelica de' Talenti (d), dove per Talenti s'intendono i doni naturalis e soprannaturali da Dio datici et-

(40) Festeggiamento , e letizia , nel qual fignificato usò Dante si fatta voce nella Cantica del Paradifo più volte ; ed espreila mente nel Canto 11. cosi ferivendo : Qual'd quell' Angel, the cen tante elucce

Guarda negli occhi la nofica Regina, Innamorato il , che par di fusco?

AR-

(4) Cap. V. n. 6. &c. 16) Cap. IV. (1) Cap. III. n. 19. (d) Marth. cap. XXV.

### ARGOMENTO DEL SALMO SESTO.

De profundis clamavi ad te Domine . Pfal. 129.

Uesto Salmo, che non altro titolo porta, che Cantico de' Gradi, per effer uno altresi de' Graduali, è riguardato da Padri Grifostomo, Ilario, Eutimio, Teodoreto, e Beda, come una Pregbiera de Giudei, in Babbilonia cattivi , che , oppressi sotto il gravissimo giogo di quella scrvità, implorano il soccorso del misericordioso Iddio; e in lui mettono le loro speranze. Aitri colla Verfione Siriaca l'ascrivono a Nebemia, e a' Giudei, novellamente in Gerusalemme tornati, quasi lamentantisi della malizia de' Samaritani, che si opponevano al ristabilimento delle mura della lor patria. Io non veggo però motivo veruno, per cui si debba toglier a Davide questo Salmo: quando anzi dalla teffitura, e da fentimenti fi argomenta, ch'è sua fattura. Però io, dopo alquanti altri, lo stimo da esso composto, altora quando, pentito dopo il peccato con Berfabea, fi trovò travagliato nelle fue difavventure. E per avventura egli il fece, quando, perseguitandolo Assalonne, egli fuggitivo dal Figlittolo si stava nascosto nella caverna d' Engaddi : dove spogliato veggendosi d'ogni umano soccorso, stimò di mettere in Dio ogni sua confidenza. Ma come Davide ben'insendeva la sorgente delle fue difgrazie : così fenza parlar di queste, che in genere, cerca principalmente il perdono delle sue colpe, ond'eran effe prodotte .

L'argomeno del Salmo è dunque una Supplica, ele porge al Signere, efficelò l'Qindifica I Dallo profondo chiamo ce. Non il pecifica versimente, che fia ciò, ch egli brama: una dagli ultimi due verfetti fi fa manifilo, che intende, che Dio gii precioni la colpa fina; e che il folievi altreti dalla temporal affizione, che glitiri era venuta. E veggendo, che Dio oppo gli portva, per non efaudire.

lo, i demeriti suoi, il prega a volerne divertir gli occhi: E non voler guardare ec. Perebè, seguita egli, se tu riguardi alle colpe dell'uomo, niun vivente sarà nel tuo cospetto giustificato, ne salvo: Ben fo, che se tu guardi ec. Ma io fo, che sei infinitamente mijericordiofo: però Jenza perdermi di speranza, al che posrebbe condurmi la considerazione de miei peccati , to sto aspettando , che la sua volontà si piegbi alle mie pregbiere: Ma perchè fo, che sci pien ec. Aggiungo di più, che perchè fo. che tu, come Autor della vita, non vuoi che il peccator muora, ma anzi, the si converta, e viva (a); percibbo io in te non solo posta, ma fermata e stabilita la mia fiducia: E perchè sei l'Autore della vita ec. Su questo fondamento della divina misericordia appoggiato, quasi come di se già ficuro, che Dio fia per esaudirlo, passa, come argomentando dal suo esempio, ad esortare Ifraello di metter in Dio sempre mai ogni sua confidenza, su quello rificfo medefimo, che di se pregando avea fatto; cioè, che Dio è pieno di bontà, colla quale supera infinitamente la nostra malizia: onde vedendo Ifraele contrito, gli rimetterà ogni suo demerito: Adunque dal principio ec: Con quello finimento, che è come la perorazione del suo discorso, tira altresì obliquamente a vie più conciliarsi la benevolenza di Dio, magnificandone l'universale misericordia.

Un Saimo tale, in cui Devide fi confest con somità grandifino poccasore, e a ogni modo pino di fidarza nelli infinita bomtà di lui, ne prega, e spera il provinono; fu con giusta razione posto dalla Chiefa rai 'Pentienciasi. Anzi per espera in nesono ma di atro partato, che della misfritorotai di Dio sporaggrande, e della speranza del perdono de peccasi; ben i datto la medessima da recitassi in follitro dell'. Anime del Purgasorio: posto massimamare, che quelle parole, De profundis clamarui; le parveo opportune, per darci l'idea d'un Anima, che in luggo profundo, e o survo sila reschiassi con pena.

SAL-

<sup>(</sup>a) Etechiel, cap. XXIII. n. 15.

SALMO SESTO ... Allo profondo (') chiamo a te Signore, VERSIONE 1. Deprefus-E pregoti , che ti degni esaudire disclamavi ad La voce afflitta dello mio clamore. 2. Apri Signore il tuo benigno udire A la dolente voce sconsolata, E non voler guardare al mio fallire.

3. Ben fo, che fe tu guardi alle peccata, preculionis Ed alla quotidiana iniquitade ('),

Già mai persona non sarà salvata (3). 4. Ma perchè fo, che sei pien di pictade, Demine quie E di misericordia infinita (1). Però n'aipetto la tua volontade (5).

5. E perche sei l'Autore della vita, Il qual non vuoi, che il peccatore muora (6), finni te Die.

In te la mia speranza ho stabilita. 6. Adunque dal principio dell'aurora

Si de'sperare nell'eterno Iddio Fin a la notte, e in ogni tempo, ed ora. 6. 4 costodia 7. Però ch'egli è il Signor sì dolce, e pio, mattirna mi-

E fa sì larga la redenzione (7). Ch'ei può più perdonar, che peccar io. Dem no. 8. Onde vedendo la contrizione

Del popol d'Ifrael, son più, che certo, cortosa and Ch'egli avrà di lui compassione:

E lasceragli ogni perverso merto (\*).

te Domine:Dorilne exaudi potem meam . 2. Flant aurer tua intendente. In pocem de-

3. Si ini,uitates observaseris Domine :

fuftinebit ? 4. Quia apud te propiniatio eff; O propres levem tuam |u-

s. Suffinnis anima meala merko emissoa , rabit agima mes In Die.

matutina uf-Speret Ifrael to 7. Rula ogud Domiann mifericordia : &

eum redemotto. S. Et ipferedimet Ifraelex

eithling Intonitatibut elvi.

#### ANNOTAZIONI

(1) S. Grifostomo, Tendoreto, e alcunt altri Greet intendono del profundo del cuore, cioè dall'intimo fondo. Ma può letteralmente in-tenderfi della Caverna d'Engaddi.

( 2) Gioé a' peccari, che si commettono alla giornata, i queli , comun jee venlali , ci demeritano i più fingolari faveri del Signore ; ci diminuicono la fua amicicia ; e ci rendono men belli a' fuoi fguardi " Perclosche col nome d'iniquità s'intende qui qualunque prevariazione della Lerge, come ben notan gl' Interpreti , obbligante o forto grave, o forto leggiera colpa.

(3) Per intelligenta di questo verso è da offervare, che nel Testo Ebraico, e nella Version de Settanta, invere della voce Oife paverti, fi legge Cuffedier ; come fe diceffe : fe tu Signore custodirai i nostri pec-

## Annotazioni al Salmo sesto.

ent, che fone-i-mèté distit, per dégene ri, jone, e per guidicres a ripor di publici, cerre che mina pecturie perfons authé faira; reciorche opin officia divina è d'infinite multita, e noi fenta la miferiori los fins Gratia non polítimo pur i moncre il fun nonse, some infera l'Appoficio Parlo (cl.), non che dolerci y e foditirer par le entre periori (4) Ben qui Dane interpresa qu'il il similiar di qualita Legas, che Dio et la detta, yinda la quale, prò todo a confamme el avrobte i non di quilla Legas, como berno nora il Bellarmino (d.), ch' ch' di ter-

"il die: Speen, che parent effendients, che un faren torter, o una voir.

(6) il Tello ha, P. Anama mis ha figerate nella fine Burela, vice
Premeffar e Dante nella fina Verfione ha posto la Parela, o Premeffa
festa, fattati fipertalmente per bocca d'Exchélilo (2), la quale v,
che non vuol'egli, che il peccatore nuora, ma che si converta a penitenta, e viva.

(1) Sant Agollino, ed altri interpretano quello paffo della redenzione copiofa e foprabbondante, che Gesh Grifto ha futta col Sangue fuo. Comunque fia, egil è certo, che la mifericordia di Dio è infinita, e fuorra infinitatamente qualiunque umana milizia.

(8) Condoneragli, perdoneragli ogni denerito, e tolpa.

(a) Epift. I. ad Corint. cap. va. n. j. (b) In hunc loc. Pfal. (c) Cap. XXXIII. n. vv.



#### ARGOMENTO DEL SALMO SETTIMO.

Domine exaudi orationem meam . Pfal. 142.

Nebe questo Salmo fu da alcuni giudicato lavoro d'alcun'Uomo A pio de prigioni in Babbilonia, che a nome del popolo suo il componesse, per domandare a Dio il ritorno alla patria . E più stranamente ancora la Versione Siriaca lo spiega della guerra di Davide contra gl' Idumei . Ma Origene, Teodoreto, e moltissimi altri si tengono al titolo, che è : Salmo di Davide, allora che il suo figliuolo Assalonne il perseguitava: e in questa circostanza composto il reputano molti ancora di quegli, che credendo con Sant' Ilario, effere stato tal titolo da' Greci aggiunto, non pongono ad effo mente: perciocche niuna cofa vi ha in vero in tal Salmo, che non pur non si opponga a così fatta supposizione, ma che, in-

terpretata alla lettera , non si accomodi a pieno .

L'arcomento adunque di questo Salmo è una prechiera, che Davide porge a Dio, perchè il voglia liberare da suoi persecutori : Signor efaudi la mia orazione. E il primo motivo, che a Dio propone per inchinarlo al suo desiderio, è il titolo di sedeltà, sondato sulle promesse lui fatte di mantenerlo sul Trono: Deh! piacciati Signore ec. Da Dio, onde ha tratto il vrimo motivo, scende Davide al comune degli Uomini, onde trae il secondo, e dice, che riguardi il Signore all'umana condizione, e fragilità: perchè s'egli vorrà procedere con rigore, niuno si troverà degno della sua misericordia: Non mi voler con la ec. Dal comune degli Uomini passa al particolare de' suoi Nimici, e ne dimostra la fierezza, e l'orgoglio, con che lo trattano, che allega per terzo motivo: Peto che l'Alma mia in fuga è mossa. Per ultimo viene al suo stesso individuo, e il quarto impulso ne trae, che dà a Dio, per effere efaudito, il qual'è la fua fincera riunione con lui, preceduta da migliori Atti dispositivi, e accompagnata da una costante rifoluzione di perseverarvi. Gli Atti dispositivi sono una ferma speranza fondata su una vivissima fede della misericordia divina: Ma pur quand'io ho ben ec.; e quindi un fertiorofo ricorfo accompagnato da una umile diffidenza di se: Lo intelletto mio ec. La fua riunione al Signore, il quale ei prega.

ands crassonem meam : aurtbut percine eife. In teritate tua: exaudi me in tva insitta. tres In indicia eum ferso tuer gula nen jultaficalizar in sonf-eEn tue omnis sisens .

ental of Intmicus animam meam : èumé-Hagis in serie 4. Coliciavit me to objects Ecus mortuos me Spiritui ment : in me turbatum eft cor meam. s. Memor ful dierum anti-· cucrum : medibut tall ! In fullit menuli suarum meditabar . 6. Expands manus meas

exaudi me Domine : defects fpiritur ment.

ad se: anima

SALMO SETTIMO: VERSIONE I. Signor esaudi la mia orazione, La qual ti porgo: e'i tuo benigno udire Apri a la mia umile offecrazione. crationem mea Deh! piacciati Signor d'esaudire Il servo tuo nella tua veritade (1), Che senza la giustizia non può ire.

3. El non in. 2. Non mi voler con la severitade Del tuo giudizio giusto giudicare; Ma con la consueta tua bontade. Perchè se pur tu mi vorrai dannare (1), Non è alcun, che viva, il qual si possa Nel tuo cospetto mai giustificare (3).

2 Let poje 3. Vedi, che l'Alma mia in fuga è mossa (1) Per li Nemici miei acerbi, e duri; Si ch'io ho perfe con la carne l'offa(1). Water in serra 4. Costor m'han posto nelli luoghi oscuri (6), Come s'io fossi quasi di que'morti. Che par, che debban viver non ficuri('). facult: Can-Onde i miei spirti son rimasi smorti (1), Ed il mio core è molto conturbato, Vedendosi giacer con tai consorti (2). 5. Ma pur quand'io ho ben considerato Tutta la Legge con l'antica Istoria, E quel, che tu hai fatto nel paffato; tatus sum in Io ho trovato, che maggior memoria Si fa di tua pietà, che di giustizia (10). Benchè proceda tutto di tua gloria ("1): 6. Onde dolente, e pieno di triftizia, A te porgo la man, perchè non posso Con la mia lingua esprimer mia malizia("). mea feut teres Lo mio intelletto fi è cotanto groffo,

Che come terra fecca non fa frutto, Se non gli spargi la tu'acqua addosso ('i): 7. Veletter 7. Onde ti prego, che m'ajuti al tutto (14). E presto presto esaudimi Signore, Perchè il mio spirto è quasi al fin condutto.

SALMO SETTIMO. 8. Deh! non asconder al tuo servidore VERSIONE 8. Non aper-La faccia tua: a ciò che io non sia tar factem tuh Di quei, che al lago (15) discendendo muore, a me: of fimilio ere descenden-9. Fa sì, ch'io fenta quella cortesia (16), sibus in locum Che fai all'Uomo, pur ch'ei si converta: for mibi mane Però che spera in te l'Anima mia. milericordiam 10. Tu fai, che l'Alma io ti ho già offerta 17): te figrati. tuam : quia in Ma pur Signor a te non so venire, 10. Netam facmibi wams Se la tua strada non mi vien scoperta. in qua hbulems 11. Io prego, che mi vogli fovvenire, quin ed . e levat' aninia mel. E liberarmi da' Nemici miei; 11. Frine nee Però che ad altro Dio non so suggire (18), de inimicio meis Dke, ad O Dio eccelso sopra gli altri Dei te confugi: doce Fast, ch'io senta la tua voluntade ('?): me facere toluntatem tula . Perchè tu fol mio Dio, e Signor fei. oula Dent 12. Deh fa Signor, che la benignitade ment et tu. Del tuo Spirito Santo mi conduca 12. Spiritue tuns bonus de-Nel diritto cammin per tua bontade (10) duces me in terram rediam; Se, come spero, tu sarai mio Duca (11), prester nomen Io so, che viverò per sempre mai Inum Dhe pivificable me in Dop'esta (") vita labile e caduca. equitate two.

13. Ma pur bifogna, che da quelli guai
E tribolazioni tu mi cavi;
Come più volte per pietade fai (\*).

14. Perchèio fono detuoi fervi, e fehiavi na differente la prego, che diffrugga tutti quelli, Li quai contra mi fono crudi, e gravi, volte la prego che al mio bene far fono ribelli (\*), man mene y
E che al mio bene far fono ribelli (\*), man mene y

N N N O T AZ ION I.

(1) Clois, feomodo la verirá delle true promele, so fee titue un'asti di conferentati in fui trono, a' onde un'a receitate II unto figliando Africa, per cui su quinti del trono, a' onde un'a seccitate II unto figliando Africa, per cui su quintibi tra me, a' la la la conferenta del trata, per cui su quintibi tra me, a' la la II. Griffordo un trata qui per juichista la mifericordia; offerando con regiunte, che feptilo la giulticia finette nelle Sacre Settiture per la mifericordia. Puma, e' l'attra interpretatione e l'actore del fine médelonio perchè la youndé fair-que Re, che la mifericordia verò III médelono Re.

(2) Condarnare, come percatore, e reo.

(3) Di niense mi rimorde la sectionza, diceva l'Appostolo Paolo (4); ma non per citò to fono giustificato, perciocchi chi mi giudica è il sigare. Nel vero gli Angeli non sono mondi nel suo cospetto (6); si perchè la loro santità è participazione, e dono di Dio; e si perchè la

<sup>(</sup>a) Epift. 1. ad Counth. IV. n. 4. (4) lob, cap. XXIV. n. 6.

ANNOTAZIONI AL SALMO SETTIMO.

medetima fcomparifce davanti alla infinita di vina Santità. Che direm de' Mortali , de'quali dice la Scrittura , che molte volte cadon i medelimi giufti (a)? (4) Quafi per abbandonare il corpo, e fuggirfene : cioè a dire, io fon ridotto all' eftremo: il che dimoftra l' aufiofo frangente, al qual'

era allora Il povero Davide ridotto.

(5) Cioc, fon divenuto quali uno fcheletro, pura pelle, coffs fnunte. 6) La Morre , e la Tomba fono fovente fignificate nella Sacra Scrittura fotto il nome d'Ofcuertà ; e le diferatie fotto il nome di Morre. El vuol dunque dire, che l'hanno ridotto quafi alla tomba, e lo riguardano come un' uomo perduto.

(7) Cioè di que il Infelici, che fi hanno per morti, che viver non pollono un fol momento ficuri, per timore, che da un' iffante all'al-

tro non fieno con lutti al patibolo.

( 8 ) l'er traslazione ; cice abbartutl , e fpoffati .

(9) Cioè con gli detti fpiriti abbattuti. (10) In farti Della mijertcerdia di Dio è piena la Terra , dice al-

trove (b) questo Profesa.

(11) Benche tauto la tua pierà, che la tua giuffizia fono directe a tua gloria. (12) Malizin qui non fignifica penfamento di rea mente, ne per-verfità morale; ma fignifica male filico, conflornazione, infirmità, e fimil cofa: firnificazione, che fu mon di rado ufata dagli antichi Tofeant . Cosi Albertano Giudice da Brettia : (c) E'da fervare l'ufanza delle Medice ; che coloro, che hanno lieze malizia, liezemente gli curane. E Brunetto Latini ( d ) : & le maligie, ele fon per cagione di flemma, fine rie di verno troppo duramente. E Il Paffavanti (+): Cotale bu quefta malizia rimedio : e il Petrarca, e altri ulano pure tal voce in questo fignificato. (13) L'intelletto mio è si flupido, che non fa, che fi penfi, fe tu non l'auti. Egli è come terra fecca, che non sa produrre verun pen-

fiero, fe con la tua Grazia, quali con acqua non lo fecondi. (14) Onnimente, e in ogni cofa. (15) Clob al Sepoloro, nella quale fignificazione più volte nelle Scrit-

rure e ufata la voce Lago. (16) Di riguardarmi con ispezial protezione ed affistenta.

(17) Citie, che altrove diceva (f): Il mio tuon è preparate, o Signere: io voglio effere tutto vostro: e nii dichiaro per vostro: fol tanto aju-

tatemi colla vostra Grazia; perchè da me sono impotente pur a prinelpiare la via della mia falvezza. (13) Non che fieno altri Dei, fuori che il vero : ma intende di queel Idoli, che dalle Genti eran' adorati per Dei, de'quali Davide in aliro Salmo fi burla (g) chiamandogli Dei , ebe banno erecchi , e non featono; banno ecchi, e non vedone; banno mani, enon palpano; hanno leal, a non camminano ee, lo non fo capo, dice egli, a quefic flatue in-

fenfate, che fono argento, ed oro, e niente più ma sì a te, vero Dio. ( 19 ) Questa e la prima cosa , di che preza Davide il Signore , per poter perseverare nella sua riunione con Dio, cioè d'intendere la volonta di lui, e quel, ch'egli da esso desidera, per metterlo in escuzione. ( 20 ) E questa e la feconda cofa altresi necessaria alla perseveran-

za, della quale supplica Dio cioè , che la Grazia dello Spirito Santo il vo lia per lo diritto cammino condurre. (21) Duce , Scorta , Guida ; nel qual fenso più volte trovafi da

lui ufara tal voce nel fuo gran Poema. ( 22 ) Quefin ; e vien dall'ifia de' Latini, onde I Volgari feceto , Ffia. Così il medefimo Dante nella Gantica dell'Inferno ( b ) difie

Efta felon felvaggin, & ajra, e forte .

(23)Come fuoli co'fervi tuol per lo più praticare per la tua immenfabontà . (14) Quali erano Affalonne, Achitolello, e cent' altri, che dopo aver ricevato tanto bene da Davide, di fi erano rirolti contro

(a) Prov. cap. XXIV. n. 16. & Ecclef. VII. n. 21. (b) Pialm. XXXII. v. f. (c) Cap. 38. (a) Fef. 12. (c) Speech. di Penit. cap. 3. (f) Pial LVI. v. a. (g) Pial. CXXXIV. v. 13. &c. (b) Cant. 21. v. 3. (l)

# IL CREDO DANTEALIGHIERI,

ILLUSTRATO CON ANNOTAZIONI

DALLABATE

FRANCESCO SAVERIO QUADRIO.





Li fi vodri cu` che tenem per fede Non dimoftrato, ma fiq per fe noto. Parad (m.H.v. 43.



# QUIINCOMINCIA

# IL CREDO DI DANTE.

Usso è il itolo, che trovo stampaso in fronte a quefio Comminato: ne frata: regione gli su polo in
primopium moi perite di simette contenu dal
detro Dante primaramente produte; ma percite gli
state te cost primaramente produte; ma percite gli
state te cost primaramente produte; ma percite gli
supor a l'anti Petu in que
supor Tissite è fere della Louvina di Cristo, che di si può sono
Lomma inten più desdera, cie del feri situe a pen eller situe
ten coi pissite il Ban somma e forenno, che è Dio. Ma per
giupera a policietto, bissipane vivere attacato a tai, e farne il
sua vostanti. Mando egli per tanto l'Uniquini sono Fissimo a vefiing di umana carne, e ad ammassificari stella su Leggi in persona, e fece universidamente aggii Unmini fontri quella voce dai Citlo si Gene Cristo. Quelli è il l'Episino imi oditetto: sin udite
(a). Ma appo Cristo Gesù niente vale la Circoncisione, dicevo

<sup>(</sup> a ) Matth. cap. III. v. 17.

erva l'Appollolo Paolo (a): niente il prepuzio: me si la Fede che opera mediante la Carità. Per arrivare danque al possesso della beatitudine vera, che è Dio, è necessaria la Fede, ma non qualunque: perciocche, Che giova fratelli miei, forioroa l' Appostolo S. Giacomo (b), se alcuno dica d'aver la Fede , e non abbia poi l'Opere? potrà egli tal Fede falvar collui? Non già, perchè una Fede fenza opere è morra (c). Vuol effere una Fede viva quella, che ha da condurci a Dio. E siccome negli Animanti, così nella Fede, la vota nell'opere è posta. I Santi Apoft no , e Ifidoro dallo fleffo vocabolo Fides, che derivano dal Fio, Fis de' Latini, argomentano, che non è quella una Fede vera, che non è operativa. Sarebbe adunque inutile al confoquimento del sommo Bene la Prosefione del Cristiano, che considesse in una semplice oziosa credenza. Per ciò Dante ba preso in quillo suo Credo ad insegnarci quella Fede legittima, che è possente a giustificarci, e ad acquistarne per premio la feiscità immentale. Ed ecco la condotta, ch' ei tiene in questa sua protestazione di buon Cristiano.

Primeramente quelle cofe quello Porta e infigura e da forma al confirmento di Dio, « a cuert of hanos. Ne quadranes que el confirmento di Dio, « a cuert of hanos. Ne quadranes que gil descoli es propone, che ei forma lafetati dapit Appolitale, e che foma adhrecatia in que l'Simbolo, che è detto Appolitale, e avi medifimi ci mette davanti agli occhi, cone forma dal più familio concilio, qual fi quel di Niccao, e che de Sauranio i Simbolo, che per ciù fu detto Niccao, e che de Sauranio i Servita nella Mella, la la però qui a favoa al Pedgara, puella abbia il Leggitare il dietto, rifcontrandolo, di offereurae inter-presezzone.

Ma i Millerj a crelegi da në Ummo, the a Dio cammina, fra di hor fatte. Gil mai jum le nofe accune i fogrere qela foondism në mjeti jerë, gjë atriz fam que fegui efterna, che le andat ed arcane not fogrificame. I primi fi chammor njeteratamenë Millerji i ferondi fi ducum avor Sacramenti. Spriji ci damplara për fi ci di quai ci dibbitimo atracare, pe efter hati yesti ci dimmoframe gji Strumenti, da lui infilirati, per li quali folo pofitimo hi atracarevi, per efter beati i II Battelimo 2 i jumi di tutti quefti ferondi, ed è come l'Eutrara degli attri, perit è la porta, per la quale noi caririmo in faccita di vita e o'ir la parta, per la quale noi caririmo in faccita di vita e o'ir

<sup>(</sup> a ) Epift, ad Galat. cap. V. v. 6.

<sup>( )</sup> Epift. II. v. 4.

<sup>(</sup> r ) Ibid. v. 20. & 26.

ş.

i.g

:10

18

r/

d

AL CREDO DI DANTE. stiani. Anzi si può dire, ch'egli è il fondamento, e la radice degli altri; perciocchè due effetti esso presta, come insegna l'Angelico (a). Il primo è il generarei alla vita spirituale. Il secondo è il preservarci da quello, che può estinguerla. Gli altri Sacramenti non sono, che per sovvenzione a mantenerci in possesso di questi due beni. Dante adunque, dopo averci i primi precipui nostri Misterj spiegati, fino a quelle parole, I'dico, che 'l Battesino ec. presa occasione da quell' Articolo , che consessa il detto Battesimo instituito per la remission de peccati, passa a insegnarci quello, che creder dobbiamo intorno a' tutti i secondi, come accennati virtualmente nel detto. E perchè alcuni negavano questi Segni sensibili della Grazia, come pli Archontici, e gli Afcodriti feguaci di Pietro Siro, e i Fraticelli, e i Pauliciani, altri questo, o quetto solamente ammettevano, una parte negandone, come i Novaziani, i Manichei, i Seleuciani, gli Albigensi, gli Encratiti ec.; altri fenza negarne veruno, gli spogliavano della loro efficacia e virtu come i Messaliani, o Euchiti, i Cathari, e gli Armeni; ed altri ricevendoli tutti, senza spogliargli della loro efficacia, vi mescolavan di errori, come gli Anabattisti, e in oggi i Zvvinglians , i Luterani , e i Calvinisti (b); perciò qui efattamente prende egli a professare il lor giusto numero, la loro possanza e vir-tù, secondo gl' infallibili Insegnamenti della S. Chiesa Cattolica.

che abbraccia quello, che spetta alla sommissione dell'Intelletto. Ma per attaccarci a Dio , non basta il sottomettere il nostro Giudizio alle sue parole; bisogna sottomettere ancora la nostra Volontà a' suoi comandamenti; altrimenti la nostra Fede sarebbe insusficiente, inutile, e morta. Bisogna, che questa sia viva; e tal si mostri operando, come s' è detto . Onde bene nell' Ecclesiastico (c) f dice: Chi crede in Dio, non pon mente a' comandamenti suoi. Ed ecco ciò, che confessa que Dante in quejto suo Componimento, cominciando dal verso: Diece abbiamo da Dio

Con ciù conchiude la prima parte, dirò così, di questo suo Credo,

ec. fino al verso: A ciò che ben'attenti ec.

Quel solo che se può distogliere dal prestare a Dio l'ubbidienza dovuta, sono i Vizi, ti quali in sette capi si possono distribuire , che i sette Peccati Capitali appunto si chiamano, perchè ciascun d'essi è principio di più altri peccati: e tutti e mortali, e venials si riducono a questi, i quali egli annovera, e spiega dal Ver-

<sup>(</sup> a ) Parr. 3, q. 69, art. 8. ( b ) Vide Bellarm, de Sacram, in Gen. lib. 1. cap. 1. ( c ) Cap. XXXII. v. 28,

240 ARGOMENTO AL CREDO DI DANTE.

so predutes soms a quell'airos, Contra quell'i peccasi ec Orape tenerei fermi si toubata; e collant mell'abdiment divina contra quell'i Mistri, che non Infranco somora di combatterei; di due muete esti cli arma que cui fuo elemposa i la prome è la frostetta, la quale è quella verte, che ci fa formostane tanti più affacti, che fi popuno ma divino dovere e, fesferiro goni cole più tolos, che trajegnetre i devina conteri. Contra quell'i peccul abbiame e. Il pomme forta è fivoli devines. E do los dettre (19.7). Donnaliste, e vi fait dato ec. con ciù che fegur: lo dico pet entrat esc.

Come poi tra tutte le orazioni il Pater nostet è la più eccellente, che far si possi, si per essere il tata insegnata da Gris Crifto, infinita Sapienza, e primo Madstro d'orazione; e ii per cibracciar esse in compendio tutto quello, che si può a Dio damadare; auella però in primo luovo ci addita: e con esse Dio invo-

ca: O Padre nostro, che ne Cieli ec.

Mi forente la softra indeguirà poù impostire, che Dio ci sfeltir e però ci è sopo d'atterefòri, e di droncati appo bia, ilquali misliori non pollium noi trouver, che i Sauti poir. Tri
quali misliori non pollium noi trouver, che i Sauti poir. Tri
quali la Chiefa onora, come regina del Santi, e fidure di Dio,
la Verquo Maria; diore gli attri li confetera come ferrichini di
la Verquo Maria; diore gli attri li confetera come ferrichini di
la Verquo Maria; diore gli attri li confetera come elevitivi di
la Chie, can politica Midistrice, e Avoccata. La Verqio Betucchetta ecc. E come la progistra la più illuffre, che fipofia a la
progre, è quella, che fi chiama Salutazione Angelica, per si
fore in bonna parte dallo Spirito Santo fulfo nell Econopio dittata, e compitata per fine dalla Chiefa fias Spieta; con specia por
pone egli Dante il compimento alla fua Profificore di kom Ordiano, o fia al fio Orcedo.

Nê ê voi da tacere, che percié nieu duitsiffe, che quifa dina Operacuola era teremente fia di quefle liable? Perta, coi sei premtierie un prambios, quafa autorica, o figillo per furuse fide. Nei che presetfe finfe e sil d'initare il fino Dace Prigin, il quale ad autoritares, che l'Éncide era fuo lextre, ci pfe, al guidizio di alentin, quel picciole Efradie: Ille ego, qui quocdam &C.; come che i Critici in oggi il reputino per fappulo de Prio e Twess, o da altro autori Gramatae.

CRE

<sup>(</sup> a ) Marth, cap. VII. v. 7. & Luc, cap. XI. v. 9. ( b ) Joan. cap. XV. v. 6.

CREDO DI DANTE TO scrissi già d'amor più volte rime ('), L Quanto più seppi dolci, belle, e vaghe; E in pulirle adoprai tutte mie lime ('). Di ciò son fatte le mie voglie smaghe (1), Perch'io conosco avere speso in vano Le mie fatiche,ed(\*)afpettar mal(5)paghe 6. Da questo falso amor omai la mano A (criver più di lui io vo'ritrare ('), E ragionar di Dio, come Cristiano (1). 1. TO credo in Dio Padre, che può fare unum Deum I Tutte le cole, e da cui tutti i beni Patremomni-Procedon sempre di ben'operare (9). 1. Fafferem 2. Della cui grazia Terra,e Ciel fon pieni (10), cali, @ terra, 3. Vifibilium E da lui furon fatti di niente, omnium , e Invifibilium . Perfetti, buoni, lucidi, e sereni. 4. Et in u-3. E tutto ciò, che s'ode, vede, e fente, num Dominum Fece l'eterna sua bontà infinita; Josa Chrifth , 5. Fillum Del E ciò, che si comprende con la mente. nnigentium, & 4. E credo, ch'ei l'umana carne, e vita ex Patre natum ante em-Mortal prendesse ne la Vergin fanta, nia fecula : Maria("), che co'fuoi preghi ognor ci aita": Deum de Dee, E che l'umana essenza tutta quanta ne, Deli verum In Crifto fosse nostro, fanto, e pio (13), de Dee vere: Siccome Santa Chiesa aperto canta (11), nen fallum, 5. Il qual veracemente è Uomo, e Dio; consubfiantia-Ed unico Figliuol di Dio, nato emala Eternalmente; e Dio di Dio uscio (11), falla funt. 7. Qui propter 6. Non fatto manual, ma generato ner beminer , Simile al Padre (16); e'l Padre, ed esso è uno fram (alutem G propter no-Con lo Spirito Santo (17);e s'è incarnato (18), descendir de 7. Questi volendo liberar ciascuno, caline incarnatus est de Fu fu la santa Croce crocifisso, Spiritu Sancto Di grazia pieno, e di colpa digiuno (19). ex Marta Vir-Poi discese al profondo dell' Abisso failus oft. Cru-D'Inferno tenebroso (""), per cavarne offixur etiam pro mobile [ub

Gli antichi Padri, ch'ebbono il cor fisso Pento Pilato,

paffuis & for

Ad puling eff.

'n

15

j

42

ŧ.

B

YERSIONE Ad aspettar, the Dio prendesse carne Umana, per lor trar dalla prigione; E per fua Paffion tutti falvarne ("). E certo chi con buona opinione (12), Perfettamente (1), e con fincera fede, Crede, è falvato per fua Passione. Chi altramente vacillando crede, Eretico, e nemico è di se stesso: L'anima perde, che non se n'avvede(''). 2. El refur- 8. Tolto di Croce, e nel fepolero messo, resit territa die Con l'anima, e col Corpo il terzo dì forunda Seri-Da morte suscitò (15), credo, e confesso. piucar z o Fi ofien 9. E con tutta la carne, ch'ebbe qui dit In Celum : Dalla sua Madre Vergin benedetta, Poi alto in Cielo vivo se ne gì. 10. Sederad 10. E con Dio Padre fiede; e quindi aspetta Tornar con gloria a giudicare i morti; destrom Pa-Ediloro, e dei vivi (10) far vendetta (11). trit: & horum venturus eff eum gloria iu- Dunque a ben far ciaschedun si conforti; dicare vivos . E'l Paradiso per ben far aspetti: & mortuniten. Ch' alle grazie di Dio sarem consorti (11). gut regul non witt fints . E chi con vizj vive, e con difetti, Sempre in Inferno (peri ('') pene, e guai Insieme coi Demoni maledetti. A le qual pene rimedio già mai Non vi si trova, che son senza fine, Con pianti, ftridi, ed infiniti lai. 11. Et ins it II. Delle qual pene (50) l'anime tapine (12) Ci guardi, e campi lo Spirito Santo(11), rioum Sandlil Dominum , C Qual' è terza persona alle divine (33). vivificantem , que ex Patre, Così col Padre è lo Spirito Santo, Filiegue proce-Com'è'l Figliuolo : l'uno è a l'altro eguale; di: E folo un Dio, e fol de' Santi un Santo (11). 12. Qui cum

Patre, OF- 12. Ed è la vera Trinità cotale,

lio fimul adra

ratur, & con-

elereficatur , qui loquatne eft CREDO DI DANTE

Che il Padre, ed il Figliuol un folo Dio Con lo Spirito Santo ciascun vale (35): Lo per Prophetat.

CREDO DI DANTE Lo qual per quell'amore, e buon desio, VERSIONE Che dal Padre al Figliuolo eternal regna, Procedente, e non fatto, èal parer mio(36). Chi più fottile (37) dichiarar s'ingegna, Che cofa fia quella divina essenza; Manca la possa, e così il cor ne indegna (3 13. Baftici folo aver ferma credenza Di quel, che ci ammaestra Santa Chiesa, thilicam, & La qual ci dà di ciò vera fentenza (15). Ecclefiam 14. I'dico, che l Battesmo ciascun freia (10) 14. Conficor Della divina grazia; e mondal tutto Ima inventf-D'ogni peccato, e d'ogni virtù il presa (11), jionem pecca-Qual'è sol d'acqua, e di parole tutto (13); terum. E non si dà aniun più d'una volta (43), Quantunque torni di peccato brutto E fenza questo ogni poslanza è tolta A ciaschedun d'andar a vita eterna: Benchè in se abbia assai virtù raccolta (11). Lume tal volta di quella lucerna (15), Che dallo Spirto Santo in noi risplende, E con dritto difio sì ne governa (16); E del Battesmo amor sì forte accende (17) L'ardor in noi, che per la voglia giusta No men,ch'averlo,l'uo giusto s'intende(18). 15. E per purgar la nostra voglia ingiusta (19), 15. Pani-E'I peccar nostro, che da Dio ci parte tentia. La Penitenza abbiam per nostra frusta (10). Nè per nostra possanza, nè per arte Tornar potemo alla divina grazia, Senza Confession da nostra parte (51). Prima Contrizion quella è, che strazia Il mal,ch'hai fatto(''):poi con propria bocca Confessa il mal che tato in noi si spazia (33). E'l fatisfar (14), che dietro a lei s'accocca (11), Ci fa tornar con le predette insieme (14)

A aver perdon(57), chi con diritto il tocca58.

h h

16.Da

CREDO DI DANTE VERSIONE 16. Da poi<sup>55</sup> che'l rio Nemico<sup>60</sup> pur ne preme<sup>61</sup>
16. Eucharle 17. nostre fragil voglie a farci danno (<sup>61</sup>); E di nostra virtù poco si teme; A ciò, che noi fuggiamo il falso inganno Di questo maledetto, e rio Nemico, Da cui principio i mal tutti quanti hanno. Il nostro Signor Dio, padre, ed amico, Il Corpo fuo, e'l fuo Sangue, benigno A l'Altar ci dimostra, com'io dico (63); Il proprio Corpo (61), che nel santo ligno (61) Di Croce fu confitto, e l'Sangue sparto, Per liberarne dal Demon maligno. E se dal falso il vero io ben comparto, In forma d'Ostia noi sì veggiam Cristo, Quel, che produsse la Vergine in parto. Vero è Iddio, e Uomo infieme misto ("), Sotto le spezie del pane, e del vino, Per far del Paradiso in esso acquisto(\*). Tanto è santo, mirabil, e divino Questo Mistero, e santo Sacramento: Che a dirlo faria poco il mio Latino (11). Questo ci dà fortezza, ed ardimento Contra le nostre rie tentazioni, Siche per lui da noi 'l Nemico è vento (6). Perchè egli intende ben l'orazioni (70), Che a lui son fatte, benigne ("); e divote, E che procedon da contrizioni ("). 17. Ordo.

17. La possa di ciò far (73), el'altre note (74), L' Ore (75) cantare, e dare altrui Battelmo,

Solo è da i Preti il volger cotal rote (14). 18. Cafirma- 18.E per fermezza (77) ancor del Cristianesmo 110 . C Extre-Abbiam la Cresma, e l'Olio Santo ancora, ma Unflie. Per raffermare quel Creder medefmo (78).

19. Mairi- 19. La carne nostra (79) al mal pronta tuttora, E' stimolata da lusturia molto,

Che a lo mal far ognun sempre rincora.

CREDO DI DANTE A tal rimedio Dio ci volfe il volto (10), VERSIONE Ed ordinò fra noi il Matrimonio, Per qual cotal peccar da noi sia tolto. E così ci difendon dal Demonio 20. Nonba-I sopraddetti sette Sacramenti, beble Deer a-Henos coram Con orazion, limofine, e digionio (81). me, 20.(1) Diece abbiamo da Dio comandamenti. 21. Non affumes nomen Do-Lo primo è, che lui folo adoriamo; mint Del tul E a Idoli, o altri Dei non siam credenti. in vanum. 21. E'l fanto nome di Dio non pigliamo ut diem Sat-In van, giurando, o in altre fimil cofe; bate fantlifi-Ma folamente lui benediciamo (1). operaberes. Sefilma autem 22. Il terzo si è, che ciascun si ripose dier Sabbatum D'ogni fatica un Dì della Semana, DNI Del tul Siccome Santa Chiesa aperto pose (84). onne equi in 23. Sopra ogni cosa qui tra noi mondana, " er. A Padre, e a Madre noi rendiamo onore(85), patrem tunm, Perchè da loro abbiam la carne umana, & matrem 24. Che tu no''nfurii (86); ne fia rubatore (87); tuam, ut fic (14) E vivi casto di lusturia a tondo (15), reram, quam Nè di ciò cerchi altrui far disonore (90). Dominus Deus 25.(")Nè già per cosa, ch'egli aspetti al Modo, 41. Non occi-Falsa testimonianza alcun non faccia; der . Non 24. furtum Perchè col falfo il versi mette al fondo ("). Che non faran aperte le sue braccia Non mas A chi ne riderà per alcun modo: te. Non lo-Che sarà indegno di veder sua faccia (91). 25. Non le-26. (31) Nè delle colpe sue solverà il nodo (35), pontati taum fulfum tefte-Chi del proffimo fuo brama la moglie, montum. Perchè sarebbe di carità vodo (96). 25. Non con. 27.(97) L'ultimo atutti s'è, che nostre voglie proximi tui, Non sian desiderar di tor l'altrui: nec defiderabli uxerein ejus Perchè questo da Dio ci parte, e toglie. 17. Nonfer-A ciò che ben'attenti tutti nui Dum , non ancillam , non Ognor siam'a ubbidir ciò, che ci dice, betem ; non

Fuggiamo il vizio, che ci toglie a lui. afinum ; nec

28. Pri-

elbur funt .

CEBDO CREDO DI DANTE 246 VERSIONE 28. Prima è Superbia d'ogni mal radice (91): 28. Superbla. Perch'l' uom fi riputa valer meglio Del suo Vicino, ed esser più felice ("). 29. Intidia. 29. (100) Invidia è quella, che fa l'uom vermeglio ('01); Perchè s'attrifta veggendo altrui bene Al nemico di Dio lo rassomeglio. 30. Ira. 30. Ira a l'irato sempre accresce pene, Perchè l'accende in furia, e in fiamma l'arde ('°'): Segue il mal fare, e parteci dal bene (103). 31. Acedia . 31. Accidia d'ogni ben nemica (104), che arde, Enel mai far fempre fue voglie aggira(105), Al dispettar è prota("06),e al ben'è tarde("07). 32. Avaritia. 32. Avarizia è, per cui mai si ritira Il Mondo da'cattivi, e rei contratti ("0"), E quel lecito fa, che a se più tira (109). 33. La Gola è, che confuma favi, e matti("); E con ebbrezza, e con mangiar soverchio,

Morte apparecchia ("''), e di Infliria
gli atti ("''),
31.Lucuria: 34. Luffuria, che è poi fettima al cerchio ("'),
Amillà rompe, e parentado (pezza ("');
Fa a Ragione, eda Viru foverchio ("'),
Contra quelli peccati abbiam Fortezza ("');
Che fono feritti in quefto poco inchiofiro;
Per andar poi,dov'à fomma allegrezza ("''),
Loi dico, perentra dentro al bel chiofito ("'),
Japanese.
Dobbiamo far a Dio preghiere affai ("');
Soure in La primaè l'orazion del Pater nofito ("').

36, Sandifi-35. O Padre nostro, che ne Cieli stai, Calis. 36. Santificato fia sempre il tuo nome, cetur nomen tune. E laude, e grazia di ciò, che ci fai (""). 27. Advenias Reand tuum. 37. Avvenga il regno tuo, siccome pone 38. Fiat 20-38. Questa orazion("") tua volontà si faccia, Lintat tuas 39. Sient in 39.Siccome in Cielo, in Terra in unione(113). Cale , U In 40. Pa-Terra.

CREDO DI DANTE 40. Padre dà oggi a noi pane, e ti piaccia, VERSIONE Che ne perdoni gli peccati nostri: nostrum que-Nè cosa noi facciam, che ti dispiaccia. stetianum da nobii bedie: G 41. E che noi perdoniam tu ti dimostri dimisto nobis Esempio a noi per la tua gran virtute (134); debita nostra, Onde dal rioNemico ognun fi fchiostri(\*\*5). nor dimitti-42. Divino Padre, pien d'ogni falute (136), mur debitor mus debitori-Ancor ci guarda dalla tentazione 43. Et ne ner De l'infernal Nemico, e sue ferute'(127) . inducar in inducas in sen-Sì che ("18) a te facciamo orazione, Che meritiam tua grazia, e'l regno vostro A posseder vegniam con divozione (""). 43. Preghiamti, Redi gloria, e Signor nostro, 43. Sed libe-Che tu ci guardi da dolore (130): e fitto (131) ra nei a malo. La mente abbiamo in te, col volto prostro ("3"). La Vergin benedetta qui a diritto ("33) Laudiamo, e benedimo; anzi che fine Aggiunga a quello, che è di sopra scritto 131 E lei preghiam, ch'alle grazie divine Sì ne conduca co' suoi fanti preghi, E scampi noi dall'eternal ruine (135). E tutti quei, che del peccar son cieghi (136), Allumi, & sciolga per sua cortesia, 44. Ave Ma-E da i lacci infernal sì ne disleghi ("3"). 45. Gratia 44. Ave (138) Regina Vergine Maria plena : Demimus tecum s 45. Piena di Grazia: è Dio sempre teco: 46. Benedi-46. Sopra ogni Donna benedetta sia. Ha tu in mu-Berthur : 47. E benedetto il frutto, il qual' io preco (139), 47. Et bene-Che ci guardi da mal, Cristo Gesù; dictus fructus contris tut , E che a la nostra fin ci tiri seco. Jejut . 48. Santia 48. Vergine benedetta, sempre tù Maria mater Del era pro

Ora per noi a Dio, che ci perdoni,

Che a nostra sin Paradiso ci doni.

Amen.

3

E che a viver ci dia sì ben qua giù,

nobis percate-

ribut nunc . &

in bora mortis

Amen.

nofire. (1) Le

#### ANNOTAZIONI

(1) Le Amorofe Rium di Dante formano i primi quattro litté. O Disti, in che funo fonoparriti i Sonett, e Catnoni di diversi sucisi Autori Tofcani, raccolti da Bernardo Giunta, e impegii ni Prenze nel 1327a, in 8., a poli in Venezia nel 1323a, e di chopa del Dodici, in che cuafte flasfe Poefe, accrefciute, lurono rifiampere in Venezia per Cirildoro Zine nel 1321a, e 132a, in 3.

(2) Tutta l'industria e l'ingegno : metafora , che piacque anche al Petrarca; onde adottolla in quel suo verso :

Ni opra da polir con la mia lima.

(1) Somples, clei Mattart, dalla voca Jonegare, che è Proventule, come ben diffi il Rombo, e di branta da Jonega, e da Er, che à l'Es de Latini i onde Elimetare, Songere, cich Traves, e Ultir è l'omagiere, a Songere, a Gonge, cich Traves, e Ultir è l'omagiere a Songere, e Songere per fiscopa, ciche Trave è l'omagiere ono amonduce, i quali, novambo, che desta voca fosse Proventule, fi presso a i quali, novambo, che desta voca fosse Proventule, di presso a voca de la Greco Audionaria, che val Constituere, colla pinna tella a i dono las medelima poli in significatione, con control e della ci decon da la medelima poli in significatione per la songere con control della ci decon della medelima poli in significatione con control della ci decon della control della città della ci decon della control della città della ci

(4) Sortineendi, Conojio d'aver ad affortar.

(5) Troncato di Male, lienza da Poeti ufata. Così Dante da Majeno (a): Perfon aille, invice di Perfone, e il Boccacio Sistirinvete di Sistirer (b): e Tromoi Frendi, in vece di Tremoi frendi (i) e Tatio degli Ubetti Mortal Frente, in Rucce di Mortali Frente, ne (c).

(6) Male pagies, and frutto, cios il doverne aver da Dio la pene. (7) Con un R fols innopato da Riverer per literan posita la grazia della rinus, non da Riverer. Cobbene nel Sonetto Dagli Occidita di quello Poeta la liberta di dire anche Riverer invere di Riverer, coal Crivendo: 31 seggen orfo, cò I Una non può viterer.

(2) Ottimo esempio da imitarii da ogni attro somigliante Compo-

(4) Excelamente (a) Dante (pieza la rocc ounpresses, diendes , the non (foto Do pub fire trutte le cofi, ma che in effetto tutte le cofi (a) de lui l'atte, contro a' Mainfella; e elle breo Stette i de dide (l' Appende S). Siapor (s') 4 es sient di fireta « e l'inset dat l'est de l'est de l'est de l'est e de l'est de

<sup>(</sup>a) Canz. Giovane Donna dentro al cor. (b) Teleud. Lib. VI. (c) VII. (d) Dittam. (e) Epift. Can. Cap. 1. (f) Joan. Cap. XV. n. f.

AL CREDO DI DANTE. (10) Perchè Dio è immenfo; e ogni cola è effetto di sua bontà . forse ch' to non empto el Cesto, e la Terra , dica egli appo Gere-

mis (a)? (11) La Divinità del Verbo fi dice Incarnata per l'union con la

Carne. Glo e, ebe qui Dante professa di credere, contra varie Sette d'antichi, a moderni Eresici, Nestoriani, Anabattisti, ed altri, i quali infegnavano, che Cristo non avea prefa vera carne dalla Ver-

(12) La Maternità è quella precipus ragione, che fonda in Ma-rla l'efficacia della fua interceffione. Perciò Danta per confermare vie più la fua credenza di tal vara Maternità, aggiunge, Cér ce'

(1) (Entrichiani, i Valentini, i Manichel, ad altri negavano, che in Grillo folfe la vera unamità . Quello è, a cui contraddice qui Dante colla Santa Chiefa, confessando effer veramente in Cristo tetta l'umana effenza, cioè la natura umana, della medefima fpezie , che la nostra, in uno colla natura divina , fenta che l'una fia ne convertita nell'altra , ne confusa coll'altra .

(14) Accentu le parole di questo Simbolo : E s' è incarnate per opera delle Spirite Santa nel ventre di Maria Vergine, e r' è fair! Ueme: parole , e Simbolo, che sovente la Chiefa canta ne' stoto Uffiti Divini .

(15) Contra Ebione, e Cherinto, che contendevano, che Cristo sosse puro Uomo, confessa, che è veracemente Uomo, e Dio: e contra gli Eunoniani, che dicevano, che era Dio, ma foto per analogia, o per equivoco, confessa, che è l'unico Figliuolo di Dio; e contra i predetti Ebione, Cherinto, ed altri, che volevano, che Cri-fio avanti l'Incarnazione non foffe fiaro, che nella mente di Dio in Idea, confessa chi affo Figliuolo di Dio è veracemente nato ab eterno, e quegli , che ufci Dio di Dio , per comunicazione della ftaffa

or the control of the

effenza con Int.

(17) Ancora i Perati, appo Teodoreto (6), affermavano, effer la Trinità tre Dei, o tre Menti; nei cha ebbero poi feguaci Giovanni Fi-lopono, che viveva a' tempi di Foca Imperadore circa il 604. come parra Svida, e un rerto Gallo a' tempi di S. Anfelmo circa il 1000. e l'Abate Gloachino, a Raimondo Lullo, ed altri, chiamati Tritore-('18 ) Entra ora a trattare di Crifto, come Mediatore, e ripiglia !

Incarnazione.

(19) Infinitamente fanto, a înpocenta affatto d'ogni colpa.

(10) Înfinitamente fanto, a înpocenta affatto d'ogni colpa.

(10) Îl nome Înferne, derivato dai latino Înfre, î fignificando un luoço a noi inferiore; e îctio a noi non vestendo, che il Centro deila Terra, e le cavità, o abifi della medefima; però dice l'interprete , Al profondo dell' Abiffo dell' Inferno. Con quelto nome di Abiffo chiana

<sup>(</sup>a) Cap. XXIII. num. 14.

<sup>(</sup>b) Lib. J. Cap. XVIII. Haret. Fabul.

ANNOTAZIONI

chiama l'Appostolo Paolo (a) pur'il luogo, dove su Cristo dopo la morte. E che ivi sosse il Seno d'Abramo, dov' arano trattenute le Anime de' Giufti avanti la morte di Crifto , l' afferna Sent' Agoffino (6) col comune de' Dottori , e de' Padri .

(5) col comme de Dottori, e de Padri.

51) Perciochè ficcome l'offitani in oggi s'alvano per una viva Fede
nel Messa venuto, così gli Ebrei s'alvavano per una viva Fede nel
Messa venuto. Ne con quelle parole, Rebona il cen fisse al sipertare, altro intende il Poeta, se non che con una viva Fede aspessavano il Redeotore promoffo, per trarli dal Seno di Abramo, dova le loro Anime flavano quali in prigione racchiuse, e prive della Vi-

fione di Dio.
(22) Con fincerità di cuore, e niente eficando, coma dice l'Appollo-

lo S. Jacopo (r). (23) Il credere perfettamente si fa con eiò, che le opera non con-traddicano a quei, che si crede; e questo è, che inteude qui Dante. Perciocche il credere di falvarfi precifamente per la Fede ; è uttare nell'erefia condannata giustamente dalla Chiefa

(24) Cloè ingannato e iliufo, perde fe fleifo, e fi danna.
(25) Invece di Rifficio , Riferfe ec. vézzo di nottra lingua, che fovente i Verbi attivi alopera in fenfo neurro. Così il Novelliere antico (d), Il Cielo cominciò a turnare : e il Boccaccio (e), Ma già innalzando il Sole : e Giovan Villani (f) , P Altezia del terfo del

Fiume abhafed et s e così molti altri

(16) Perciocché egli è, che è coffitnito Giudice de' vivi a de' mor-ti, come fi cellifia regli Arti degli Appolloti (2). (27) Efpressione dello Spirito Santo nell' Ecclessatico (b): E alle Genti renderd vendetta : perche l'eftremo Giudizio farà principalmen-

te per giuftificare la divina provvidenza nella condanta de rei, a confonderli al paragone de falvi: ondeffo è chiamato per eccellenta in più luoghi della Sarra Serittura Gorne di swaderia (2). (28) Perciocche, ben facendo, faremo coeredi di Crifto, e confor-

ti delle grazie di Dio, cioè della beatitudina eterna.

(19) Spert, qui vale, Tema, Afpetti. Così Giovan Villani (k), sperando (cioè Temendo) peggio per l'appenire : e Matteo Villani (l), Doerndo perare (cioè Temere ) ferdirà, e maie: e coi altri efempia non pochi ce n'ha tra' Tocani, che tal vocabolo però aferono in tal fignificazione coll'afempio di noti Latiol: il che veder fi pub be'

Gramatiei . ( 30 ) Dalle qual , e fopra Alle qual , è fatto per la Figura , che l Greci chiamavano Politioto; e nol diranto Declinamento, Figura ufata dal noftro Interprete più d'una volta anche nei suo Maggior Posma ; e Figura , onde un belliffimo efempio fu quefta voca Quele , ha pure il Petrarca in quel suo nobil Sonetto: Onde telfe Amer l' ero ec.

(a) Ad Rom. X. s. 7. (b) Is Pisi. LXXXV. & Lib. XX. de Civit. Dei Cap. XV.

(e) Nov. 81. (f) Ltb. Vil. cap. 34. (g) Cap. X. num. 42.

(b) Cap. XXXV. num. 17.

(i) Eccl. cap. V. num. 9, & so. & Prov. XI. num. 4, &c. (4) Lib. XI. cap. 119.

(1) Lib. IV. cap. 7.

<sup>(</sup>e) Epift. Can. Cap. 1. num. 6.

<sup>(</sup>d) Nov. 10,

AL CREDO DI DANTE.

er, dicendoli lvi : la quali fpine colfe le refe ? da quali Angeli moffe ! de qual sal nacque ec.

(3) Tapine è pretto vocabolo Greco , trasportato da' noftel Maggioti alla volgar noftra Lingua : e vale Tribelate , Mefchino , Mi-

fore ec. ( 32 ) Non è unicamente per far trapaffo a ragionare della terra Periona della Santiffima Trinità, che fi volge ad essa pregandola, che ci campi le anime datle pene infernali; ma è ancora, perchè l'ulti-mo de Doni dello Spirito Santo, annoverati da Ifaja (a), è lo frito del Timor di Dio, il qual Timore, fecoulo che infegano. Gregorio ( b ), e Sant' Agostino ( c ), atro non e appunto, che quello, dei qual favello Gesù Cristo ( d ), dicendo: Temete colui, che può il corpe, e l'anima perdere nell' Inferne. Timore , che fi va diminuendo a mifura, dice il predetto S. Gregorio (e), che fi aumenta in noi

pet opera di esso Spirito Santo la Carità.

(33) Contra gli Ariani, Macedoniani, ed altri, passa ora a profeffare la divinità dello Spirito Santo , che coloto credevano effere creatura

(34) Cloe, fono un Dio folo, non tre Dei, ne tre Santi, ma un folo Santo, e folo Santo per essenza, infra i Santi; nei qual senso la Chiesa nel Glorio in excelfir Deo, dice pure : Tu felue Sanfius .

(35) Cloe, la vera Trinità, che in Dio adoriamo, è tale, che il Padre, e il Figliuolo, e lo Spirito Santo, febbene son tre Persone, non sono a ogni modo tre Dei, ma un Dio solo.

(36) Spiega la proceffione dello Spirito Santo; e afferma contra gli Armeni, i Greci, i Ruteni, ed altri, che detto Spirito Santo non è creato, ma procede dall'amore, affetto, o defio, che regna, cloè, che efific kambievolmente tra il Padre, e il Figliuolo.

(37) Inveze di Sestilmente.

(38) Cior, ne tende il suo cuore indegno, giusta quello: Le Seru-tatore della Maestà surà opposso dalla gieria (f).

. (39) E la vera regola di quel , che creder dobbiamo , come go-vernata dallo Spirito Santo , la cui speziale affistenza apertamente le è nelle Seritture promeffe . (40) Frefe , alla Lombarda , per Fregie , cioè Abbellifce , A-

( 41 ) Prefe, fimilmente alia Lombatda per licenza, invece di Pregéa e Pregia d'ogni Virtù in fignificatione attive, invece di Pragrabel d'ogni Virtù in fignificatione attive, invece di Fa pragrabel d'ogni Virtù i che è per gli abiti delle Virtù foprannaturali, che gli s'infodono.

(43) L'Appoftolo Paolo (g) parlando di Dio, e della Chiefa, di

co, che e da lui mendata nel Lavarre dell' Atqua nella fua Parela ande il Battefino giultamente fu definitio un Saramento di regenera, gione, mediante l'Acqua cen le Parele, che è ciò, a che Dante que con la companie de la companie mita.

11 2

(43) Con-

b

1

<sup>(4)</sup> Cap. II. num. t.

<sup>(</sup>b) Hom. 19. in Ezech. (c) De Grat. & Lib. Arb. Cap. XVIII.

<sup>(</sup>d) Marth. Cap. X. num. 18, e) Loc. cit.

AL CREDO DI DANTE.

oltre l'afflitione dell'animo, impurta la manifestazione de' peccati, e la foddiefazione per effi, che fono verameore quali una frufia, o sfer-

a vocamentone per um, can fono veramotor quali nas fruita; o alerzo, ond' è il roc punito a affiltor.

(31) Quefta acceffità della Confesione la indicò Cristo stelli na listiturita; quando la podelta di sumministra quefto Seramentos, estichiamò la Chiava del Papa de Crist (a), come notò Sate! Aostino
(4). Che fe la contrisione da fe giustifica, non quillifica peno arla

prefinata provvidenta, se non racchiade la rifolatione di confesio
e la colas,

(52) Alla parola Contrigione allude qui Dante , venutaci dal Verbo Latino Conserere, che lignifica Stritelare. O più tofto ha egli avu-to qui di mira l'espreffione di Joele (c), che dille : Strattate e ve-

Bri eners .

(53) St spazia, cioè sa guasto. (54) Per fatisfare, intende qui Danta co' Teologi quella Compensazione , che l' Uomo per gli peccati commenti da a Dio con qualche opera offequiofa, a penale. ( 55 ) Che s' accorca dietro a lei, cioè , che fegulta dopo la confef-

fione de' peccati.

(56) Unitamente con la Contrizione, a colla Confessione.

ancora nelle passate Confessioni. ( 48 ) Chi cen diritte il torca ; cioè maneggia detta fatisfazione : e il toccarla con diritte è il foddisfare in grazia di Dio . Perciocche le opete, fenza carità fatte, non possono essere a Dio grata, ne in con-

feguenza foddisfattorie. (50) Dopo i Sacramenti de' Morti paffa qui Dante a favellare dell'Eucariffia, come del più eccellente tra quelli da' Vivi.

dell' Electritis, come or pin ecceneute tra questi da ......

(50) Il Demonio.

(51) Sollecita; sifiga.

(62) A fina di farci danno, a tovloarci.

(63) A fina di farci di (62) e manguies el pane, ch' (6 v' he dato, e fescie il virac, ch' (6 v' he dato, e fescie il virac, ch' te v' he manguias el pane, ch' (6 v'). Ventre da me vel

tutte, che affaticate, e vi sentite oppress, e le vi resperend.

(6.) Cioè quel Corpo stesso, e quel Sangue ci mostra, che nel sante legno Er. In souma qui Dante in affatica a spiegare contra gli Eretici la castolica verita, che nella sacra Ostia vi è veramente il Corpo di Crifto; ne folamente ciò , che spetta alla vera ragion di corpo, come la carne , il fangue , le offa , i pervi , ma ancha tutto Crifto , cioè quella Perfona , in cui fi noirono due Nature , la divioa , e l' umana, con tutte le cofe, che a detre dua foftaoze confeguitano , che fone la Divinità, a l'Anima; in fomma, tale, quala da Maria Vergine fu partorito.

(65) Ligno, invece di Legno; come il Petrarca diffe digno, invece

di Degne; ritenendone la lor lorma latina. (6) Usa qui Dante la voce Millo, nun già nella volgare e ordi-naria sua significazione, nella quale disconvertebbe alla verità del suggetto, onde fi parla, ma sì in quella fignificazione pellegrina, ed emlatica , che alla medefima voce , come ritrovata più al cafo , per far con-

<sup>(#)</sup> Matth. XVI v. 19. (#) Lib. L. Hom. 40.

<sup>(</sup>c) Cap. II. num. 13. Seindire corda meftea.

<sup>(</sup>d) Pros. Cap. X. num. s. (e) Matth. Cap. II. num. s8.

concepire l'ineffabile, e maravigliofa Unione Lookatica ; su però data da' Santi Padri, e nella quale, tanionando di tul' alto, e divino Mifterio, fu appunto da Santi Padri non di rado adoperata . E Tertulliano , di Gesti Crifto parlando (a) , co' sermini ftetli del noftro In-terprete così fi espresse : Nasco Uomo mifio con Dio. S. Agoftino (b) la medelima Persona di Cristo appellò : Una misima di Dio, e di Uomo ; e Sau Leone : La Natura umana , dice (c), fu affunta en Josietà del suo Creatore, perchè quegli fasse l'abitatore , e quella l'abitacelo; ma in modo che una Natura feffe mofcelata con l'altra. Bifogna dunque offervare con San Cirilio (d), che quando i Padri, ra-gionando dell'Unione delle due Nature in Cristo, Umana, e Divina, ufarono i termini di Militone, Miffura, Mifie, e aleri tali, non prefero si fatte voci in quella fignificanza , che volgarmente fi ufano , quando, a cagione d' efempio , fi dice che due licori fi melchiano ; nel qual cafo e' dir fi vuole , che fi diftrugge la loro natura ; onde f uno rell' altro, o amendue in un rerzo Effere fi trafmutano : Ma banno, dice il predetto Santo Dottore (e), adoperata quella parela, per dimefteure una fomma Unione. Per altro la Verità Cattolica , contra quello, che ftoltamente infegnavano Apollimire, Eutichere, ed altri , è , che in Crifto due intere , a persona del Verbo, fenza che la Divinità fia nell' Umanità convertita; e fenta che veruna confusione, o missione sia tra quelle avvenuta; come apertamente insegnava S. Glovanni Grisostomo; così disendo (f): Per Putainer, e per Pacceptamente è una essa unita Dist, il Verbo, e la Carac; così che niuna consusame, a spingione di softanze è intercenuta, ma una certa inesplicabile Unione, e suprante egni me-niera di favellare. Perciò anche Sant' Agoftino, dopo aver nominata la Persona di Crifto Una Miftura de Die, e di Uomo; a dichiarare qual foffe il fuo penfamento , ben tofto foggiunte (g) : Stereme le Perfona dell' Uomo è una Mifiura de Anima, e de Como ; cioè un' Anima ad un Corpo intinumiente congiunta ed unita . E il noftro Dante altresi da vero Cattolico, e gran l'eologo, ch'era, già prima in questo stesso suo Crede, di Gesti Cristo parlando, detto aveva, a manifeftare i fuoi legittimi fenfi :

Il and veracemente è Uomo, e Dio. (67) Il veggianio in forma di pane, e di vino, perchè, cibia-doci di esso, facciamo fanto acquisto del Paraliso; secondo elo; che diss'egli (b): Chi mangia la mia Carne, e bee il mio Sangue, ba la vita eterna ec.

(68) Il mio linguaggio, che tanto vale, Latino: Così altrovo pur diffe il medefimo Dante :

<sup>(</sup>a) Apologer. cap. 21. Nafrieur Homo Des mineus.

<sup>(</sup>b) Epift, ad Volufian. Mirenram Dei & Hominis . (e) Serm. 3. in Natal. Domini . Natura Hamana in fecieratem fei Createris Aff affempen ; ne ille habitator , & illa habitatellem effet ; fed tta , ne Natura

alteri alieca mifcererur. (d) Lib. s. adverfas Neftorium cap. 3.

<sup>(</sup>t) Loc. cut. Sed en voce fune abuji, cum fummam Unionem oftenderrat . (f) Homil. Xl. in loann. Unitione, & Copulatione unnen eft Deut, Verbum, & Caco; ita ut non confufio , vel encinflio ulla fubftauctarum accident : fed inen-

plicabilis quadam, & omnem dicenti facultatem faperant Unicio. (g) Loc. cit. Sient persona bominit mintera est Annae, & Corposit.

E cantino gli Augelli

Ciafenno in [no Latino (a).

(69) Vente per Vinte. I noîtri Antichi dicevano ugualmente Ven-tere, che Vintere; onde Rinaldo d'Aquino: Vince natura l'Amer veramente;

Frencesco da Beberino

Tutte amar Vertie vengat

& così altti. (70) Perchè questo Dio facramentato, pieno d'emore, ben'efeudi-Le le noftre orezioni.

(71) Affertuose. (72) E che procedono de animo contrito, perchè, Non egnuno, che dice, Signere, Signere, è de lui escolteto, com egli stesso Gesà Cristo ci ammoni nel suo Santo Evangelio (b). (73) Al Sacramento dell' Eucariffia connette quello dell' Ordine ,

di cui spiege le dne podestà brevemente : quella dell' Ordine , che verse sul vero Corpo di Cristo nell' Eucaristia, in quelle parole: poffa de ett far, e l'altre note : quelle di Giurifdizione, che fpet-

ta ella diretione, o ajuto dell'entine, negli altri dua versi.
(74) La Messa.
(75) L'Ufficio divino.
(76) Cioè il sar teli cose, che spetteno ella predette due pode-

fta, le queli fono quafi movimenti di due ruote.

(77) Soggiunge qui la Confermazione , a l'Eftrema Unzione , fple-(17) Soggunge qui va Comermazione, a l'Estrema Unzione, pie-giandone i primari loro effecti unicamenta, ne quali pare che coin-cidano. Perelocche il primo di effi fortifice il Ciffichi contre gl'im-puli del Mondo, della Carne, e del Demonio, e gli conferma a con-feilere ae glorificare il nome di Getà Crifto, onde il nome pur'eb-be. di Confermazione: il Roomde fomministra aitresi a "Fedeli vigo-be di Confermazione". re, onde infrancere gl' impeti del Demonio , încoraggifce gli animi loro, e gli fa forti di viva fede davanti e Dio, spezialmente nell'

loro, e. gil. fa. fort ill vive fede davant e Dio, fretilmente nell' ora più periodici del pringgio da quella vice. (38) Quel Credere, cito quella Fede Heffa del Crittlemente, fron i fina il regionati più commonte del ledogi, e riferti al Cettednino Romano, col feguente ordine (c). Il primo è la fociarà unnan del diverto faffi, che per l'intro dalla nutra è peptita. Il fecondo è il attural defiderto di propaga le fretle, e di generre. Il terro à per evere rimedo contra le create compilerana, dopo-ti etta è per evere rimedo contra le create compilerana, dopoil peccato de' primi parenti, divanute infolente: onde feriffa a Co-rinti l'Appostolo Peolo: A motivo di non fornicare, ciascuno abbia la fus moglie, e ciascuna abbis il suo marito (d). A quest' ultimo fine pon qui mente il Posta, senza dir eltro dagli altri fini, che a questo però s'intendon congiunti : e ciò folo , perchè il fuo principale fcopo e di spiegare la Remissione de peccarl , che a il decimo Articolo del Simbolo; per cancellere, o siuggire i queli ha dimostrato averel Dio de' Secramenti forniti.

(80) Il volto, le faccie, gli occhi, le mente. (81) Questi tre altri mezzi per tenerci costanti contre il Demonio fervono conviuntamente co Sacramenti : e fono l'Orazione, la Limoli-

<sup>(</sup>a) Canz. Frefea Rofa novella.

<sup>(</sup>b) Matth. Cap. VII. v. st. (c) Part. II. Cap. VIII quaft. sy.

<sup>(</sup>d) I. ad Cornth. VII. v. s. & r.

AL CREDO DI DANTE.

Rubare, e quefto da Reba , che fignifica ogni foftanta ; onde tanto è dire Non fil rubatore , quanto è dire , non piglieral al tuo Proffimo nulla affatto .

(88) Questo Comandamento due cose vieta: l'una espressa, che l'Adulterio: l'altra, che è implicita, è ogni Lussuria. Amendoe le tocca qui Dante, questa nel primo verso, e quella nel

feguente . (\$9) Cloè, che vivi cafto nell'animo, e nel corpo, per ogni par-te, e universalmente, che tanto vale A sondo: onde il Petrarca (A) pur diffe :

E'I Sole, e tutto'l Ciel disfare a tonde . ( 00 ) Ne quanto a ciò s'aspetta, tu facci altrui disonore, cioè non

commetti adulterio, onde difonorare il tuo Profilmo.

(91) Quello è l'ottavo Comandamento.

(92) S. Paolo frityendo agli Eles; (è) diceva, che: Casciate da nel tutte le fallate, miseriame colla sela verità i nostri Detti, e Fatti ; facendo la verità in Carità, in lui (Cristo) cresciame in ogni cosa.

Ora colla falfa teftimonianza , quella verità , necessaria per piacere a Dio, si metre al sondo, cioè si distrugge.

(93) Questa e l'altra parte, che implicitamente si vieta in questo ottavo Coruandamento, cior ogni detrazione: perciocche, Qual cafa più endegna, dice l' Appostolo S. Giacomo (c), che con quella lingua, cel-Ia quale benediciame Dio Stenere, e Padre, dir male deelt Commi, che jeuo fasti a immagine, e a feniglianza di lui ? Chi dirà al frasel foo del Vano, fari nee del Concile, e chi gli dirà del Pazzo, farà reo dell' Inferne , dice Crifto (d), cioù indegno di veder fua faccia, come dice qui Dante.

( 94 ) Il fomite di tutti i percati è la Concupifcenza; e quella però ei è regolata da questi ultimi due Comandamenti. Il Dilettevole, e I Utile fono gli oggetti, che la tirano a infoleotire. Circa il primo è regolata dal nono; e circa il fecondo è regolata dal decimo.

(95) Crifto diceva in S. Matteo (e): Udifie, come fu dette agli Antibb: Nen additereral: e le vi dice, che se alcune mirerà una fem-mina con lasciva desferto di lei, già egli ba additerata nell'attime sue er. Cio diceva egli , perchè molti Giudei , involti nelle tenebre dell' ignoranza, tutto che foffer Dottori nella Legge, non potevano indura credere, che dal precetto vietante l'adulterio, foife altrest vietato fi defiderar l'altrui moghe. Per questo stesso motivo dice qui saviamenti Daote, the Nen feltern il node delle fue celpe, cioè non fi gluftifichee rà innanzi a Dio colui , che desidererà l' altrui moglie : perchè man-cherebbe alla carità verso il prossimo, desiderando l'altrui.

(96 ) Vedo, invece di Voto, come Imperadore, invece d' Imperate-

re , e fimili .

2

3

F

p

30

(97) Ciò è il decimo, di non defiderare la roba degli altri ; perchè Celere, the amane d'arricchire, dice l'Appostolo Paolo (f), cadene nelle tentazioni, e ne' lacci del Diavelo, e in molte defiderj inutili, e nociui , che sommergono l'uomo in perdizione, e in robina. k k

(98) Prin-

<sup>(</sup>a) Trionfo della Divinità v. 11. ( b ) Cap. IV. num. 18.

<sup>( )</sup> Cap. III. num. o.

<sup>(</sup>d) Matth. V. num. 22. (e) Cap. V. num. 22. & 28.

<sup>(</sup>f) Epift. L. ad Timoth. Cap. VI. num. 9.

(258 A.N.N.O.T.A.Z.IO.N.S.

( 88 ) Polotifos e gen proces.

Santo ( a), Santo ( a)

nes, cue vaure, cite la venonta ai ciatano in porti a quello precisa-nente, che è a fe proporationato. (100) L' Invidia è definir add Danastecno (e) per una trifterta dell' altrui bene, in cuanto però è apprefo come diminarire della propria gloria, fircome spieza S. Tommasio; e quindi è riputato come mal proprio. Ma a dire il vero, essa è una passione mista ; perchè è ioseparabile dall'odio, che seco Involge verso l'altrul bene, che riguarda, come or prio male: ficcome offervano i Filosofi (d): è inseparabile dalla conflernazione , ond' è abbattuto il coraggio : ed è infeparabile dal dispetto di non poterfi afegare. Onde turroche, in quanto à l'if-flezza, e Dotore, sia cagione, che gli spiriti si ritirino verso ll'esore, e riffringand; e la fredderta, e il pallor ne confegniti principal-mente nella faccia: a opni modo, in quanto è Conflernazione; e Dif-petto, è esclone quafi d'un riffull' de medefini fipitici, rilaffandol; e e tivolgendoli alla circonferenza, dove feco trafeinando il fangue, fan-

e tivolgendoli alla circonerenzia dove leco tratenanao is tangue; sasto però l'inomo vermiglio, cicò il fanno atroffice.

(101) Per licenza invece di Vermiglio et.

(102) Così lo Spirito Santo (\*): Lo Zelo, e P Tratendia (nimelificato e giorni: caltove: L'Iracondua ammazza Puomo figlio (\*)) perché effendo effa un' acutiffima paffione violenta , accompagnata da un bollimento di fangue d'intorno al cuore , fi fa rale efosofione di effo per ogi i parte, e principalmente al capo, che fi feore l'ista-condo tutto ardere lo fignama, e in furia, con fommo detrimento

degli fpiriti.

(103) Cloè, cerca di far del male al fuo profilmo, per appetito di vendetta; e partefi dal bene, cloè parrefi, e si ricira dal forsi del bene; con che spieza Dante quel, che opera questro vitto èdil. Oggetto ; ficcome prima ha detto quello, che opera nel Suggetto.
(104) Perche è un tedio, è una noja, o torpore, che l'uomo

fente mell'efercitio delle buone opere, e quindi tutte le lafeina (105) Perché: Vuola, e non vuola il pigo, dice lo Spirito Samo (3): e in altro luogo (b): I dafdari ammazzana il pigo e postatil

mant de lut non ban voluto nulla operare. Tutto il etorno defidera y brama. (106) E' pronts a indispettirsi per ogni lieve difficoltà ; e ad ome-tere di sar il bene.

( 107 ) E ad intraprendere it beoe è sempre Tarde, che è l'avverbio Tardi, terminato in E per licenza. Questi sono i due suoi Attis Il printo è di non sapersi l'Uomo Indurre per pigrizza ad operate. che tardi. Il fecondo e, che venuto esso all'operazione, la abbandoni per ogoi leggierissimo ostacolo.

(108) Co-

( a) Ecclef, X. oum. 18.

(b) De Origio.

( ) Libr. Erymolog. (4) Vedi la Chambre tom. c.

(r) Eccles. Cap. 30. num. 16. (f) lob. Cap. V. num. 16. (g) Prov. Cap. XII. oum. 4. (h) Ibid. Cap. XXI. num. 17.

AL CREDO DI DANTE.

( 108 ) Come il vizio dell' Avarizia è un difordinato appetito delle ricchezze; e secondo che dice il Profeta, Tutti attendono all' avaritia (a); perciò è, che il Mondo non si distoglie da Contrarti ingiusti e rei , the tutto giorno fi fanno, perchè effi foco le vie di far danari-(100) Dell' Avare nulla et ba de più feellerate, dice lo Spirito San-

to (b), perche ba venale anche l' anima , facendofi lectro tutto quello, che a lui più giova : e Nian ressigso s de giustica en quel cuore ; dice S. Leoce, (c), in cui si ha saita abstrazione l'Accessione (110) La Gola è un disordinato appetito degli alimenti o liquidi;

e folidi , Il che può in due modi accadere : eioè , o nella loro quantirà ; e nella loro qualità. Per la quantità si può dire, che questo vivio consuma; Mutti, i quali senza giuditio spendono ogoora in manjara i loro densi. Per la qualità si può dire, che consuna i Savj; perciocchè i condimenti de'cibi, in oggi per ghiotioneria nelle menfe Introdotti, e la strana varietà de'liquori manda soven e in rovina i Savi del secolo-E Daote ha volutto qui indicate ciò, che si dice ne Proverbi (d): Ebi ama le crapule, farà in potertà : e chi ama il vino, e se cest lan-

tr, non fi arricebirà.
(112) Nell' Ecclesiastico (e) si dice : Non voler effer avido in egni imbandicione, e non si gittar addolfo ad ecoi vivanda: persocciti ne mosti cibi farà l'infermità, e l'avidia si avietnerà fina avella pe-vicolofo, e causa ministra, cie i Mediti chiramano Celera. Ma sino un Geotlle (f) ci scrisse: Qualunque degli angelli, che vola, qualunque de Pejich, che nueva qualunque delle sieve, che gira, si spepellise ne' meste veniri. Cerca era, perchi tesse morane è Oode la Scuola Salermilana (g) bene canto :

Pont a la gola frene , i' ami d' anni vivere piene :

Di flar cerchi fano? parca si fin la mano.

(212) E quefto è il pegdor effetto della Gola, e il più terribile, e che la morte; che mentre per la faziria è difende il cortes, come dice. Gregorio (b), gli avia è ecitano della lividine.

(223) Il difordicato appetito dell'impura e libidinofa voluttà, chiamato comunemente Luffuria, è il fettinio in questo giro di perca-

ti capitali. ( 114 ) Gli efempi di questi due effecti foo si familiari in ogol Cit-

tà, che oon ha uopo allegaroe sicuno.

115) Ofea, favellando di certe perfone : Non porranno, dice (1). i lor penfieri per ritornar al ler Die; persioche le fiirite della fornicagione è en meggo di loro. Ma la Luffuria unche alla Ragione fa foverchio , cioè fopraffa la Ragione ; come de Verchioni aidivenne , ene tentaron Sufanna , de quali però diffe Daniele ( k ): Hanno perdato il fenno a tal fegno di non elcerdanti de giusti gindici. La pruova n'è y perchè

(a) lerem, Cap. VI. num. tr. & Cap. VIII. num. ro.

(6) Eccles. Cap. X. num. 9. (c) In Serm

(d) Cap. XXI. num. 17. (e) Cap. XXXVII. num. 17.

(f) Senec. Rhet. 10.

(f) Senec. Auto. 10. (g) Pune gula metar, ur sie tihi langiar atan: Este unjus fauus? sie tihi parca manus. (b) 3. Curz Pastor, adam, ao. Dum fasitease waster en studitur, acustii libidiain encitantur.

(/) Cap. V. num. ( & ) Dan. Cap. XIII. num. 19. Eperterent fenfam funm , ut non recordarente" juduterum jufterum.

ANNOTAZIONI

perche Intelletto , e Voluttà fi nimicano ; e le forze della Volutel grandiffine fono fopra quelle dell' Intelletto , e più gagliardamente

moventi. (116) Quando un forte armate, diceva Crifto, cufiodifce il fue a-trio, tutte le cofe ch' egli pofficde, fi fianno in pace (a). Con che dir voleva , che colla fortezza ci terrem faldi contra le tentazioni tutte de' nostri Nemici, i quali rubar ci volessero la Grazia di Dio, e i fuol frutti, che possediamo ; che è ciò , di che ci anmonisce cul Danie.

(117) In Paradifo, dove folo è fomma allegrezza.

(118) Il Paradifo, che folo fi può chiamare il bel Chiostro, sioè, il bel Luogo per eccellenza. (119) Antl Bisogna sempre pregare, e non venire, crande, mai em-no, dice P Evangelio (6) : perche il Nimico infernale infla perpetua-

mente per fovvertirel.

(120) La prima per eccellenza ; poiche effa è quella , che Ceiflo Noftro Signore fola ci ha proposta per orare. Quando verrete poi fare orazione, diceva coli (c) non vogliate far molte parole, ficcome fanne s Gentilt , che firmano aver ad effere nel lor molto parlare efanditi ,

Voi ceil progénete et.

(11) Due coss si correprendono nella prinza Domanda del Pater

neste, La prima è, che Dio, come Estre sommo, e infinitamente
fanto, sia dagli uonini glorificato e in Cielo, e in Terra i il che intende Dante in quelle parole, Santifi ats fin . Li fecoula è , che come Autore, e Dator d'ogni bene , ne sia da tutti riconossituto con ringraziamento, e con lode ; e ciò spiega Dante con quell'altre parole : E lande ec.

(112) Per Regne tuo non s'intende qui semplicemente il Patadifo, ma ciò donde confeguita, cioè quel, che dice l'Appostolo Paolo (d), così scrivendo: Il Regno di Dio è la giusticia, la pace, e il gandio nello Spirite Sante . Onde Dante ben dice qui : Vengaci il regno tne, ma in tutto quel fenfo , che questa orazione , da te a noi integnata, l'intende .

(123) Unitamente : onde siccome | Beatl in Cielo adempiono in ogni cofa perfettamente la volontà di lui , così nel tempo ftello fia dagli Uomini perfettamente qui in Terra ubbidita.

(134) Crifto per la fine divina virth fi dimoftro qui in terra fra noi esempio di perdonare, avendo pregato per li suoi flessi crocifissori nell'acto, che l'uccidevano.

(125) Clot, che nol perdonlamo, e che dal Nimico rio ognuno di nol così fi fchiofiri, e liberi; avendo Crifto derto (1), che Chi redonerà le office a lui fatte, gli farà perdonaro dal luo Padre celefte, e chi non le perdonerà, neppur il Padre celefte perdonerà a coflui le fue colpe.

(126) Cioè Protettore della nostra falvezza, come il chiama Davide , Dio della noftra fainte : Perché infegna alle neftre mane a combattere, e ammaefira le nofire dita a battaglia (f).

(127) Ferute, che dicevan gli Antichi, o Ferite, come in oggi diciamo:

<sup>(4)</sup> Luc. 1. num. 31.

<sup>(</sup>b) Luc. XVIII. num. 1. (c) Matth. Cap VI. num. 17

<sup>(4)</sup> Ad Rom. XIV. num. 17-(c) Match. VI. num. 14. & 15.

<sup>(</sup>f) P(al. XVII. zum. 14-

251

ciamo, fignificano qui le frapreffioni, e i danni, che ci cagiona il Demonio, mediante le tentazioni, colle quali ci ia la guerra.

(118) L'ultima Domanda di quella orazione abbraccia come in compendio tutte le altre : perciocche ; come offetva S. Gipriany (a); inversata quella, niente più riusure a chiedere, ne centra il Mondo, nè contra il Domonio. Quindi c, che Dante y conficarando a appunto come un'epilogo : 3tichè ; dice , a se nei fuctiamo orazione ; domandanda, che meritamo tua gratia ec.

(129) Gloè con pronterta di volontà canminiamo all'acquifto del Cielo: da che la divozione, come inferna l'Angelico, mu è che una pronterta di volontà di far quello, che fi couoste voleri

da Dio.

(1)9) Cluè da qualmoque dolare, al d'animo, che di corpo e la confegionat da qualmoque mello, che n' el la cajone. Non poteva Dane ufar voce più generica, che la qui nifata. I mult tatti fi ridacono a gli fiprituali; e a 'temporali. I print autri deprodo che colla Gratia di Dio, e col fato Renno, il che ha effredio ne' dese verfi pre denti. I mult tamporali fano tatti compreti con la contra con la compreti con la compreti con la compreti con la compreti con la contra con la compreti con la compreti con la contra con la contra contra con la contra con la contra con la contra con la contra contra con la contra con la contra con la contra contra con la contra contra contra con la

(131) Git ecchi met, cioè la mia Mente, fempre fieno fiffi nel Signore, dice Davide (b) ed egli trared delicei i miei piedi. (131) Penfer, invece di Penferso, siccome Miffico invece di Mo-

firate diffe it Bembo:

Se la via di curar gl' Infermi hai mofire. E queste sono le cose, che accompa gnar debbouo l'orazione : clò

fono's Attentione d'animo; e Riveranta di cerpo.

(131) Plaffi aud Danta a façuifarra; soura, depo Dio; dobbiama aver gil animai softra i Maria rivolt; ve dice, che chi de Maza e della fut fantità, sonde per neutro di convenitara nortico dial di
effer tanto da Dio annata, sono ci effendo tra le pure resture chi la
presegnita, o dei turi cutter da lai celtura fa fabiabre. Apperdio
quale configuentemente effer; che i printi onori dopo il Fajituado;
cue el lu su Umono; e Dios, fino a quella cettara prediati; che
più da effeno fiu tocca; comi e la fia vera Madre. Dio) preCore Maria a Giovanni, discondipil: Exer ma Madre (2), in
Giovanni egli totta la Chelle radicardite. Per ultimo; perchà, come è
deli per Averenca, e per Misite. Per ultimo; perchà, come è
trettanto; come avene le virté trutre in grado più everfo, ella è
più foliette fia retti i Santi per lo nofro vantaggio. Ragioni tette, che Dante qui intende in quella parola, A diviti, pi tutta pieria, fino per le quiti d'elettes, dopo Dio, ad amorer Made fendo, pe le quiti d'elettes, dopo Dio, ad morer Ma-

(134) Che ho detto fin'ora.
(135) É preghiamo; che colla fua possente intercessione ella ne
impe(4) Serm. VI. de Orat. Dom.

(b) Pfal. XXIV. num. ar-

<sup>(</sup>e) Joann. Cap. AIA. num. 27. (d) Seim. de Nativit. Sieur omnibus Sanctis est fanctior ; isa pro nobis omnibut est filluctior.

ANNOTAZIONI AL CREBO DI DANTE. Impetri , che venghiamo nell' amicizia di Dio , e a goder così di fua

Grazia ; onde fcamplanio dall' eterna rovina. (136) Cirett per licenta , invece di Cirett ; ficcome nel suo gran Poema diffe il nostro unclesimo Dante , Sego per Sero

( 137) La Chiefa non altrimenti favella in un fuo Inno fopra Maria ( a ) :

Sciogli a' rei le catene

E pargi lume a i clethi. Non che Maria fia ells padrona, e dispositrice; perciocche aulla può esta, che mediante il suo Figliudo: ma percice il Figliudo vuol glerificare la Madre, come integna S. Anselmo (b), e vuol terò, che le grazie puffino per mano di lei . Oltra che effendo il Figliaolo anche giudice , fovente la fua mifericordia è trattenuta dalla fua giu-Rizia , dove la Madre , effendo pura nostra Avvocata , sa solo

nostre parti, sollicitando precisamente a misericordia. Però a fei la Chiesa savella in quel modo, non già riputandola sorgente di quelle grazie primuria, e per le, come calunniofamente spacciano di noi gli Acastolici; ma secondaria, e per mediazione. (128) Or qui comincia quella prophiera a Maria , che c' inferna

di porgere : e questa è la Samuazione Angelica , della eccellenza della quale già fopra fi e detto ; e che per effer qui dal Poeta affal chiaramente esposta , non abbisogna di altre Note.

(130) Il medefino Danie uso questa voce di Preco, invece di Pre-

ge nel fuo gran Poema ( ; ): To diffi lut : Quanto poffe, ven' prece :

e usò la modelma licenza in detta voce , anche quando era foltantivo, invete di Friego, fignificante Pregliera (d):

Non fard for meller voto, no proce. (140) Ottinia fpiegazione delle parole, Ora pro noots percateribus nune Ce. Perciocche due regole abbiam nol in quefta Vita a tenere , come infegna maestrevolmente il Pontefice San Gregorio, che fono s innanzi al paccato temer la Giuffizia; e dopo il peccato feerar la Mifericordia. Ma in due feogli altresi è agevole, che urtino inganguti i Mortali. L'uno è di abufare della divina tolleranza, dimorando s Mortali. L'uno e di abulare della divina collerana, a camonano a pentiris, fa fon peccatori e l'altro e di fafari a peccare, ful riliefo, che Dio aspetto i peccatori a verdono. I e vere regole fon le fequent; moftrateci colla forora dell'Evangello univerialiamine da' Sanil-Padri, per adempier le quali mediatrice più (fince appo il Signora ere non possimo, che la Vergioe bendette, fina Madre. La prima è di convertirci fubito a lui dopo il peccaro, pieni di calda fiducia, ch' di convertirii fubito a tui dopo ii peccato, pient di casaa mutta yo egli fia 3 come iufinitamezice miferitordiolo, per perdomaris, le fac-ciamo a lui per tempo ricorfo. E avveclutamente per etè dice Dance alla Vergine 3 tra 1 pr. nei est. L'altra è 3 che dopo la finera nofita conversione fludiamei di viver bene, pieni d'alto timpre 3 che Do non fia , come infinitamente giudo , per castigarci , se abusiamo di sua pazienza : che è ciu, di che volle Sant' Agostino ( e) anun nici, dicendo, che Nen può merte male, cal avrà ben vicuto : e che Aspena

Ver-

namente il medefimo Dante : E che a piner ci dia co-

ben muere, chi ba mal vitute. E per eio pur foggiunge a Maria divi-(4) In Hymn. Ave marit fella.

Solve winela reit . Trafer lumen secis.

<sup>(4)</sup> De Excell. Virg. Cap. VI. (c) Infern. Cant. XV. vers. 14. (d) lyl Cant. XXVIII. vers. 80.

<sup>(</sup>e) De Docht. Chrift. Non pareft male mori , qui bene minerit : & vin bene maritur, qui male minic.

Versi composti da Dante Alighieri per indurre un Sig. a privar di sua Casa certa Persona, che sotto il manto dell'onessa, con troppa dimessichezza conversava con la moglie; cavati da un Codice antichissimo essentiale anticonisma Biblioteca Ricciardiana: così parlò Dante al detto Sig.

Chi nella pelle d'un monton fasciasse Un lupo, e fralle pecore mettesse, Dimmi, cre'tu, perchè monton paresse, Ch'egli però le pecore salvasse?

Sopra all'antico Seggio del Doge nella Sala del Maggior Configlio, e fotto al quadro del Paradifo, ch'era del pennello di Guariento Padovano, leggevanfi di Dante Alighieri li feguenti verfi, efprimenti la Pittura medefima, da lui fatti allora quando venne Oratore in Venezia per li Signori di Ravenna. Sanfovino lib. 8.

> L'Amor, che mosse già l'eterno Padre, Per figlia aver di sua Deità trina Costei, che su del suo Figliuol poi madre, De l'universo qui la sa Regina.

> > Dante

# DANTE A MESSER BOSSONE RAFFAELLI D 1 A G 0 B 1 0.

#### SONETTO

Cavato dalle Delitia Eruditorum, C. 118,

Tu, che stampi lo colle ombroso, e fresce, Ch'è co lo Fiume, che non è corrente; Linci molle lo chiama quella gente In nome Italiano, e non Tedesco:

Ponti sera, e mattin, contento al desco, Poichè del car figliuol vedi presente El frutto che sperassi, es i repene S'avaccia ne lo stil Greco, e Francesco.

Perchè cima d'ingegno no s'astalla In quella Italia de dolor ostello, Di cui si speri già cotanto fruto:

Gavazzi pur el primo Raffaello, Che tra dotti vedrallo effer veduto, Come sopr'acqua si sostien la galla.

# DANTIS ALIGHERII FLORENTINI MONARCHIA,

SCRIPTA TEMPORIBUS LUDOVICI BAVARI.

Accesscrunt in bae nova Editione Variantes Ex MS. Codice.



#### ATQUE ERUDITO

# LECTORI.

CUM viri undequaque clarissimi Dantis Aligherii Florentini, Poetæ eximii, Phjlosophi acutissimi, & si vis etiam Theologi, Opera omnia in unum colligendi, typifque evulgandi laudabile confilium nuper inierimus, & diligentissime ad umbelicum perduxerimus: facinus, ut sperare nobis lubet, Eruditis Viris acceptissimum; nunc, ne quid in tanti Auctoris exactissima Operum collectione experi superesset, addere decrevimus, quem idem celeberrimus Poeta de Monarchia conteripfit libellum. Hunc etsi non adeo expolitum, genuinum tamen fummi Viri fœtum agnovit Leonardus Aretinus, vitæ ejuldem Scriptor diligentissimus, cui quicumque in litteris non sit hospes libenter adstipulatur, neque illi defunt ingenii acumen atque eruditio. Scriptus ille quidem ab Auctore fuit contentionis amore, studioque partium, quarum distidiis tempestate illa pene tota conflagrabat Italia, nimis proinde modo fervet in disputando, modo etiam æstu quodam abreptus a veritate aberrat: at illius errores viri gravissimi jam confutarunt. Iuvat nunc in hujufmodi scripto viri ingenium, ac in disserendo stylum agnoscere; nec sane, nævo licet aliquo scatet, acæteris celeberrimi viri Operibus debet sejungi, Nos tuam, totiusque Litteratorum reip. gratiam inituros putavimus, si hunc de Monarchia libellum, olim a Simone Schardio in fuo Tractatu de Imperiali Jurisdictione Argentorati anno 1609, publicatum, in hac nostra locupleti Editione desiderari non sivissemus, auctum non paucis ex antiquissimo perinsigni Codice variantibus lectionibus . Nostrum de te benemerendi studium æqui bonique consulas, coptisque nostris & imposterum faveas.







Le sue magnificenze conosciute Saramo ancora'si che i suoi nimici Non le potran tener le linoue mute.

Erred Cant. XVII. v.15.



#### DANTIS ALIGHERII FLORENTINI

## MONARCHIA,

### LIBER PRIMUS.

De Necessitate Monarchia.



Mnium hominum quos ad amorem veritatis natura superior impressit, hoc maxime interesse videtur, ut quemadmodum de labore antiquorum ditati sunt, ita & ipsi (a) pro posteria laborent, quatenus ab eis posteritas

habeat quo ditetur. Longe namque ab officio se esse non dubitet, qui publicis documentis imbutus, ad Rempublicam aliquid adserre non curat: non

( a ) deeft pro

DE MONARCHIA

enim est (a) signum, quod secus decursus aquarum fructificat in tempore suo; sed potius perniciosa vorago semper iugurgitans, & nunquam ingurgitata (b) refundans. Hac igitur fæpe mecum recogitans, ne de infossi talenti culpa quandoque redarguar, publicæ utilitati non modo (c) turgescere, quin imo fructificare defidero, & intentatas ab aliis oftendere veritaces. Nam quem fructum ferat ille, qui theorema quoddam Euclidis iterum demonftraret ? qui ab ARISTOTELE felicitatem offentam, reoffendere congretur? qui senectutem a CICERONE defensam, resumeret defensandam? Nullum quippe, fed fastidium potius illa superfluitas tædiofa præftaret. Cumque inter alias veritates occultas & utiles, temporalis Monarchiæ notitia utilissima fit, & maxime latens, & propter non se habere immediate ad lucrum ab omnibus intentata: in proposito est , hanc de suis enucleare latibulis: tum ut utiliter mundo (d) provigilem, tum (e) & ut palmam tanti bravii primus in meam gloriam adipifear. Arduum quoddam opus & ultra vires aggredior, non tam de propria virtute confidens, quam de lumine largitoris illius qui dat omnibus affluenter, & non improperat.

Primum igitur videndum eft, quid temporalis Monarchia (f) dicatur, typo ut dicam, & feeudum intentionem. Est ergo temporalis Monarchia, quam dicunt Im perium unius Principatus, & super omnes in tempore, vel in iis & super iis qua (g) temporaliter mensurantur. Maxime autem de hae, tria dubiatat quaruntur. Primo namque dubiatur & quaritur, an ad bene este mondi nécessaria sit. Secundo, an Romanus populus de jure Monarchæ officium sibi activerit. Et tertio, an autem de la companya de

<sup>(</sup>a) fignum (b) refundens (c) tragescere (d) pervigilem (e) etiam ut tanti (f) dicitur typo, ut (g) tempore

thoritas Monarchæ dependeat a Deo immediate, vel ab alio Dei ministro seu vicario. Verum quia omnis veritas que non est principium, ex veritate alicujus principii fit manifesta: necesse est, in qualibet quastione habere notitiam de principio ; in quod analytice recurratur, pro certitudine omnium propositionum quæ inferius assumuntur. Et quia præsens tractatus est inquisitio quædam ante omnia de principio, scrutandum esse videtur, in cujus virtute inferiora consistant. Est ergo sciendum, quod quædam funt quæ nostræ potestati minime fubjacentia, speculari tantummodo possumus, operari autem non; velut Mathematica, Physica, & Divina. Quædam vero funt, quæ nostræ potestati fubjacentia, non folum speculari, sed & operari poslumus: & in iis non operatio propter speculationem, sed hæc propter illam assumitur: quoniam in (a) tali operatione est finis . Cum ergo materia præfens politica fit, imo fons atque principium rectarum politiarum: & omne politicum nostræ potestati subjaceat : manifestum est , quod materia præsens non ad speculationem per prius, sed ad operationem ordinatur. Rurfus cum in operabilibus principium & causa omnium sit ultimus finis, movet enim primo agentem : confequens est, ut omnis ratio corum quæ funt ad finem, ab ipfo fine fumatur: nam alia erit ratio incidendi lignum propter domum construendam, & alia propter navim-Illud igitur, fi quid est quod est finis (b) utilis civilitatis humani generis, erit (c) hic principium, per quod omnia quæ inferius probanda funt, erunt (d) manifesta sufficienter. (e) Esse autem finem hujus civilitatis & illius, & non esse unum omnium finem, arbitrari stultum est:

Nunc

<sup>(</sup>a) talibus operatio est . b) additur «ltim». (c) b». (d) deest manifesta (e) sustitutes esse finem bumana civilitatis, C

Nunc autem videndum eft, quid fit finis totius. humanæ civilitatis : quo viso plusquam dimidium laboris erit transactum, juxta Philosophum ad Nicomachum. Et ad evidentiam ejus quod quæritur, advertendum, quod quemadmodum est finis aliquis ad quem natura producit pollicem, & alius ab hoc ad quem manum totam, & rurfus alius ab ntroque ad quem brachium, aliusque ab omnibus ad quem totum hominem: fic alius est finis ad quem fingularem hominem, alius ad quem ordinat domesticam communitatem, alius ad quem viciniam, & alius ad quem civitatem, & alius ad quem regnum: & denique optimus, ad quem utiliter genus humanum, Deus aternus arte fua, qua natura est in esse producit. Et hic quæritur, tanquam (a) principium inquisitionis directivum. Propter quod sciendum primo, quod Deus & natura nil otiofum facit: fed quicquid prodit in este, est ad aliquam operationem. Minime enim essentia ulla creata ultimus finis est in intentione creantis. in quantum creans, fed propria ellentiæ operatio. (b) Verum est, quod non operatio propria propter ellentiam, fed hæc propter illam habet ut fit. Eft ergo aliqua propria operatio humanæ univerlitatis. ad quam ipsa universitas hominum in tanta multitudine ordinatur. Ad quam quidem operationem nec homo unus, nec domus una, nec vicinia, nec una civitas, nec regnum particulare pertingere poteft. Quæ autem fit illa, manifestum fiet, fi ultimum de potentia totius humanitatis appareat. Dico ergo, quod nulla vis a pluribus specie diversis participata, ulrimum est de potentia alicujus illorum. Quia cum illud quod est ultimum (e) tale, fit constitutivum speciei: sequeretur, quod una effen-

<sup>(</sup>a) principium doeft (b) Unde (c) deeft tale

fentia pluribus speciebus esset specificata, quod est impossibile. Non est ergo vis ultima in homine, ipfum effe fimpliciter fumptum : quia & fic fumptum ab elementis participatur: nec esse complexionatum, quia hoc reperitur in animalibus: nec effe animatum, quia fic & plantis: nec effe apprehensivum, quia sic & a brutis participatur : sed esse apprehensivum per intellectum possibilem, quod quidem esse nulli ab homine alii competit vel supra vel infra. Nam etsi aliæ funt essentiæ intelle-Etum participantes, non tamen intellectus earum est possibilis ut hominis: quia essentiæ tales species quædam funt intellectuales, & non aliud : & earum esse nil aliud est, quam intelligere quid est quod funt (a) quod fine interpolatione aliter fempiternæ non essent. Patet igitur, quod ultimum de potentia iplius humanitatis, est potentia five virtus intellectiva. Et quia potentia ista per unum hominem, seu per aliquani particularium communitatum superius distinctarum, tota simul in actum reduci non potest, necesse est multitudinem esse in humano genere, per quam quidem tota potentia hæc actuetur: Sicut necesse est multitudinem rerum generabilium, ut potentia tota materiæ primæ semper sub actu sit, aliter esset dare potentiam separatam: quod est impossibile. Et huic sententiæ concordat Averrois, in Commento super iis quæ de Anima: potentia etiam intellectiva, de qua loquor, non folum est ad formas universales, aut species, sed & per quandam extensionem ad particulares. Unde folet dici, quod intellectus speculativus extensione fit practicus: cujus finis est, agere atque facere: quod dico propter agibilia, quæ politica prudentia regulantur: & propter factibilia, quæ regulantur arte, quæ omnia speculationi ancil-

<sup>(</sup>a) deelt quod

lantur tanquam optimo, ad quod humanum genus prima bonitas in esse produxit. Ex quo jam innotescit illud politice; intellectu seilicet vigentes allis

naturaliter principari. (a)

Satis igitur declaratum est, quod proprium opus humani generis totaliter accepti, est actuare semper totam potentiam intellectus possibilis per prius ad speculandum, & secundario propter hoe ad operandum per fuam extentionem. Et quia, quemadmodum est in parte, sic est in toto: & in homine particulari contingit, quod sedendo & quiescendo prudentia & fapientia ipfe perficitur : patet, quod genus humanum in quiete five tranquillitate pacis ad proprium fuum opus, quod fere divinum est l'iuxta illud. Minuisti eum paulo minus ab Angelis) liberrime atque facillime se habet. Unde manifestum est, quod pax universalis est optimum eorum quæ ad nostram beatitudinem ordinantur. Hinc est, quod pastoribus de sursum sonuit , non divitiæ, non voluptates, non honores, nec longitudo vitæ, non fanitas, non robur, non pulchritudo, sed pax : inquit enim cœlestis militia : Gloria in (b) altissimis Deo, & in terra pax, huminibus bonæ voluntatis. Hinc & Pax vobis, salus hominum falutabat. Decebat enim fummum Salvatorem. fummam (c) falutationem exprimere. Quem quidem morem servare voluerunt discipuli eius, & Paulus in falutationibus fuis, ut omnibus manifeftum effe potest. Ex iis ergo que declarata funt, patet, per quod melius, imo per quod optime genus humanum pertingit ad opus proprium. Et per confequens vifum est propinquissimum medium, per quod itur in illud, ad quod velut in ultimum finem omnia opera nostra ordinantur: quia est pax

<sup>(</sup>a) additur Baidus (v) exceliis (c) falutem

univerfalis, que pro principio rationum fubfequentium fupponatur, quod erat necessarium, ut dictum fuir, vel ut fignum præfixum, in quod quicquid probandum est refolvatur, tanquam in manifestissimam veritatem.

Refumens igitur quod a principio dicebatur, tria maxime dubitantur, & dubitata quæruntur circa Monarchiam temporalem, quæ communiori vocabulo nuncupatur Imperium: & de iis, ut prædictum est, propositum est sub assignato principio inquisitionem facere fecundum iam tactum ordinem. Itaque prima quæstio sit, Utrum ad bene esse mundi, Monarchia temporalis necessaria sit. Hoc equidem, nulla vi rationis vel authoritatis obstante, potissimis & patentissimis argumentis ostendi potest: quorum primum ab authoritate Philosophi assumatur de fuis Politicis: afferit enim ibi venerabilis ejus authoritas, quod quando aliqua plura ordinantur ad unum, oportet unum eorum regulare seu regere, alia vero regulari sen regi. Quod quidem non solum gloriofum authoris nomen facit esse credendum, sed ratio ductiva. Si enim consideremus unum hominem, hoc in eo contingere videbimus: quia cum omnes vires ejus ordinantur ad felicitatem , vis ipía intellectualis est regulatrix & rectrix omnium aliarum, aliter ad felicitatem pervenire non potest. Si consideremus unam domum, cujus finis eft, domesticos ad bene vivendum præparare, unum oportet esse qui regulet & regat, quem dicunt patremfamilias, aut ejus locum tenentem, juxta di-

centem Philosophum: Omnis domus regitur a fe-

niffmo. Et hujus, ut ait Homerus, est regulare omnes, & leges imponere aliis. Propter quod proverbialiter (a) dicitur illa maledictio, Parem habeas in

ordo scilicet partium inter se, & ordo partium ad aliquod unum quod non est pars: sic ordo partium exercitus inter se, & ordo earum ad ducem. Ordo partium ad unum est melior, tanquam finis alterius, est enim aliter propter hunc, non e converso. Unde si forma hujus ordinis reperitur in partibus humanæ multitudinis, multo magis dicitur reperiri in ipfa multitudine five totalitate, per vim fyllogifmi præmiffi: cum fit ordo melior, five forma ordinis. Sed reperitur in omnibus partibus humanæ multitudinis: ut per ea quæ dicta funt in Capitulo præcedenti, satis est manifestum: ergo & in ipsa totalitate reperiri debent. Et sic omnes partes prænotatæ (a) infra regna, & ipfa regna ordinari debent ad unum principem, five principatum: hoc est, ad Monarcham, five Monarchiam. Amplius, humana universitas est quoddam totum ad qualdam partes; & est quædam pars ad quoddam totum : est enim quoddam totum ad regna particularia, & ad gentes, ut superiora ostendunt: & est quædam pars ad totum universum: & hoc est de fe manifestum. Sicut ergo inferiora humanæ universitatis bene respondent ad ipsam, sie ipsa bene dicitur respondere ad suum totum. Partes ejus bene respondent ad ipsam per unum principium tantum, ut ex superioribus colligi potest de sacili : ergo & ipsa ad ipsum principium & universum, sive ad ejus principem qui Deus est, & Monarcha, simpliciter bene respondet per unum principium tantum, scilicet unicum principem. Ex quo sequitur, Monarchiam necessariam, mundo ut bene sit.

Et omne illud bene se habet, & optime, quod se habet secundum intentionem primi agentis, qui Deus est. Et hoc est per se notum, nisi apud ne-

gan-

<sup>(</sup> a ) & fic iffa regimina, & iffa regna

LIBER PRIMUSA

O felix hominum genus, Si vestros animos amor, Quo calum regitur regat.

Et ubicumque potest esse litigium, ibi debet esse judicium: aliter esset impersectum, fine proprio (a) perfecto: quod est impossibile, cum Deus & Natura in necessariis non deficiat. Inter omnes duos principes, quorum alter alteri minime fubjectus est, potest esse litigium, vel culpa ipsorum, vel subditorum: quod de se patet. Ergo inter tales oportet esse judicium: & cum alter de altero cognoscere non possit, ex quo alter alteri non subditur (nam par in parem non habet imperium) oportet esse tertium jurisdictionis amplioris, qui ambitu fui juris ambobus principetur. Et hic erit Monarcha, aut non. Si sic, habetur propositum: si non, iterum habebit fibi coæqualem extra ambitum fux jurisdictionis. Tunc iterum necessarius erit tertius alius, & sic aut erit processus in infinitum, quod esse non potest: aut oportebit devenire ad judicem primum & fummum: de cujus judicio cun-Cla litigia dirimantur, five mediate, five immediate: & hic erit Monarcha, five Imperator. Est igitur Monarchia necessaria mundo. Et hanc rationem videbat Philosophus, cum dicebat, Entia nolunt ma-

<sup>(</sup>a) perfellino

le disponi; malum autem, pluralitas principatuum: unus ergo princeps.

Præterea, Mundus optime dispositus est, cum jufisita in eo potifisma est: unde Virgilius commendare volens illud seculum, quod suo tempore surgere videbatur, in suis Bucolicis cantabat,

Jam redit & virgo, redeunt Saturnia regna. Virgo namque vocabatur Justitia, quam & Astream vocabant . Saturnia regna dicebantur optima tempora, quæ & Aurea nuncupabant. Justitia potissima est solum sub Monarcha. Ergo ad optimam mundi dispositionem requiritur, esse Monarchiam, sive Imperium. Ad evidentiam subassumpta propositionis, sciendum, quod Justicia de se & in propria natura confiderata, est quædam rectitudo five regula, obliquum hinc inde abjiciens : & sic non recipit majus & minus, quemadmodum albedo in suo abstracto considerata: Sunt enim hujusmodi forma quædam compositioni contingentes & consistentes fimplici & invariabili essentia, ut magister sex principiorum recte ait. Recipiunt tamen magis & minus (a) hujus qualitatis ex parte subjectorum, quibus concernuntur, secundum quod magis & minus in subjectis de contrariis admiscetur. Ubi ergo minimum de contrario justitize admiscetur, & quantum ad habitum, & quantum ad operationem, ibi iustitia potissima est. Et vere tune potest dici de illa, ut Philosophus inquit, neque Hesperus neque Lucifer sie admirabilis est : est enim tune Phæbz fimilis, fratrem diametraliter intuenti, de purpureo matutinæ serenitatis . Quantum ergo ad habitum, justitia contrarietatem habet quandoque in velle: nam ubi voluntas ab omni cupiditate fincera non est, etsi adut justitia, non tamen omnino inest in fulgore fux puritatis: habet enim subjectum, licet mini-

<sup>(</sup> a ) kuju[medi qualitater

me, aliqualiter tamen fibi refistens. Propter quod bene repelluntur, qui judicem passionare conantur. Quantum vero ad operationem, Justitia contrarietatem habet in posse: nam cum justitia sit virtus ad alterum, five potentia tribuendi cuique quod fuum est, quomodo quis operabitur secundum illam? Ex quo patet quod quanto justus potentior, tanto in operatione fua justitia erit amplior. Ex hac itaque declaratione sic arguatur: Justinia (a) potissima est in mundo, quando volentissimo & potentissimo subjecto inest: Hujusmodi solus Monarcha est: Ergo foli Monarchæ infiftens justitia, in mundo (b) potissima est. Iste prosyllogismus currit per secundam figuram, cum negatione intrinscca: & est similis huic, Omne b est a, Solum c est a, Ergo solum c est b. Quod est: Omne b est a, Nullum præter c est a, Ergo nullum præter c est b, &c. Prima propofitio declaratione præcedente apparet. Alia sic ostenditur, & primum quantum ad velle, deinde quantum ad posse. Ad evidentiam primi notandum, quod justitiæ maxime contrariatur cupiditas, ut innuit Aristot. in quinto ad Nicomachum. Remota cupiditate, omnino nihil justitiæ restat adversum: unde sententia Philosophi est, ut quæ lege determinari posfunt, nullo modo judici relinquantur. Et hoc metu cupiditatis fieri oportet, de facili mentes hominum detorquentis. Ubi ergo non est quod possit o. tari, impossibile est ibi cupiditatem esse: destructis enim objectis, passiones esse non possunt. Sed Monarcha non habet quod possit optare : sua namque jurisdictio terminatur Oceano solum; quod non contingit Principibus aliis, quorum principatus ad alios terminantur: ut puta Regis Castella, ad illum qui Regis Aragonum. Ex quo fequitur, quod Monarcha sincerissimum inter mortales justitiæ possit esse ſub-

<sup>(</sup>a) petentiffima (b) potentiffina

DE MONARCHIA

fubjectum. Præterea, quemadmodum cupiditas habitualem justitiam quodammodo, quantumcunque pauca, obnubilat: sic charitas, seu recta dilectio, illam acuit atque dilucidat. Cum ergo maxime recta dilectio inelle potelt, potissimum locum in illo potest habere justicia: Hujusmodi est Monarcha; Ergo eo existente, justitia potissima est, vel esse potest. Quod autem recta dilectio faciat quod dictum eft, hinc haberi poteft . Cupiditas namque, (a) parseitate hominum spreta, quærit alia: charitas vero, spretis aliis omnibus, quarit Deum & hominem, & per confequens bonum hominis. Cumque inter alia bona heminis potifimum fit, in pace vivere ( ut supra dicebatur ) & hoc operetur maxime atque potifime justitia: charitas maxime juflitiam vigorabit, & potior potius. Et qued Monarchæ maxime hominum recta dilectio inesse debeat, patet sie: Omne diligibile tanto magis diligitur, quanto propinquius est diligenti: Sed homines propinquius Monarchæ funt, quam aliis principibus: Ergo ab eo maxime diliguntur, vel diligi debent. Prima manifesta est, si natura passivorum & activorum consideretur. Secunda per hoc apparet, quia principibus aliis homines non appropinquant nifi in parte. Monarchæ vero secundum totum, & rursus, principibus aliis appropinguant per Monarcham, & non e converso: & sic per prius & immediate Monarchæ inest cura de omnibus, aliis autem princiribus per Monarcham, eo quod cura ipforum a cura illa suprema descendit. Præterea, quanto causa est utilior, tanto magis habet rationem causa: quia inferior non est causa nisi per superiorem, ut pater ex ijs quæ de causis. Et quanto causa magis est caufa, tanto magis effectum diligit, cum dilectio talis assequatur causam per se. Cum ergo Monarcha

<sup>(</sup>a) perfectate

cha sir utilissima causa inter mortales, ut homines bene vivant, quia Principes alii per illum, ut di-stum est: & consequens est, quod bonum hominum ab eo maxime diligatur. Quod autem Monarcha potissime se habeat ad operationem justilita, quis dubitat insi qui vocem hanc non intelligit, cum si Monarcha est, hostes habere non possit. Satis igitur declarata est subsussimpta principalis, quia concluso certa est: scilicer quod ad optimam mundi dispositionem necesse est (a.) Monarchiam esse.

Et humanum genus, potissimum liberum, optime se habet. Hoc erit manisestum, si principium pateat libertatis. Propter quod sciendum, quod principium primum nostræ libertatis, est libertas arbitrii, quam multi habent in ore, in intellectu vero pauci: veniunt namque usque ad hoc, ut dicant liberum arbitrium esse, liberum de voluntate judicium; & verum dicunt, sed importatum per verba longe est ab eis: quemadmodum tota die Logici nostri faciunt de quibusdam propositionibus, quæ ad exemplum logicalibus (b) interferuntur: puta de hac, Triangulus habet tres duobus rectis æquales. Et ideo dico, quod judicium medium est apprehenfionis & appetitus. Nam primo res apprehenditur, deinde apprehensa bona aut mala judicatur: & ultimo judicans prosequitur, aut fugit. Si ergo judicium moveat omnino appetitum, & nullo modo præveniatur ab eo, liberum est. Si vero ab appetitu, quocunque modo præveniente, judicium moveatur, liberum esse non potest : quia non a se, fed ab alio captivum trahitur. Et hinc eft, quod bruta judicium liberum habere non possunt , quia eorum judicia semper appetitu præveniuntur. Et hinc etiam patere potest, quod substantiæ intellectuales, quarum funt immutabiles voluntates, nec non

<sup>(</sup>a) Monarcham (b) interferunt

non animæ separatæ bene hinc ( a ) abeuntes, libertatem arbitrii ob immutabilitatem voluntatis non amittunt, sed perfectissime atque potissime hoc retinent . Hoc vifo , iterum manifestum esse potest , quod hac libertas, five principium hoc totius nofiræ libertatis, est maximum donum humanæ naturæ a Deo collatum : quia per ipfum hic felicitamur, ut homines: per iplum alibi felicitamur (b), ut dii . Quod fi ita erit , quis erit qui humanum genus optime fe habere non dicat, cum potifime hoc principio possit uti? Sed existens sub Monarcha, est potissime liberum. Propter quod sciendum, quod illud est liberum, quod suimet, & non alterius gratia est: ut Philosopho placet, in iis qua de simpliciter ente. Nam id quod est alterius gratia, necessitatur ab illo, cujus gratia est, sicut via neceffitatur a termino. Genus humanum folum imperante Monarcha, fui, & non alterius gratia est. Tunc enim folum Politiz diriguntur oblique, democratiæ scilicet, oligarchiæ atque tyrannides, quæ in servitutem cogunt genus humanum, ut patet discurrenti per omnes: & (c) politizant Reges, Ariflocratici, quos Optimates vocant, & populi libertatis zelatores. Quia cum Monarcha maxime diligat homines, ut jam tactum est, vult omnes homines bonos fieri: quod esse non potest apud oblique politizantes; unde Philosophus in suis Politicis ait, quod in politia obliqua bonus homo est malus civis: in recta vero, bonus homo & civis bonus convertuntur. Et hujusmodi politiæ rectæ libertatem intendunt, scilicet ut homines propter se fint. Non enim cives propter confules, nec gens propter Regem: sed e converso Consules propter cives, Rex propter gentem . Quia quemadmodum non politia ad leges, quinimo leges ad politiam ponuntur: fic

<sup>(</sup>a) habentes (b) deeft : mt dit (c) politicant

fecundum legem viventes, non ad legislatorem ordinantur, fed magis ille ad hos : ut & Philosopho
placet, in iis quæ de præfeñt materia nobis ab eo
relicta funt. Hinc etiam patet, quod quamvis Conful five Rex refpectu viæ fint domini allorum, refpectu autem termini allorum minitiri funt: & maxime Monarcha, qui minitire omnium procul dublo
habendus eft. Hinc jam innotefeere poteft, quod
Monarcha necefficatur (a) in fine fib præfixo, in
legibus ponendis. Ergo genus humanum fub Monarcha exifiens, optime fe habet. Ex quo fequitur,
quod ad bene effe mundi, Monarchiam neceffe eft
effe.

Adhuc, ille qui potest esse optime dispositus ad regendum, optime alios disponere potest. Nam in omni actione principaliter intenditur ab agente, five necessitate natura, sive voluntarie agat, propriam fimilitudinem explicare; unde fit, quod omne agens in quantum hujusmodi, delectatur. Quia cum omne quod est appetat suum esse, ac in agendo agentis esse quodammodo amplietur, sequitur de necessitate delectatio: quia delectatio rei delideratæ semper adnexa est. Nihil igitur agit, nisi tale existens, quale patiens fieri debet . Propter quod Philosophus, in iis quæ de simpliciter ente : Omne, inquit, quod reducitur de potentia in actum, reducitur per tale existens actu: quod si aliter aliquid agere conetur, fruftra conatur. Et hic potest destrui error illorum, qui bona loquendo, & mala operando, credunt alios vita & moribus informare : non advertentes , quod plus persuaserunt manus Jacob, quam verba: licet illæ falfum, illa verum perfuaderent. Unde Philofophus ad Nicomachum: De iis enim, inquit, quæ in passionibus & actionibus, sermones minus sunt credibiles operibus. Hinc etiam dicebatur de cœlo pecca-

<sup>(</sup>a) a fine

catori David, Quare tu enarras justitias meas? quafi diceret: Frustra loqueris, cum tu sis alius ab eo quod loqueris. Ex quibus colligitur, quod optime dispositum esse oporter, optime alios disponere volentem. Sed Monarcha folus est ille, qui potest optime elle dispositus ad regendum . Quod sic declaratur. Unaquaque res eo facilius & perfectius ad habitum & operationem disponitur, quo minus in ea oft de contrarietate ad talem dispositionem; unde facilins & perfectius veniunt ad habitum philosophica veritatis, qui nihil unquam audiverunt, quam qui audiverunt per tempora, & falsis opinionibus imbuti funt. Propter quod bene Galenus inquit, tales duplici tempore indigere ad scientiam acquirendam. Cum ergo Monarcha nullam cupiditatis occasionem habere possit, vel saltem minimam inter mortales, ut superius est ostensum, quod czteris Principibus non contigit: & cupiditas ipía tola sit corruptiva judicii, & justitiæ præpeditiva: consequens est, quod ipse vel omnino, vel maxime bene dispositus ad regendum esse potest. Quia inter cæteros judicium & justitiam potissime habere potest. Quæ duo principalissime legislatori & legis executori conveniunt, testante Rege illo sanctissimo, cum convenientia Regi & filio regis postulabat a Deo: Deus, inquit, judicium tuum Regi da, & filio Regis justitiam. Bene igitur dictum est, cum dicitur in subassumpta, quod Monarcha solus est ille, qui potest esse optime dispositus ad regendum. Ergo Monarcha folus optime alios disponere potest. Ex quo sequitur, quod ad optimam mundi dispolitionem Monarchia sit necessaria.

Et quod potest sieri per unum, melius est sieri per unum quam per plura. Quod sie daelaratur: Sit unum, per quod aliquod sieri potest, a. Et sint plura, per quæ similiter illud sieri potest, a & b. Si Si ergo illud idem quod fit per a & b, potest fieri per a tantum, frustra ibi assumitur b: quia ex ipfius assumptione nihil sequirur, cum prius illud idem fiebat per a folum. Et cum omnis talis assumptio fit ociosa five superflua: & omne superfluum Deo & Naturæ displiceat: & omne quod Deo & Naturæ displicet sit malum, ut manisestum est de fe: fequitur, non folum melius effe fieri per unum, si fieri potest , quam sieri per plura . Sed sieri per unum est bonum : per plura simpliciter malum. (a) Prima res dicitur esse melior, per esse propinguior optimæ, & finis habet rationem operati: sed fieri per unum est propinquius fini: ergo eft melius. Et quod fit propinquius, patet fic. Sit finis, c fieri per unum a, per plura a & b. Manifestum est, quod longior est via ab a per b in c, quam ab a tantum in c. Sed humanum genus potest regi per unum supremum principem, qui est Monarcha: propter quod advertendum fane, quod cum dicitur, Humanum genus potest regi per unum fupremum principem, non fic intelligendum est, ut minima judicia cujuscunque municipii ab illo uno immediate prodire possint : cum & leges municipales quandoque deficiant, & opus habeant (b) directione, ut patet per Philosophum in (c) quinto ad Nicomachum, enteryeux commendantem. Habent namque nationes, regna, & civitates, inter se proprietates, quas legibus differentibus regulari oportet . Est enim lex , regula directiva vitæ . Aliter quippe regulari oportet Scythas, qui extra feptimum clima viventes, & magnam dierum & noctium inæqualitatem patientes, intolerabili quasi algore frigoris premuntur. Et aliter Garamantes qui fubæquinoctiali habitantes, & coæquatam femper lucem diurnam noctis tenebris habentes, ob aftus acris

<sup>(</sup>a) Praierea (b) direflivo (c) fexto

aeris nimietatem vestimentis operiri non possunt . Sed fic intelligendum est, ut humanum genus secundum fua communia que omnibus competunt, ab eo regatur, & communi regula gubernetur ad pacem. Quam quidem regulam five legem, particulares principes ab eo recipere debent : tanquam intellectus practicus ad conclusionem operativam recipit majorem propolitionem ab intellectu speculativo: & sub illo particularem, que proprie sua est. assumit, & particulariter ad operationem concludit. Et hoc non solum possibile est uni, sed necesse est ab uno procedere, ut omnis confusio de principiis utilibus auferatur. Hoc & factum fuisse per ipsum, ipse Moyses in lege conscribit; qui assumptis primatibus de tribubus filiorum Israel eis inferiora judicia relinguebat, superiora & communiora sibi soli refervans: quibus communioribus utebantur primates per tribus suas, secundum quod uni tribui competebat. Ergo melius est humanum genus per unum regi, quam per plura: & sic per Monarcham, qui unicus est princeps. Et sic melius acceptabiliusque est Deo, cum Deus semper velit quod melius est. Et cum duorum tantum inter se idem sit melius, & optimum: consequens est, non solum Deo este acceptabilius hoc inter hoc unum & hoc (a) plura, fed acceptabilifimum. Unde fequitur, humanum genus optime se habere cum ab uno regitur. Et sic ad bene esse mundi, necesse est Monarchiam effe.

Item dico, quod ens & unum & bonum, gradatim se habent secundum (b) quintum modum dicendi prius. Ens enim natura producir unum, unum vero bonum. Maxime enim ens, maxime est unum: & maxime unum, maxime bonum. Et quanto aliquid a maximo ente elongatur, tanto & ab esse

unum

<sup>(</sup>a) inter plura (b) primum

unum, & per consequens ab esse bonum. Propter quod in omni genere rerum illud est optimum, quod est maxime unum, ut Philosopho placet in iis quæ de simpliciter ente. Unde sit, quod unum esse, videtur esse radix ejus quod est esse bonum : & multa esse, ejus quod est esse malum. Quia Pythagoras in correlationibus fuis ex parte boni ponebat unum, ex parte vero mali plura : ut patet in primo corum, quæ de fimpliciter ente. Hinc videri potest quod peccare nihil est aliud quam progredi ab uno spreto ad multa, quod quidem Psalmista bene videbat, dicens: A fructu frumenti, vini, & olei multiplicati funt. Constat igitur, quod omne quod est bonum, per hoc est bonum, quod in uno confistit. Et cum concordia, in quantum hujusmodi, sit quoddam bonum: manifestum est eam confistere in aliquo uno, tanquam in propria radice: quæ quidem radix apparebit, fi natura vel ratio concordia fumatur. Est enim concordia, uniformis motus plurium voluntatum : in qua quidem ratione apparet, unitatem voluntatum quæ per uniformem motum datur intelligi, concordiz radicem esse, vel ipsam concordiam. Nam sicut plures glebas diceremus concordes, propter condescendere omnes ad medium : & plures flammas propter coafcendere omnes ad circumferentiam, fi voluntarie hoc facerent: ita homines plures concordes dicimus, propter fimul moveri fecundum velle ad unum, quod est formaliter in voluntatibus: sicut qualitas una formaliter in glebis, scilicet gravitas : & una in flammis, scilicet levitas. Nam virtus volitiva, potentia quædam est: sed species boni apprehensi, forma est ejus. Quæ quidem forma quemadmodum & aliæ una in se multiplicatur, secundum multiplicationem materiæ recipientis, ut anima & numerus, & aliz formz compositioni contingentes. Iis præmiss, propter declarationem assumendæ propofitionis ad propofitum, fic arguatur: Omnis concordia dependet ab unitate, quæ est in voluntatibus. Genus humanum optime se habens est guzdam concordia: nam ficut unus homo optime fe habens, & quantum ad animam, & quantum ad corpus, est concordia quadam: & fimiliter domus, civitas, & regnum: fic totum genus humanum. Ergo genus humanum optime se habens, ab unitate que est in voluntatibus dependet. Sed hoc esse non potest, nifi fit voluntas una, domina & regulatrix omnium aliarum in unum: cum mortalium voluntates propter blandas adolescentiæ delectationes indigeant directivo, ut in ultimis docet Philosophus ad Nicomichum. Nec una ifta potest elle, nisi sit Princeps unus omnium, cujus voluntas domina & regulatrix aliarum omnium esse possit. Quod si omnes consequentiz superiores verz funt, quod funt : necesse est, ad optime se habere humanum genus, Monarcham esse in mundo : & per consequens , Monarchiam ad bene effe mundi.

Rationibus omnibus supra positis, experientia memorabilis attestatur: status videlicet illius mortalium, quem Dei filius in salutem hominis hominem assumpturus vel expectavit, vel cum voluit ipte dispositi. Nam si a lapsu primorum parentum, quod diverticulum suit totius nostra deviationis, dispositiones hominum & tempora recolamus: non inveniemus, nist sub divo Augusto monarcha existente, Monarchia perfecta, mundum undique fuisse quietum. Et quod tune humanum genus stuerit felix in pacis universalis tranquillitate, hoc historiographi omnes, hoc poetzi illustres, hoc & serba mansuerudinis Christite fairi dignatus est. Et denique Paulus, plenitudinem temporis statum illum appellavit selicissimum Vere tempus & temporalia quaque plena suerunt,

LIBER PRIMUS. X

quia nullum noftra felicitatis mysterium ministro vacavit. Qualiter autem se haboenti robis, ex quo runica ista inconsurilis, cupiditatis ungue scissuram primitus passa est, & legere possumus, & uninam non videre. O genus humanum, quantis procellis atque jacturis, quantisque naustragiis agitari te necesse est, dum bellua multorum capitum factum, in diversa conaris, intellectu agrotas utroque, similiter & affectu. Rationibus irrefragabilibus intellectum (uperiorem non curas: nec experientiz vultu inferiorem; sed nec affectum dulcedine divina susassima sum par tubam sancti Spiritus sibi (a) effetur: Ecce quam bonum, & quam jucundum, habitare firatres in numm.

## LIBER SECUNDUS.

Quomodo Romanus populus de jure sibi asciverit officium Monarchia, sive Imperii.

Q Uare fremuerunt gentes, & populi meditati Gint inania? Affiterunt reges terre, & principes convenerunt in unum: adverfus Dominum, & adverfus Chrithum ejus? Diffumpamus vincula eorum, & projiciamus a nobis jugum ipforum. Sicut ad faciem caufæ non pertingentes, novum effectum communiter admiramur: fie, cum caufam cognoficimus, cos qui funt in admiratione reflantes, quadam derifone despicimus. Admirabar fiquidem aliquando, Romanum populum in orbe terrarum fine ulla resificata fuile pracécum: cum tantum fuperficialiter intuens illum, nullo jure, sed armorum tantummodo violentia obtinuiferabitrabar. Sed poliquam medullitus oculos mentis infixi, & per efficació.

<sup>(</sup>a) affletur

caciffima figna divinam providentiam hoc effeciffe cognovi: admiratione cedente, derisiva quadam supervenit despectio. Cum gentes noverim contra Romani populi præeminentiam fremuisse : cum videam populos vana meditantes, ut ipfe folebam: cum insuper doleam reges & principes in hoc (a) unico concordantes, ut adversentur Domino suo, & uncto suo Romano Principi. Propter quod derisive. non fine dolore quodam cum illo clamare possum. pro populo glorioso, pro Cæsare, qui pro principe cœli clamabat: Quare fremuerunt gentes & populi meditati funt inania? Aftiterunt reges terræ, & principes convenerunt in unum, adversus Dominum, & adversus Christum eius . Verum quia naturalis amor diuturnam esse derisionem non patitur, sed ut fol æstivus, qui disjectis nebulis matutinis, oriens luculenter irradiat, derifione omissa, lucem correctionis effundere mavult, ad difrumpendum vincula ignorantiæ Regum atque Principum talium: ad oftendendum genus humanum liberum a jugo ipforum : cum Propheta fanctissimo meme subsequentem hortabor, subsequentia subassumens: Disrumpamus videlicet vincula eorum, & projiciamus a nobis jugum ipsorum. Hæc equidem duo fient sufficienter, si secundam partem præsentis propositi prosequutus fuero. & inftantis quæstionis veritatem ostendero. Nam per hoc quod Romanum Imperium de jure fuiffe monstrabitur, non solum ab oculis Principum, qui gubernacula publica fibi usurpant, hoc ipsum de Romano populo mendacirer existimantes, ignorantiæ nebula eluetur : sed mortales omnes esse se liberos a jugo sic usurpantium recognoscent. Veritas autem quæstionis patere potest non solum lumine rationis humana, sed & radio divina authoritatis. Quæ duo cum fimul ad unum concurrunt, cœcœlum & terram simul assentire necesse est. Igitur fiduciæ prænotatæ innixus, & testimonio rationis & authoritatis fretus, ad secundam quæstionem di-

rimendam ingredior.

Postquam sufficienter, secundum quod materia patitur, de veritate primæ dubitationis inquisitum est; instat nunc de veritate secundæ inquirere: hoc est, utrum Romanus populus de jure sibi asciverit Imperil dignitatem. Cujus quidem quæstionis principium eft, videre quæ fit illa veritas, in quam rationes inquifitionis præsentis, velut in principium proprium reducantur. Sciendum est igitur, quod quemadmodum ars in triplici gradu invenitur, in mente scilicet artificis, in organo, & in materia formata per artem : sic & naturam in triplici gradu possumus intueri. Est enim natura in mente primi motoris, qui Deus est: deinde in cœlo, tanquam in organo: quo mediante fimilitudo bonitatis æternæ in fluitantem materiam explicatur . Et quemadmodum perfecto existente artifice, atque optime organo se habente, si contingat peccatum in forma artis, materiæ tantum imputandum eft: fic. cum Deus ultimum perfectionis attingat, & instrumentum ejus ( quod cœlum est ) nullum debitz perfectionis patiatur defectum, ut ex iis patet quæ de cœlo philosophamur : restat , quod quicquid in rebus inferioribus est peccatum, ex parte materiæ subjacentis peccatum sit, & præter intentionem Dei & cœl1: & quod quicquid est in rebus inferioribus bonum, cum ab ipía materia esfe non possit, sola potentia existente per prius ab artifice Deo sit, & secundario a cœlo, quod organum est artis divina, quam Naturam communiter appellant. Ex iis jam liquet . ( a ) quod jus cum fit bonum , proprius in mente Dei est: & cum omne quod in mente Dei eft,

<sup>(</sup>a) quatenus

DE MONARCHIA est, sit Deus (juxta illud : Quod factum est, in ipso vita erat ) & Deus maxime (a) seipsum velit: sequitur, quod jus a Deo, prout in eo est, sit volitum. Et cum voluntas & volitum in Deo sit idem. fequitur ulterius, quod divina voluntas fit ipfum jus. Et iterum ex hoc fequitur, quod jus in rebus nibil est aliud quam similitudo divinæ voluntatis. Unde fit, quod quicquid divinæ voluntati non confonat, ipfum jus effe non possit: & quicquid divinæ voluntati est consonum, jus ipsum sit. Quapropter quærere utrum de jure factum sit aliquid, licet alia verba fint, nihil tamen aliud quæritur, quam, utrum factum fit fecundum quod Deus vult. Hoc ergo supponatur, quod illud quod Deus in hominum societate vult, illud pro vero atque sincero jure habendum sit . Præterea meminisse oportet, quod ut Philosophus docet in primis ad Nicomachum, non fimiliter in omni materia certitudo quarenda est, sed secundum quod natura rei subjecta recipit. Propter quod sufficienter argumenta sub invento principio procedent, fi ex manifestis fignis atque sapientum auctoritatibus jus illius populi gloriosi quæratur. Voluntas quidem Dei per se invisibilis est: & invisibilia Dei per ea quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur. Nam occulto existente sigillo, cera impressa de illo quamvis occulto tradit notitiam manisestam. Nec mirum, si divina voluntas per figna quærenda est, cum & humana extra (b) volentem non aliter quam per figna cernatur.

Dico igitur, ad quæstionem, quod Romanus populus de jure, non usurpando Monarchæ officium, quod Imperium dicitur, sibi super omnes mortales accivit. Quod quidem primo sic probatur. Nobilissimo populo convenit, omnibus aliis præserri: Romanus populus suit nobilissimus: ergo convenit ej,

aliis

<sup>(</sup> a ) ipfum ( b ) voluntatem

aliis omnibus præferri. Assumpta ratione probatur. Nam cum honor it præmium virtutis, & omnis prælatio sit honor, omnis prælatio virtutis est præmium. Sed constat, quod merito virtutis nobilitantur homines: virtutis videlicet propriæ vel majorum. Est enim nobilitas, virtus, & divitiæ antiquæ, juxta Philosophum in Politicis. Er juxta Juvenalem:

--- Nobilitas fola est atque unica virtus .

Ouæ duæ sententiæ ad duas nobilitates dantur: ad propriam scilicet, & majorum. Ergo nobilibus, ratione cause præmium prælationis conveniens est. Et cum præmia meritis fint menfuranda, juxta illud Evangelicum, Eadem menfura qua menfi fueritis, remetietur vobis: maxime nobili, maxime præesse convenit. Subassumptam vero, veterum testimonia suadent . Nam divinus poeta noster Virgilius, per totam Æneidem, gloriosum regem Æneam, patrem Romani populi fuiffe testatur, in memoriam sempiternam : quod Titus Livius, gestorum Romanorum scriba egregius, in prima parte sui voluminis, quæ a capta Troja sumit exordium, contestatur. Qui quidem ( a ) mitissimus atque piissimus pater, quantæ nobilitatis fuerit, non folum fua considerata virtute, sed & progenitorum suorum, atque uxorum, quorum utrorumque nobilitas hæreditario jure in ipium confluxit, explicare nequirem: sed summa sequar vestigia rerum . Quantum ergo ad propriam ejus nobilitatem, audiendus est Poeta noster, introducens in primo Ilioneum orantem fic:

Rex erat Æneas nobis, quo justior alter Nec pictate fuit, nec bello major & armis.

Au-

Ţ.

Audiendus est idem in fexto, qui cum de Micno mortuo loqueretur, qui serar Helcoris minister in bello: & post mortem Heccoris, Ænez ministrum se dederat, dicti pisum Misenum non inferiora sequutum: comparationem faciens de Ænea ad Hectorem, quem præ omnibus Homerus, gloriscat, ut refert Philosophus in ils quæ de moribus sugiendis, ad Nicomachum. Quantum vero ad hæreditariam, qualibet para tripartiti orbis tam avis quam conjugibus illum nobilitasse invenitur: nam Asia propinquioribus avis, ut Assaco, & alisia qui in Phrygia regnaverunt, Assæregione. Unde Poeta noster in tertio:

Postquam (a) res Asia, Priamique evertere gentem Immeritam visum superis.

Europa vero antiquissimo, scilicet Dardano, Africa quoque avia verussissima, Electra scilicet, nasa magni nominis regis Atlantis: ut. de ambobus te stimonium reddit Poeta noster in octavo, ubi Aneas ad Evandrum se air:

Dardanus Iliaca primus pater urbis, & author.: Electra, ut Graii perhibent, Atlantide cretus &c. Quod autem Dardanus ab Europa originem duxe-

Quod autem Dardanus ab Europa originem duterit, noster vates in tertio cantat, dicens: Allender Est locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt,

Terra antiqua, potens armis, atque ubere gleba, OEnotrii colucre viri: nunc fama, minores

Italiam dixisse ducis de nomine gentem. Ha nobis propria sedes, binc Dardanus ortus.

Quod vero Atlas de Áfiica fuerit, mons in illa fuo nomine dictus est testis, quem esse ne Africa dicit Orosius, in sua mundi descriptione, sic: Ultimus autem saise est mons Atlas, & Insula quas sortunatas vocant. Ejus, id est Africa: quia

<sup>(</sup>a) Res

LIBER SECUNDUS. XXIII
de ipfa loquebatur. Similiter & conjugio nobilitatum fisifie reperio. Prima namque conjux Creufa, Priami regis filia, de Afia fuit: ut superius haberi potch per ea quæ dica sunt. Et quod surit
conjux, testimonium perhibet noster Poeta in tertio, ubi Andromache de Ascanio filio Æneam genitorem interrogat sic:

Quid puer Acanius, superatne, & vescisur aura? Quem tibi jam Troja peperit sumante Creusa?

Secunda, Dido fuit, regina & mater Carthaginenfum in Africa. Et quod fuerit conjux, idem noster vaticinatur in quarto: inquit enim de Didone:

Nec jam furtivum Dido meditatur amorem,

Conjugium weet, boe pretesti nomine culpam. Tertia, Lavinia fuit, Albanorum Romanorumque mater, regis Latini filia pariter & hæres: fi verum est testimonium nostri Poetæ in ultimo, ubi Turnum victum introducit, orantem supplicitet ad Æneam sic:

--- Vicisti: & victum tendere palmas Ausonii videre: tua est Lavinia coniux.

Quæ ultima uxor de Italia fuit, Europæ regione noblifima. Iis itaque ad evidentiam fubaflumptæ prænotatis, cui non fatis perfuadum eft, Romani populi patrem, & per confequens ipfum populum, nobilifimum fuiffe fub ceteð Aut quem in illö duplici concurfu fanguinis a qualiber mundi parte in unum virum, prædefinatio divina latebit?

Illud quoque, quod ad fui perfectionem, miraculorum futfragio juvatur, est a Deo volitum: & per confequens, de jure st: & quod isla sit vera, patet. Quia ficut dicit Thomas in tertio suo Contra gentiles: Miraculum est, quod prater ordinem in rebus communiter institutum divinitus sit. Unde ipse probar, soil Deo competere, miracula opemiracula ope-

rari, quod auctoritate Moyfi roboratur, ubi cum ventum est ad cyniphes, magi Pharaonis naturalibus principiis artificiose utentes, & ibi deficientes, dixerunt : Digitus Dei est hic . Si ergo miraculum est immediata operatio primi, absque cooperatione fecundorum agentium, ut ipfe Thomas in preallegato libro probat fufficienter, cum in favorem alicujus (a) portenditur : nesas est dicere, illud cui fic favetur, non esse a Deo, tanquam beneplacitum fibi provifum, quare fuum contradictorium concedere visum est. Romanum Imperium ad suit persectionem, miraculorum suffragio est adjutum; ergo a Deo volitum : & per consequens, de jure (b) fit & est. Quod autem pro Romano Imperio perficiendo miracula Deus protenderit, illustrium authorum testimoniis comprobatur. Nam sub Numa Pompilio, fecundo Romanorum rege ritu gentilium sacrificante, ancile de colo in urbem a Deo electam delapfum fuisse, Liv. in prima parte teflatur: cujus miraculi Lucanus in nono Pharfalizmeminit; incredibilem vim austri, quam Libya patitur. ibi describens: ait enim sic;

Saerifico cecidere Numa, qua lesta juventus

Patricia cervice movet, spoliaverat auster,

Aut borest populos ancilia noffra ferentes.

Cumque Galli, reliqua urbe jam capta, noclis
tenebris confifi, Capitolium furtim fubirent, quod
folum reflabat ad ultimum interitum Romani nominis: anferem, jbi non ante vifum, cecinifie,
Gallos adeffe, atque cuffodes ad defenfandum Capitolium excitaffe Livius & multi feripores illufires
concorditer conteflantur: cujus rei memor fuir Poetata

<sup>(</sup>a) protenditur (b) fuit

ta noster, cum clypeum Ænez describeret in octa-

In summo custos Tarpeja Manlius arcis Stabas pro templo, & Capitolia celsa tenebat, Romuleoque recens bortebat regia culmo. Asque bic auratis volitans argenteus anser

Atque bic auratis volitans argenteus anser Porticibus, Gallos in limine adesse canebat.

L'At cum Romana nobilitas premente Annibale fic caderet, ut ad finalem Romanz rei deletionem non restaret niss Pænorum insultus, ad urbem subita & intolerabili grandine perturbante, vistores victoriam sequi non potuisse, Livius in bello Punico inter alia gesta conscribit. Nonne transsus Clæliza mirabilis stus? cum mulier & captiva in obse dione Porsennæ, abruptis vincusis, miro Dei adjuta auxilio, transsatavit Tiberim: seuto mones sere seribæ Romanæ rei ad gloriam ipsius commemorant. Sic illum profus operari decebat, qui cuncha sub ordinis pulchritudine ab æreno providit, yu qui vissibilis grat miracula pro invissibilibus ossensus.

Quicunque praetera bonum Reipublice intendit, finem juris intendit ; quodque ita fequatur, fie oftenditur. Jus est realis & personalis hominies ad hominem proportio; que fervata hominum fervat focietatem, & corrupta corrumpit. Nam illa Dige-storum descriptio, non dicir quod quid est juris red describit illud per noticiam utendi illo. Si errego desinitio illa bene quid est & (a) quare comprehendit & cujuslibet societatis finis est commune sociorum bonum encesse est, simpossibile est jus este, bonum commune este: & impossibile est jus este, bonum commune non intendens. Proper quod bene Tullius in prima Rhetorica: Semper, juquit,

ad utilitatem Reipublica leges interpretanda funt. Quod 6 ad utilitatem corum qui sub lege, leges directæ non funt : leges nomine folo funt , re autem leges esse non possunt. Leges enim oportet homines devincire ad invicem propter communem utilitatem. Propter quod bene Seneca de lege, cum in lib. de quatuor virtutibus, legem vinculum dicit humanæ societatis. Patet igitur, quod quicunque bonum Reipublicæ intendit, finem juris intendit. Si ergo Romani bonum Reipublicæ intenderunt : verum erit dicere, finem juris intendille. Quod autem Romanus populus bonum præfatum intenderit, subjiciendo sibi orbem terrarum, gesta fua declarant: in quibus omni cupiditate remota, quæ Reipublicæ femper aversa est: & (a) univerfali pace cum libertate dilecta, populus ille fanctus, pius & gloriofus, propria commoda neglexisle videtur, ut publica pro salute humani generis procuraret. Unde recte illud scriptum est; Romanum Imperium de fonte nascitur pietatis. Sed quia de intentione omnium ex electione agentium; nihit manifestum est extra intendentem, nisi per signa exteriora: & sermones inquirendi sunt secundum subjectam materiam, ut jam dictum est : satis in hoc loco habebimus, si de intentione populi Romani figna indubitabilia tam in collegiis quam in fingularibus personis ostendantur. De collegiis quidem, quibus homines ad Rempublicam (b) quodam religati elle jure debent, sufficit illa sola Ciceronis auctoritas in secundo de Officiis: Quamdiu, inquit, Imperium Reipublicæ beneficiis tenebatur, non injuriis, bella aut pro fociis aut de Imperio gerebantur: exitus erant bellorum aut mites, aut necessarii: Reguin, populorum, & nationum portus erat & re-

<sup>(</sup>a) usili (b) quedammede

LIBER SECUNDUS. & refugium. Senatus autem nostri, & magistratus, Imperatoresque in ea re maxime laudem capere. fluduerunt, si provincias, si socios, æquitate & fide defendissent. Itaque illud patrocinium orbis terrarum potius quam Imperium poterat nominari. Hæc Cicero. De personis autem singularibus compendiose progrediar. Nunquid non bonum commune intendisse dicendi sunt, qui sudore, qui paupertate, qui exilio, qui filiorum orbatione, qui amissione membrorum, qui denique animarum oblatione bonum publicum augere conati funt? Nonne Cincinnatus ille sanctum nobis reliquit exemplum libere deponendi dignitatem in (a) termino, cum assumptus ab aratro Dictator tactus est? ut Livius refert. Et post victoriam, post triumphum, sceptro Imperatorio restituto Consulibus (b) subadactus post boves ad (c) stivam reversus est. Quippe in ejus laudem Cicero contra Epicurum, in iis quæ de fine bonorum, disceptans, hujus beneficii memor fuit. Itaque, inquit, & majores nostri ab aratro duxerunt Cincinnatum illum , ut Dictator effet . Nonne Fabricius (d) alterum nobis dedit exemplum avaritiæ resistendi, cum pauper existens, pro fide qua Reipublicæ tenebatur, auri grande pondus oblatum derifit, ac derifum verba fibi convenientia fundens despexit & refutavit? Hujus memoriam confirmavit Poeta noster in sexto, cum caneret:

- Parvoque potentem

Fabricium.

Nunquid non præferendi leges propriis commodis, memorabile nobis exemplar Camillus fuit : qui, secundum Livium, damnatus exilio, postquam patriam liberavit obsessam, spolia etiam Romana

<sup>(</sup>a) toto (b) fubditur (c) fetvat, alias filvas libere reversut est.

Rome refitiuit, universo populo-reclamante, ab urbe sancta discesse: nec ance reversus est, quam sibi repartinadi licentia de audoritate senatus allata est? & hunc magnanimum Poeta commendat in fexto, cum dicit:

- Referentem signa Camillum.

Nonne filios, an non omnes alios postponendos patria libertari, Brutus ille primus edocuit' quem Livius deut, Consulem existentem proprios filios cum hostibus conspirantes morti dedisse. Cujus gloria renovatur in sexto Poetæ nostri, de ipso canentis:

## - Natosque pater nova bella moventes

Al panam pulcbra pro libertate necavit. Qu'd non audendum pro patria, nobis Mutius persualit : cum incautum Porsenam invalit : ac deinde manum fuam, qua aberraffer, non alio vultu quam si hostem cruciari videret, cremari aspiciebat? Quod & Livius admiratur testificando. Accedunt ille facratissimæ victimæ Deciorum, qui pro talute publica devotas animas posuerunt: ut Livius, non quantum est dignum, sed quantum potuit, glorificando narrat. Accedit & illud inenarrabile facrificium severissimi libertatis tutoris Marci Catonis: quorum alter pro falute patriz mortis tenebras non horruit: alter, ut mundo libertatis amores accenderet, quanti libertas effet oftendit, dum e vita liber decedere maluit, quam fine libertate remanere in illa. Horum omnium nomen egregium voce Tullii recalescit, in iis quæ de fine bonorum: inquit enim Tullius hoc de Deciis: Publius Decius, princeps in ea familia Conful, cum se devoveret, ex equo admisso in mediam aciem Latinorum irruebat: num aliquid de voluptatibus suis cogitabat, ubi eam caperet, aut quando? cum sciret confessim esse moriendum, eamque mortem ardentiore studio LIBER SECUNDUS. XX

peteret, quam Epicurus voluptatem petendam putavir. Quod quidem eips faclum niu effet jure laudatum, non fuisst imitatus quarto consulatu suo silus: neque porto ex eo natus, cum Pyrtho bel lum gerens Consul, eo cecidisse in pralio, seque & continenti genere tertiam vistimam Reipublicæ tribuisser. In iis vero quæ de Ossiciis, de Catone dicebar: Non enim alia in causa M. Cato silt; a laia exteri, qui se in Africa Casari tradiserunt; atque exteris sorsan vito datum esset in tremisser i propterea quod levior corum vita, & mores suerunt faciliores. Catoni vero dum incredibilem natura tribuisse gravitatem, eamque perpetua constantia roborasset, sempretua en proposito susceptione consistentiam proposito susceptione constantia roborasset, sempretua en proposito susceptione consistentiam subcorasset proposito susceptione consistentiam proposito susceptione de consistentiam proposito susceptione de catone susceptione de consistentiam proposito susceptione de catone susceptiones de catone susceptiones de catone susceptiones de catone susceptiones de catones de catones

tius, quam tyranni vultus aspiciendus fuit.

Declaranda igitur duo funt: quorum unum est, quod quicunque bonum Reipublicæ intendit, finem juris intendit : aliud est, quod Romanus populus fubjiciendo fibi orbem, bonum publicum intendit. Nunc arguatur ad propositum sic. Quicunque finem juris intendit, cum jure graditur: Romanus populus fubjiciendo fibi orbem, finem juris intendit, ut manifeste per superiora in isto Capitulo est probatum: Ergo Romanus populus subjiciendo sibi orbem, cum jure hoc fecit: & per confequens, de jure fibi adscivit Imperii dignitatem. Quæ conclusio ex omnibus manifestis illata est. Manifestum est autem , quod dicitur: quod quicunque finem juris intendit, cum jure graditur. Ad cujus evidentiam advertendum, quod quælibet res est propter aliquem finem, aliter esset ociosa: quod esse non potest, ut superius dicebatur. Et quemadmodum omnis res est ad proprium finem, fic omnis finis propriam habet rem cujus est finis. Unde impossibile est, aliqua duo per fe loquendo, in quantum duo, finem eundem intendere: fequeretur enim idem inconveniens, quod alterum scilicet esset frustra. Cum ergo juris finis quidem fit, ut jam declaratum eft: necesse eft, fine illo polito, jus poni, cum lit proprius & per se juris effectus. Et cum in omni consequentia impossibile sit habere antecedens absque consequente. ut hominem fine animali, ficut patet confirmendo & destruendo : Sic impossibile est, juris finem quarere fine jure, cum quælibet res ad proprium finem se habeat velut consequens ad antecedens. Nam impossibile est, bonam valetudinem membrorum attingere fine sanitate. Propter quod evidentissime pater, quod finem juris intendentem, oportet cum jure intendere : nec valet instantia quæ de verbis Philosophi eubuliam pertractantis elici folet : dicit enim, sed & hoc falso syllogismo : Sortiri , quod quidem oportet fortiri, fortiri oportet : per quod autem, non: sed falfum medium terminum esse. Nam fi ex syllogismis verum quodammodo concluditut, hoc est per accidens, in quantum illud verum importatur per voces illationis : per se enim verum nunquam fequitur ex falfis, figna tamen veri bene fequentur ex fignis que funt figna fall . Sic & in operabilibus; nam licet fur de furto subveniat pauperi, non tamen eleemofyna dicendum est: sed est actio quædam, quæ si de propria substantia fieret, eleemofynæ formam haberet . Similiter est de fine juris : quia si aliud, ut finis ipsius juris, absque jure obtineretur, ita esset juris finis, hoc est bonum commune : sicut exhibitio facta de male acquisito, est eleemofyna: & sic, cum in propositione dicatur de fine juris existence, non tamen apparente, instantia nulla est. Patet igitur, quod quærebatur.

Et illud quod natura ordinavit, de jure servatur: natura enim in providendo non deficit ab hominis providentia: quia si desiceret, effectus supe-

LIBER SECUNDUS. raret caussam in bonitate : quod est impossibile . Sed nos videmus, quod in collegiis instituendis, non solum ordo collegarum ad invicem confideratur ab instituente: sed & facultas ad officia exercenda quod est considerare terminum juris in collegio, vel in ordine, non enim jus extenditur ultra posse. Ergo ab hac providentia natura non deficit in fuis ordinatis. Propter quod patet, quod natura ordinat res cum respectu suarum facultatum : qui respectus est fundamentum juris in rebus & natura positum. Ex quo sequitur, quod ordo naturalis in rebus absque jure servari non possit, cum inseparabiliter ju-Tis fundamentum ordini fit annexum. Necesse est igitur, quod quicquid natura ordinavit, de jure servari debeat. Romanus populus ad imperandum ordinatus fuit a natura : quod fic declaratur. Sicut ille deficeret ab artis perfectione, qui finalem formam tantum intenderet, media vero per quæ ad formam pertingeret, non curaret: fic natura, fi folam formam universalem diving similitudinis in universo intenderet, media autem negligeret. Sed natura in nulla perfectione deficit, cum fit opus divinæ intelligentiæ: ergo media omnia intendit, per quæ ad ultimum suæ intentionis devenitur. Cum ergo finis humani generis fit, aliquod medium neceffarium ad finem naturæ universalem : necesse est, naturam ipfum intendere. Propter quod bene Philosophus, naturam semper agere propter finem, in secundo de naturali auditu probat. Et quia ad hunc finem natura pertingere non potest per unum hominem: cum multæ fint operationes necessariæ ad ipfum, quæ multitudinem requirunt in operantibus: necesse est naturam producere hominum multitudinem ad operationes ordinatorum, ad quod multum conferunt, præter superiorem influentiam, locorum inferiorum & virtutes & proprietates. Propter quod videmus, quod quidam non solum siagulares homines, quin etiam populi, spet nati sint ad principari, quidam ad subjiet, acque ministrace; ur Philosophus astruit in iis que de Politiis, & ralibus, ut ipte dicit, non solum regi est expediens, sed & justum, etiamsi ad hoc cogantur. Que si ita se habent, non dubium est quin narura locum & gentem disposuerit in mundo, ad universaliter principandum: alter sibi defecisiter, quod est impossibile. Quis autem suerit locus, & quæ gens, per dicha superius & inferius fatis est manifestum quod suerit Roma, & cives ejus, sive populus. Quod & poeta noster valde subviliter in sexto tetigit, introducens Anchisen præmonentem Æneam, Romanorum patrem, sic:

Excudent alli spiranta mallitt era, crude equidem, vivos ducent de marmore vultus, Orabunt causar melius, celique measus Describent radio, è surgentia sucra dicent: Tu regere imperio populos Romane memento, Ha tibi crunt artes, pacique imponere morem, Pacrere subjectis, è debellare superbox.

Dispositionem vero loci subtiliter tangit in quarto, cum introducit Jovem ad Mercurium de Ænea loquentem isto modo:

Non illum nobis genitrix puleberrima talem Promist, Grajumque ideo bis vendicat armis: Sed fore qui gravidam imperiis, belloque frementem Italiam regeret.

Propterea latis perfuafum est, quod populus Romanus natura ordinatus suit ad imperandum. Ergo Romanus populus subjiciendo sibi orbem, de jure ad Imperium venit.

Ad bene quoque venandum veritatem quasiti, scire oportet, quod divinum judicium in rebus quandoque hominibus est manifestum, quandoque

LIBER SECUNDUS. occultum: Et manifestum potest esse dupliciter: ratione scilicet, & fide . Nam quædam judicia Dei funt, ad quæ humana ratio propriis pedibus pertingere potest. Sicut ad hoc, quod homo (a) salute patriæ seipsum exponat. Nam si pars debet se exponere pro falute totius, cum homo fit pars quadam civitatis, ut ait Philosophus in suis Politiis: homo pro patria debet exponere seipsum, tanquam minus bonum pro meliori. Unde Philosophus ad Nicomachum, Amabile quidem esse, & uni soli melius, sed divinius genti & civitati. Et hoc judicium Dei est cognoscibile: aliter humana ratio in fua rectitudine non fequeretur naturæ intentionem. quod est impossibile. Quædam autem sunt Dei judicia, ad quæ humana ratio, etsi ex propriis pertingere nequit, elevatur tamen ad illa cum adjutorio fidei corum quæ in facris literis nobis dicta funt . Sicut ad hoc , quod nemo , quantumcunque moralibus & intellectualibus virtutibus, & secundum habitum & secundum operationem persectus, abique fide salvari potest : dato, quod nunquam aliquid de Christo audiverit: nam hoc ratio humana per se justum intueri non potest, side tamen adjuta potest. Scriptum est enim ad Hebræos: Impossibile est fine fide placere Deo. Et in Levitico: Homo quilibet de domo Israel, qui occiderit bovem, aut ovem, aut capram, in castris vel extra castra, & non obtulerit ad ostium tabernaculi oblationem Domino, sanguinis reus erit. Oslium tabernaculi Christum figurat, qui est ostium conclavis aterni, ut ex Evangelio elici potest: occisio animalium, operationes humanas. Occultum vero est judicium Dei ab humana ratione, que nec lege naturæ, nec lege scripta ad eum pertingit: sed

de gratia speciali quandoque pertingit, quod fit pluribus modis, quandoque fimplici revelatione : quandoque revelatione, disceptatione quadam mediante. Simplici revelatione dupliciter: aut sponte Dei, aut oratione impetrante. Sponte Dei dupliciter : aut expresse, aut per fignum. Expresse, sieut revelatum fuit judicium Samueli contra Saulem. Per. fignum, ficut Pharaoni revelatum fuit per fignum, quod Deus indicaverat de liberatione filiorum Ifrael. Oratione impetrante, quod sciebant, qui dicebant. (a) Cum ignoramus quid agere debeamus, hoc folum habemus residui, ut ad te oculos dirigamus. Disceptatione vero mediante dupliciter : aut sorte, aut certamine. Certare enim, ab eo quod est cettum facere, dictum est. Sorte siquidem quandoque Dei judicium revelatur hominibus: ut patet in substitutione Matthiæ in Actibus Apostolorum. Certamine vero dupliciter Dei judicium aperitur : vel ex collisione virium, sicut sit per duellum pugilum, qui duelliones etiam vocantur: vel ex contentione plurium ad aliquod fignum prævalere conantium, ficut fit per pugnam athletarum currentium ad bravium. Primus istorum modorum apud gentiles figuratus fuit in illo duello Herculis & Antei, cujus Lucanus meminit in quarto Pharfaliæ, & Ovidius in nono de rerum transmutatione. Secundus figuratur apud cosdem in Atalanta & Hippomene, in decimo (b) eiusdem. Similiter & latere non debet, quoniam in his duobus decertandi generibus ita fe habet res, ut in altero fine injuria decertantes impedire se possint, puta duelliones: in altero autem non: non enim athletæ impedimento in alterutrum uti debent, quamvis Poeta noster aliter sentire videatur in quinto, cum fecit remunerari Euryalum.

<sup>(</sup>a) addit 3. Paral. (b) de rerum serminte

Propter quod melius Tullius in tertio de Officiis hoc prohibuit, fententiam Chrysippi sequens: ait enim sie s Scite Chrysippus, ut multa: Qui stadium (inquit) currit, entit & contendere debet, quam maxime possit, ut vincat: supplantare autem eum quicum certet, nullo modo debet. Ils itaque in Capitulo hoc distinctis, duas rationes efficaces ad propositum accipere possitums: sellicet a disceptatione puglium alteratum nam, & a disceptatione puglium alteratum name a disceptatione name a di

ram, quas quidem profequar in sequentibus & immediatis Capitulis.

1,

0

12

Ille igitur populus, qui cunctis athletizantibus pro Imperio mundi prævaluit, de divino judicio prævaluit. Nam cum diremptio universalis litigii magis Deo fit curæ, quam diremptio particularis: & in particularibus litigiis quibuldam per athletas divinum judicium postulatur, juxta jam tritum proverbium : Cui Deus concedit, benedicat & Petrus: nullum dubium est, quin prævalentia in athletis pro Imperio mundi certantibus, Dei judicium sit fequuta. Romanus populus, cunctis athletizantibus pro Imperio mundì, prævaluit. Quod erit manifeflum, fi confiderantur athletæ. Si confideretur & bravium five meta, bravium five meta fuit, omnibus præesse mortalibus: hoc enim Imperium dicimus. Sed hoc nulli contigit nisi Romano populo. Hic non modo primus, quin & folus, qui attigit metam certaminis, ut statim patebit. Primus namque inter mortales, qui ad hoc bravium anhelavit, Ninus fuit, Affyriorum rex: qui quamvis cum conforte thori Semiramide, per nonaginta annos, & plures (ut Orofius refert) Imperium mundi armis tentaverit, & totam Asiam sibi subegerit: non tamen occidentales mundi partes eis unquam subjectz fuerunt. Horum amborum Ovidius memoriam fecit in quarto, ubi dicit in Pyramo:

Coelilbus muris cinxise Semiramis urbem.

Conveniant ad bulla Nini, lateantque sub umbra. Secundus, Vesoges rex Ægypti, ad hoc bravium spiravit. Et quamvis Meridiem atque Septentrionem in Afia exagitaverit, ut Orofius memorat, nunquam tamen dimidiam partem orbis obtinuit : quinimo a Scythis ab incepto fuo temerario est averfus. Deinde Cyrus Persarum rex tentavit hoc, qui Babylone destructa, imperioque Babylonis ad Persas translato, nec quidem adhue partes Occidentales expertus, sub Tomiride regina Scytharum vitam fimul cum intentione deposuit. Post hos vero Xerxes Darii filius, & rex in Persis, cum tanta gentium multitudine mundum invafit, cum tanta potentia, ut transitum maris, Asiam ab Europa dirimentis, inter Seston & Abydum, ponte superaverit. Cujus operis admirabilis Lucanus in fecundo Pharsaliæ meminit. Canit enim sic:

Tales fama canie tumidum super aquora Xerxem -

Confirmalif viar.

& tandem miferabiliter ab incorpto repulfus, ad bravium pervenire non potuit. Przeter iftos, & poft Alexander rex Macedo maxime omnium ad palmam Monarchiæ propinquans, dum per Legatos ad deditionem Romanos præmonet, apud Ægyptum anare Romanorum rationem, ut Livius narrat, in medio quafi curfu collapfus eft. De cujus etiam fepultura bidem exifiente, Lucanus in octavo, invehens in Prolemæum regem Ægypti, teefimonium reddit dicens.

Ultima Lagua stirpis perituraque protes

Degener, incesta sceptris cessure sororis,

Cum sibi sacrato Macedo servetur in antro.

O altitudo sapientiæ & scientiæ Dei, quis hie të non obstupescere poterit? Nam conantem Alexandrum LIBER SECUNDUS. XIVIE
drum præpedire in curfu conthetam Romanum,
tu, ne su temeritas prodiret ulterius, de certamine rapuisti . Sed quod Roma palmam tanti bravit
str adepta, multis approbatur testimoniis: ait enim
Poeta noster in primo:

Certe bine Romanos olim volventibus amis, Hine fore ductores, revocato a sanguine Teueri, Qui mare, qui terras omni disione tenerent.

& Lucanus in primo:

Dividitur ferro regnum, populique potentis, Qui mare, qui terras, qui totum possidet orbem, Non cepit fortuna duos.

& Boetius in secundo, cum de Romanorum principe loqueretur, sic inquit:

Hie tamen septro populos regebat, Quos videt condens radios sub undas Pbebus extremo veniens ab oriu, Quos premunt septem gelidi triones, Quos notus sicco violentus allu Torret ardentes recoguens arenas.

Hoc etiam teflimonlum perhibet feriba Chrifii Lucas, qui omnia vera dicit etiam illa parte
fui eloquii: Exivit edictum a Cxfare Augundo, ut
deferiberetur univerfus orbis. In quibus verbis univerfalem mundi jurisdictionem tunc Romanorum
fuiffe, aperte intelligere positumus. Ex quibus omnibus manifestum est, quod Romanus populus
cuncitis athletizantibus pro Imperio mundi pravaluit. Ergo de divino judicio pravaluit: & per
confequens, de divino judicio obtinuit, quod est
de iure obtinuisse.

Et quod per duellum acquiritur, de jure acquiritur. Nam ubicunque humanum judicium deficit, vel ignorantiæ tenebris involutum, vel propter præfidium judicis non habere, ne jufitia derelicha temaneat, recurrendum eft ad illum, qui tantum eam dilexit, ut quod ipsa exigebat, de proprio sanguine moriendo supplevit. Unde Psalmus: Justus Dominus iustitias dilexit. Hoc autem fit, cum de libero assensu partium, non odio, sed amore justitiæ, per virium tam animi quam corporis mutuam collisionem divinum judicium postulatur. Quam quidem collisionem quia primitus unius ad unum fuit ipla inventa, duellum appellamus. Sed semper cavendum est, ut quemadmodum in rebus bellicis. prius omnia tentanda funt per disceptationem quandam, & ultimum per prælium dimicandum eft: ut Tullius & Vegetius concorditer præcipiunt, hic in re militari, ille vero in officiis. Et quemadmodum in cura medicinali ante ferrum & ignem omnia experienda funt, & ad hæc ultimo recurrendum: fic omnibus viis prius investigatis pro judicio de lite habendo, ad hoc remedium ultimum quadam justitiæ necessitate coacti recurramus. Duo igitur formalia duelli apparent; unum, hoc quod nune dictum est: aliud, quod superius tangebatur: scilieet, ut non odio, non amore, fed folo justitiz zelo, de communi affensu agonistæ seu duelliones palæstram ingrediantur. Et propter hoc bene Tullius, cum de hac materia tangeret; inquiebat enim: Sed bella, quibus Imperii corona propofita est, minus acerbe gerenda funt . Quod fi formalia duelli fervata funt, (aliter enim duellum non effet) juftitiz necessitate de communi assensu congregati propter zelum justitiz, nonne in nomine Dei congregati funt? Et si sic, nonne Deus in medio illorum est? cum ipse in Evangelio nobis hoc promittat? Et si Deus adest, nonne nefas est, habendo justitiam succumbere posse? quam ipse in tantum diligit, quantum fuperius prænotatur. Et fi juftitia in (a) bel-

<sup>(</sup>a) duello

100 1 ģ ï おいない 日前 þ

lo fuccumbere nequit , nonne de jure acquiritur , quod per duellum acquiritur? Hanc veritatem etiam gentiles ante tubam Evangelicam agnoscebant, cum judicium (a) ad fortunam duelli quærebant . Unde bene Pyrrhus ille tam moribus Æacidarum, quam fanguine generofus, cum Legati Romanorum pro redimendis captivis ad illum missi fuerunt, respondit:

Nec mi aurum posco, nec mi presium dederitis, Non cauponantes bellum, sed belligerantes:

Ferro, non auro, visam cernamus usrique, Volne velit, an me, regnare Hera: quidve ferat fors,

Virtute experiamur. Et boc simul accipe dictum:

Quorum Virtuti belli fortuna pepercit, Horundem me libertati parcere cersum eft,

Dono ducite, doque volentibus cum magnis diis.

Hac Pyrrhus. Heram vocabat fortunam, quam caussam melius & rectius nos divinam providentiam appellamus. Unde caveant (b) pupiles, ne pretio constituant fibi caussam: quia non tunc duellum, sed torum sanguinis & justitiæ dicendum esset : nec tune arbiter Deus adesse credatur, sed ille antiquus hostis, qui litigii suerat persuasor. Habeant semper, fi duelliones esse volunt, non sanguinis & justitiæ mercatores in oftio palæftræ ante oculos Pyrrhum: qui pro Imperio decertando sic aurum despiciebat. ut dictum est. Quod si contra veritatem ostensam de imparitate virium instetur, ut assolet, per victoriam David de Goliath obtentam, instantia refellatur. Et si gentiles aliud peterent, refellant ipsam per victoriam Herculis in Antheum. Stultum enim est valde, vires, quas Deus confortat, inferiores in pugile suspicari. Jam satis manisestum est, quod per duellum acquiritur de jure acquiri. Sed Roma-

nus

<sup>(</sup>a) a fortuna (b) pugiles

Aut Collina tulit firatas quot porta catervat,

Tunc

Tune cum pene caput mundi rerumque potestas Mutaviet translata locum, Romanaque Samnis Ultra Caudinas superavit vulnera furcas.

Postquam vero Italorum litigia sedata fuerunt, & cum Gracis, cumque Pænis nondum pro divino judicio certatum effet : id Imperium intendentibus illis & illis . Fabricio pro Romanis . Pyrrho pro Gracis, de Imperii gloria in militiæ multitudine decertantibus, Roma obtinuit. Scipione vero pro Italis, Hannibale pro Africanis in forma duelli bellum gerentibus. Italis Afri succubuerunt: sicut Livius & omnes Romanæ rei scriptores testificari conantur. Quis igitur nunc adeo mentis obtuse est, qui non videat, sub jure duelli gloriosum populum coronam totius orbis esse lucratum? Vere potuit dicere vir Romanus, quod Apostolus ad Timotheum: Repolita est mihi corona justitiæ: repolita scilicet, in Dei providentia æterna. Videant nunc Juristæ prælumptuoli, quantum infra fint ab illa specula rationis, unde humana mens hac principia speculatur: & fileant, fecundum (a) fensum legis confilium & judicium exhibere contenti. Et jam manifestum est, quod per duellum Romanus populus acquifivit Imperium: ergo de jure acquifivit, quod est principale propositum in libro præsenti. Hucusque patet propositum, per rationes que plurimum rationalibus principiis innituntur. Sed (b) deinceps ex principiis fidei Christianæ iterum patefaciendum est. Maxime enim fremuerunt, & inania meditati funt in Romanum principatum, qui zelatores fidei Christianæ se dicunt: nec misere eos pauperum Christi, quibus non folum defraudatio fit in Ecclesiarum proventibus, quinimo patrimonia ipía quotidie rapiuntur, & depauperatur Ecclesia, dum simulando justitiam, exequutorem justitiæ non admittunt. Nec \*\*\*\* jam

2

1

d

ď

19

<sup>(</sup>a) legis auxilium confilium &c. (b) externit ex

<sup>(</sup>a) addit & fi fidelir non eft ad eum ratio &c. (b) persudentiva fint (c) auttorir (d) conducero





Quest'è colei, ch' umilia ogni percerso: Costes peuso, chi mosse l'Universo .

LIBER SECUNDUS.

cesse est, ut qui situd edictum persuasir, jurissicionem etiam persuaserit. Quas si de jure non erat, injusta erat. Et notandum, quod argumentum sumptum ad destructionem eonsequencis, licet de sua forma per aliquem locum teneat: tamen vim suam per secundam figuram ostendit, si reducatur: seut argumentum in positione antecedentis per primam; reductur enim sic: Omne injustum persuadetur (\*\*) injuste: Christus non persuast injuste: ergo non persuasti injustum. A positione antecedentis sic: Omne injustum persuadetur injuste: Christus persuasti quodam injustum: ergo persuast injuste.

Et si Romanum Imperium de jure non suit, peccatum Adæ (b) in Christo non fuit punitum: hoc autem esset falsum: ergo contradictorium ejus, ex quo sequitur, est verum. Falsitas consequentis apparet sie. Cum enim per peccatum Adæ omnes peccatores essemus, dicente Apostolo: Sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intravit, & per peccatum mors: ita in omnes homines mors, in quo omnes peccaverunt : Si de illo peccato non fuisset satisfactum per mortem Christi, adhuc essemus filii iræ (c) naturæ: natura scilicet depravata. Sed hoc non eft, cum dicat Apostolus ad Ephesios, loquens de Patre qui prædestinavit nos in adoptione filiorum per Jesum Christum, in ipsum, secundum propositum voluntatis suz, in laudem & gloriam gratiz fuz, in qua gratificavit nos in dilecto filio suo, in quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum, secundum divitias gloriæ suæ, quæ superabundavit in nobis. Dum etiam Christus in se punitionem patiens, dicat in Johanne, Consummatum est. Nam ubi confummatum eft, nihil restat agendum. Propter convenientia sciendum, quod punitio non est simplici-

<sup>(</sup>a) injufum ubique (b) deeft in Chrifto (c) natu-.

citer pæna injuriam inferentis : sed pæna inslicta injuriam inferenti, ab habente jurisdictionem puniendi: unde, nifi ab ordinario judice pœna inflicta fit, punitio non oft, sed potius injuria est dicenda: unde dicebat ille Moyfi, Quis te constituit judicem fuper nos? Si ergo fub ordinario judice Chriffuspassus non fuisset, illa pæna punitio non suisset : & judex ordinarius esse non poterat, nisi supra totum humanum genus jurisdictionem ( a ) habens, cum totum humanum genus in carne illa Christi portantis dolores nostros ( ut ait Propheta ) vel suflinentis, puniretur. Et supra totum humanum genus Tiberius Casar, cujus vicarius erat Pilatus, jurisdictionem non habuisset, nisi Romanum Imperium de jure fuisset. Hinc est quod Herodes, quamvis ignorans quid faceret, ficut & Caiphas, cum verum dixit, de cœlesti decreto Christum Pilato remisit ad judicandum, ut Lucas in suo Evangelio tradit . Erat enim Herodes non vicem Tiberii gerens, sub signo aquilæ, vel sub signo Senatus: sed rex, regno fingulari ordinatus ab eo. & fub figno regni sibi commissi gubernans. Desinant igitur Imperium exprobrare Romanum, qui fe filios Ecclesias fingunt : cum videant sponsum Christum illud sic in utroque termino suz militiz comprobasse. Et iam fufficienter manifestum esse arbitror. Romanum populum fibi de jure orbis Imperium adscivisse. O felicem populum, o Aufoniam te gloriofam, u vel nunquam infirmator ille Imperii tui natus fuiffet: vel nunquam fua pia intentio iplum fefellisset me , do l' l'app appen

L I-

<sup>(</sup> a ) non baberes

Qualiter officium Monarcha, five Imperii dependet a Deo immediate.

Onclusit ora Leonum, & non nocuerunt mihi: a quia coram eo iustiria inventa est in me. In principio hujus operis propositum fuit de tribus quæstionibus, prout materia pateretur, inquirere. De quarum duabus primis, in superioribus libris, ut credo, sufficienter peractum est. Nunc autem de tertia restat agendum. Cujus quidem veritas, quia fine rubore aliquorum emergere nequit, forfitan alicujus indignationis caufa in me erit. Sed quia de throno immutabili suo Veritas deprecatur, Salomon etiam sylvam Proverbiorum ingrediens, meditandam veritatem, Imperium detestandum in se tuturo, nos docet . Ac præceptor morum Philosophus , familiaria destruenda pro veritate suadet. Assumpta fiducia de verbis Danielis præmissis, in quibus divina potentia, clypeus defenforum veritatis, astruitur: juxta monitionem Pauli, fidei loricam induens, in calore carbonis illius, quem unus de Seraphin accepit ex altari cælesti, & tetigit labia Esaiæ, gymnafium præsens ingrediar: & in brachio illius, qui nos de potestate tenebrarum liberavit in sanguine suo. impium atque mendacem de palæstra spectante mundo ejiciam . Quid timeam ? cum Spiritus Patri & Filio coaternus dicat per os David: In memoria æterna erit justus, ab auditione mala non timebit. Quactio igitur prasens, de qua inquisitio sutura est, inter duo luminaria magna versatur: Romanum scilicet Pontificem, & Romanum Principem; & quæritur, utrum authoritas Monarchæ Romani, qui de jure Monarcha mundi est, ut in secundo libro probatum est, immediate a Deo dependeat: an ab aliquo Dei vicario vel ministro, quem Petri successorem intelligo, qui vere est claviger regni colorum.

Ad præsentem quæstionem discutiendam, seut in superioribus est peractum, aliquod principium est fumendum: in virtute cujus, aperiendæ veritatis argumenta formentur. Nam fine præfixo principio, etiam vera dicendo laborare quid prodest? cum principium folum affumendorum mediorum fit radix. Hac igitur irrefragabilis veritas præmittatur, feilicet quod illud quod naturæ intentioni repugnat, Deus nolit. Nam si hoc verum non esset, contradictorium eius non esset salsum : quod est. Deum non nolle quod naturæ intentioni repugnat . Et fi hoc non est salfum, nec ea quæ sequentur ad ipsum. Impossibile enim est, in necessariis consequentiis falfum elle consequens, antecedente non falso existente . Sed ad non nolle , alterum duorum sequirus de necessitate, aut velle, aut non velle : sicut ad non odire, necessario sequitur, aut amare, aut non amare, non enim non amare, est odire: nec non velle, est nolle, ut de se patet. Quæ si falsa non funt, ifta non erit falfa, Deus vult quod non vult: cujus fallitas non habet superiorem. Quod autem verum fit quod dicitur, fic declaro: manifestum est, quod Deus finem naturæ vult; aliter cœlum otiofe moveret, guod dicendum non est : si Deus vellet impedimentum finis, vellet & finem impedimenti: aliter etiam otiofe vellet. Et cum finis impedimenti fit, non esse rei impeditæ : sequeretur, Deum velle non effe finem naturæ, qui dicitur velle effe. Si enim Deus non vellet impedimentum finis, prout non vellet, sequeretur ad non velle, nihil de impedimento curaret, five effet, five non effet: fed qui impedimentum non curat, rem que potest impediri non curat: & per consequens, non habet in

LIBER TERTIUS.

voluntate: & quod quis non habet in voluntate, non vult. Propeer quod fi snis naturæ impediri potest, quod potest i de necessitate sequitur, quod Deus snem naturæ non vult: & sie sequitur quod prius, videlicet Deum velle quod non vult. Verissimum igitur "est illud principium, ex cujus contradictorio

tam abfurda fequentur.

1

ď

2

3

3

In introitu, ad quæstionem hane notare oportet, quod primæ quæstionis veritas magis magis manifestanda fuit ad ignorantiam tollendam, quam ad tollendum litigium. Sed quod fuit secundæ quæstionis, quomodo & qualiter ad ignorantiam & litigium se habeat? Multa etenim ignoramus, de quibus non litigamus: nam Geometria circuli quadraturam ignorat, non tamen de ipsa litigat. Theologus vero de numero Angelorum ignorat, non tamen de illo litigium facit. Ægyptius civilitatem Scytharum ignorat, non propter hoc litigium facit de corum civilitate. Hujus quidem tertiæ quæstionis veritas tantum habet litigium, ut quemadmodum in aliis ignorantia folet elle caufsa litigii, sic & hic litigium caussa ignorantiæ sit . Magnis hominibus namque rationis intuitu voluntatem prævolantibus, hoe fæpe contingit, ut male affecti, lumine rationis postposito, affectu quali cæci trahantur, & pertinaciter fuam denegent cæcitatem. Unde fit perfæpe, quod non folum falfitas patrimonium habeat, fed plerique ut de fuis terminis egredientes, per aliena caftra discurrant: ubi nihil intelligentes ipsi, nibil intelliguntur. Et sie provocant quosdam ad iram, quosdam ad indignationem, nonnullos ad rifum. Igitur contra veritatem, quæ quæritur, tria hominum genera maxime colluctantur . Summus namque Pontifex, Domini nostri Jesu Christi vicarius, & Petri fuccessor, cui non quicquid Christo, fed quicquid Petro debemus, zelo fortaffe clavium, nec non alii Gracorum Christianorum pastores, & alii quos credo zelo folo matris Ecclesia permoveri, veritati, quam oftensurus sum, de zelo forsan (ut dixi) non de superbia contradicunt. Quidam vero alii, quorum obstinata cupiditas lumen rationis extinxit, & dum ex patre diabolo funt, Ecclefiæ se filios esse dicunt, non solum in hac questione litigium movent, sed sacratissimi Principatus vocabulum abhorrentes, superiorum quæstionum, & hujus principia impudenter negarunt. Sunt & tertii, quos Decretalistas vocant, Theologia ac Philofophiæ (a) cujuslibet inscii & expertes, suis Decretalibus ( quas profecto venerandas existimo' ) tota intentione innixi, de illarum prævalentia eredo sperantes, Imperio derogant. Nec mirum, cum jam audiverim quendam de illis dicentem, & procaciter asserentem, traditiones Ecclesiæ fidei esse fundamentum. Quod quidem nefas, de opinione mortalium illi submoveant, qui ante traditiones Ecclesiæ in Filium Dei Christum, sive venturum, sive przfentem, five jam paffum crediderunt, & credendo speraverunt, & sperantes charitate arserunt, & ardentes ei cohæredes (b) futuros esse mundus non dubitat. Et ut tales de præsenti Gymnasio totaliter excludantur, est advertendum, quod quædam seriptura est ante Ecclesiam, quædam cum Ecclesia, quædam post Ecclesiam. Ante quidem Ecclesiam funt, vetus & novum Testamentum: quod in zter. num mandatum eft, ut ait Propheta: hoc enim eft quod dicit Ecclesia, loquens ad sponsum: Trahe me post te. Cum Ecclesia vero sunt, veneranda illa Concilia principalia, quibus Christum interfuisse nemo fidelis dubitat : cum habeamus , ipfum dixiffe discipulis, ascensurum in cœlum: Ecce ego vobiscum fum in omnibus diebus, usque ad confummatio-

<sup>(</sup>a) cunabilit forte a cunabulte (b) factor

LIBER TERTIUS. tionem fæculi: ut Matthæus testatur. Sunt & scripturæ Doctorum, Augustini & aliorum, quos a Spiritu sancto adjutos qui dubitat , fructus corum vel omnino non vidit: vel fi vidit, minime degustavit. Post Ecclesiam vero sunt traditiones, quas Decretales dicunt: quæ quidem etsi auctoritate Apostolica funt venerandæ, fundamentali tamen Scripturæ postponendas esse dubitandum non est : cum Christus Sacerdotes objurgaverit de contrario. Cum enim interrogassent, Quare discipuli tui traditionem seniorum transgrediuntur ? ( negligebant enim manuum lotionem ) Christus, eis Matthæo testante respondit: Quare & vos transgredimini mandatum Dei, propter traditionem vestram? In quo satis innuit, traditionem postponendam. Quod si traditiones Ecclesiæ, post Ecclesiam sunt, ut declaratum est: necesse est, ut non Ecclesiæ a traditionibus, sed ab Ecclesia traditionibus accedat auctoritas. (a) Itaque folas traditiones habentes, ut dicebatur, a Gymnasio excludendi funt . Oportet enim hanc veritatem venantes, ex iis ex quibus Ecclesiæ manat authoritas, investigando procedere. Iis itaque exclusis, excludendi funt alii, qui corvorum plumis operti, oves albas in grege Domini se jactant. Hi sunt impietatis filii, qui ut flagitia sua exequi possint, matrem proflituunt, fratres expellunt : & denique judicem habere nolunt . Nam cur ad eos ratio quæreretur, cum fua cupiditate detenti, principia non viderint? Quapropter cum solis concertatio restat, qui aliquali zelo erga matrem Ecclesiam ducti, ipsam quæ quæritur veritatem ignorant. Cum quibus illa reverentia fretus, quam pius filius debet patri, quam pius filius matri, pius in Christum, pius in Ecclesiam, pius in pastorem, pius in omnes

Chri-

3

a

3

đ

ť

治四百法送送

<sup>(</sup>a) Hi gul folat &c.

Christianam religionem profitentes, pro salute vetitatis in hoc libro certamen incipio.

Isti vero, ad quos erit tota disputatio sequens, afferentes auctoritatem Imperii ab auctoritate Ecclesiæ dependere, velut artisex inferior depender ab architecto, pluribus ex diversis argumentis moventur: quæ quidem de sacra Scriptura eliciunt, & de quibuldam gestis tam summi Pontificis, quam ipsius Imperatoris, nonnullum vero rationis indicium habere nituntur. Dicunt enim primo secundum Seripturam Geneseos, quod Deus fecit duo magna lust minaria, luminare majus, & luminare minus : ut alterum præeffet diei . & alterum nochi i Que allegorice dicta esse intelligebant, ista duo regimina, ipirituale & temporale. Deinde, quod quemadmodum Luna, quæ est luminare minus, non habet lucem, nisi prout recipit a Sole : sie nec regnum temporale auctoritatem habet, nif prour recipit a spirituali regimine. Propter hanc, & propter alias eorum rationes dissolvendas, prænotandum : quod, ficut Philosopho placet in iis quæ de sophisticis elenchis, solutio argumenti est erroris manifestatio Et quia error potest esse in materia & in forma argumenti, dupliciter peccare contingit: aut scilicet assumendo falsum, aut non syllogizando. Que duo Philosophus objiciebat contra Parmenidem & Meliffum, dicens: Quia falfa recipiunt, & non fyllogizantes funt. Et accipio hic largo modo falfum, etiam pro inopinabili, quod in materia probabili habetnaturam fyllogifmi . Si vero in forma fit peccatum, conclusio interimenda est ab illo qui solvere vult, ostendendo formam syllogisticam non esse servatam. Si vero peccatum fit in materia, aut eft, quia simpliciter falfum assumptum est: aut quia falsum secundum quid . Si fimpliciter, per interemptionem assumpti folvendum eft: fi fecundum quid, per distinctionem. Hoc vifo, ad

LIBER TERTIUS.

meliorem hujus & aliarum inferius factarum folutionum evidentiam, advertendum: quod circa sensum myslicum dupliciter errare contingit : aut quærendo ipsum ubi non est, aut accipiendo aliter quam accipi debeat. Propter primum dicit Augustinus in Civitate Dei : Non sane omnia quæ gesta narrantur, etiam fignificare aliquid putanda funt: fed propter illa quæ aliquid fignificant, etiam ea quæ nihil fignificant, attexuntur. Solo vomere terra proscinditur: sed ut hoc sieri possit, etiam catera aratri membra funt necessaria. Propter secundum. Idem ait in libro de Doctrina Christiana, loquens de illo ( aliud in scripturis sentire quam ille qui scripsit eas ) dicit, quod ita fallitur, ac fi quisquam deserens viam, eo tamen per gyrum pergeret, quo via illa perducit, & subdit : Demonstrandum est, ut confuetudine deviandi etiam in transversum & perversum ire quis cogatur, deinde innuit caussam quare cavendum fit hoc in Scripturis, dicens: Titubabit fides, si divinarum Scripturarum vacillat auctoritas. Ego autem dico, quod si talia de ignorantia proveniant, correptione diligenter adhibita, ignoscendum est : sicut ignoscendum esset illi , qui leonem in nubibus formidaret. Si vero industria, non aliter cum sic errantibus est agendum, quam cum tyrannis : qui publica jura non ad communem utilitatem sequuntur, sed ad propriam retorquere conantur. O summum facinus, etiamsi contingat in fomnlis aterni spiritus intentione abuti: non enim peccatur in Moysen, non in David, non in Job, non in Matthæum, nec in Paulum: fed in Spiritum sanctum, qui loquitur in illis. Nam quanquam feriptores divini eloquii multi fint, unicus tamen dictator est Deus, qui beneplacitum suum nobis per multorum calamos explicare dignatus est. His itaque prænotatis, ad id quod superius dicebatur, di-

73

à

19

18 ×

3

zέ

1

沙西湖

19 19

ALL HALL

co per interemptionem illius dicti, quod dictum eft, illa duo luminaria typice importare duo bac regimina: in quo quidem dicto tota vis argumenti confistit. Quod autem ille sensus omnino sustineri non possit, duplici via potest ostendi. Primo, quia cum hujulmodi regimina fint accidentia quædam ipfius hominis, videretur Deus usus suisse ordine perverfo, accidentia scilicet prius producendo, quam proprium subjectum : quod absurdum est dicere de Deo. Nam illa duo luminaria producta funt die quarto, & homo die fexto, ut patet in Litera. Præterea, cum ista regimina fint hominum directiva in quofdam fines, ut infra patebit : fi homo stetislet in fiatu innocentiæ, in quo a Deo factus est, talibus direclivis non indiguisset. Sunt ergo hujusmodi regimina, remedia contra infirmitatem peccati. Quum ergo non folum in die quarto peccator homo non erat, fed etiam simpliciter homo non erat, producere remedia certum est fuille ociosum : quod est contra divinam bonitatem. Stultus etenim offet medicus, qui ante nativitatem hominis, pro apollemate futuro, illi emplastrum conficeret. Non igitur dicendum est, quod quarto die Deus hæc duo (a) regimina fecerit: & per consequens, intentio Moysi esse non potuit illa, quam fingunt. Potest etiam hoc mendacium tolerando per distinctionem dissolvi. Mitior namque est in adversarium solutio distinctiva: non enim omnino mentiens effe videror, ficut interemptiva illum videri facit. Dico ergo, quod licet Luna non habeat lucem abundanter, nili ut a Sole recipit: non propter hoc fequitur, quod ipfa Luna fit a Sole. Unde fciendum, quod aliud eft elle ipfius Lunæ, aliud virtus ejus, & aliud operari. Quantum est ad esse, nullo modo Luna depender a Sole, nec eriam quantum ad virtutem, nec quantum

<sup>(</sup>a) luminaria

LIBER TERTIUS.

Ŋ

ı

5

5

23

2

G Σ

bs

þ

ø 1

ø

a

in the

35 V.

H

:1

ib 16

10

30

çê

:11

IXIII tum ad operationem simpliciter: quia motus ejus est a motore proprio : & influentia fua est a propriis fuis radiis. Habet enim aliquam lucem ex fe, ut in ejus eclipsi manifestum est: sed quantum ad melius & virtuofius operandum, recipit aliquid a Sole: quia lucem abundantem, qua recepta virtuosius operatur. Sic ergo dico, quod regnum temporale non recipit esse a spirituali: nec virtutem ( quæ est ejus auctoritas ) nec etiam operationem simpliciter: sed bene ab co recipit, ut virtuolius operetur per lucem gratia, quam in cœlo & in terra benedictio fummi Pontificis infundit illi. Et ideo argumentum peccabat in forma: quia prædicatum in conclusione non est extremitas majoris, ut patet. Procedit enim sic: Luna recipit lucem a Sole, qui est regimen spirituale: regimen temporale est Luna: ergo regimen temporale recipit auctoritatem a regimine spirituali. Nam in extremitate majoris, ponunt lucem: in prædicato vero conclusionis, auctoritatem: quæ funt res divertæ fub-·jecto & ratione, ut visum est supra.

Assumunt etiam argumentum de litera Moysi, dicentes, quod de femore Jacob fluxit figura horum duorum regiminum : quia Levi & Judas , quorum alter fuit pater sacerdotii, alter vero regiminis temporalis. Deinde sic arguunt ex iis: Quemadmodum se habuit Levi ad Judam, sic se habet Ecclesia ad Imperium. Levi præcessit Judam in nativitate, ut patet in litera: ergo Ecclesia præcedit Imperium in auctoritate. Et hoc vero de facili folvitur: nam cum dicunt, quod Levi & Judas filii Jacob, figurant ista duo regimina, possum similiter hoc interimendo disfolvere, sed concedatur. Arguendo inferunt: Sicut Levi præcedit in nativitate, sic Ecclesia in auctoritate. Dico similiter, quod aliud est prædicatum conclusionis, & aliud major extremitas. Nam aliud est auctoritas, & aliud nativitas, subjecto & ratio-

ne: propter quod peccatur in forma: & est similis processus huic: a præcedit b, in c d: & c se habet ut a & b : ergo d præcedit c in f. f vero & c diverfa funt. Et si facerent instantiam dicentes, quod f seguitur ad c. hoc est, auctoritas ad nativitatem : & pro antecedente bene infertur consequens, ut animal pro homine: dico quod falsum est. Musti enim funt majores natu, qui non folum in auctoritate non præcedunt, sed etiam præceduntur a minoribus: ut patet, ubi Episcopi sunt temporaliter juniores, quam fui Archipresbyteri . Et sie instantia videtur errare

fecundum non caussam, ut caussa.

De littera vero primi libri Regum assumunt etiam creationem & depolitionem Saulis: & dicunt, quod Saul rex inthronizatus fuit, & de throno depolitus, per Samuelem; qui vice Dei de præcepto fungebatur, ut in littera patet. Et ex hoc arguunt; quod quemadmodum ille Dei vicarius auctoritatem habuit dandi & tollendi regimen temporale, & in alium transferendi: sic & nunc Dei vicarius, Ecclesia universalis antistes, auctoritatem habet dandi & tollendi . & etiam transferendi sceptrum regiminis temporalis. Ex quo fine dubio sequeretur, quod auctoritas Imperii dependeret, ut dicunt. Et ad hoc dicendum, per interemptionem ejus quod dicunt, Samuclem Dei vicarium : quia non ut vicarius, sed ut legatus specialis ad hoc, five nuncius, portans mandatum Domini expressum, hoc fecit. Quod patet, quia quicquid Deus dixit, hoc fecit solum, & hoc retulit. Unde sciendum, quod aliud est esse vicarium, aliud est esse nuncium sive ministrum: sicut aliud est esse doctorem, aliud est esse (a) interpretem : nam vicarius eft, cui jurisdictio cum lege vel cum arbitrio commissa est: & ideo intra terminos jurisdictionis commissa de lege vel de arbitrio

po-

<sup>(</sup>a) interemptorem

LIBER TERTIUS.

potest agere circa aliquid, quod Dominus omnino ignorat. Nuncius autem non potest, in quantum nuncius: Sed quemadmodum malleus in sola virtute fabri operatur, sie & nuncius solo arbitrio ejus qui mittit illum. Non igitur sequitur, si Deus per nuncium Samuelem fecit hoe, quod vicarius Dei hoc facere possit similiter. Multa enim Deus per Angelos fecit, & facit, & facturus est: quæ vicarius Dei, Petri successor, facere non posset. Unde argumentum istorum est a toto ad partem, construendo sic: Homo potest audire & videre, ergo oculus potest audire & videre: & hoc non tenet. Teneret autem destructive sic : Homo non potest volare ergo nec brachia hominis possunt volare. Et similiter sic: Deus per nuncium facere non potest, genita non esse genita, juxta sententiam Agathonis: ergo nec vicarius ejus facere potest.

1

1

3

6

.1

ď

ij

į

i

2

12

22

bo

1.1

旗

010

Z

: 1

:05

Assumunt etiam de litera Matthæi, Magorum oblationem, dicentes ipfum recepisse simul thus & aurum, ad fignandum seipsum esse Dominum & gubernatorem spiritualium & temporalium. Ex quo inferunt , Christi vicarium dominum & gubernatorem eorundem: & per consequens, habere utrorumque auctoritatem. Ad hoc respondens, literam Matthai & sensum confiteor : sed quod ex illa inferre conantur, in termino deficiunt. Syllogizant enim fic : Deus est dominus spiritualium & temporalium : fummus. Pontifex est vicarius Dei : ergo est Dominus spiritualium & temporalium : utraque enim propositio vera est, sed medium variatur: & arguitur in quatuor terminis, in quibus forma fyllogistica non salvatur: ut patet ex iis quæ de syllogismo simpliciter. Nam aliud est Deus, quod subjicitur in majori : & aliud vicarius Dei, quod prædicatur in minori. Et si quis instaret de vicarii æquivalentia, inutilis est instantia: quia nullus viaguivalentem : quia instantia nullam efficaciam habet. Item assumunt de litera ejusdem, illud Christi ad Petrum : Et quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis : & quodcunque folveris fuper terram, erit folutum etiam in cœlis : quod etiam omnibus Apostolis est dictum. Similiter accipiunt de litera Matthai & Joannis, ex quo arguunt successorem Petri omnia de concessione Dei , posse tam ligare, quam solvere. Et inde inserunt, posse solvere leges & decreta Imperii, atque leges & decreta ligare pro regimine temporali; unde bene fequeretur illud quod dicunt. Et dicendum ad hoc (b) distinctionem contra majorem syllogismi, quo utuntur. Syllogizant enim sic: Petrus potuit solvere omnia, & ligare : successor Petri potest quicquid Petrus potuit: ergo successor Petri potest omnia.

princeps potest fibi substituere vicarium in omnibus

<sup>(</sup>a) serram (b) addit per

LIBER TERTIUS. nia solvere & ligare; unde inserunt, Auctoritatem & decreta Imperii solvere & ligare ipsum posse. Minorem concedo: Majorem vero non fine distin-Aione. Et ideo dico, quod hoc fignum universale Omne, quod includitur in quodeunque, nunquam distribuit extra habitum termini distributi . Nam si dico, Omne animal currit: Omne distribuit pro omni eo quod sub genere animali comprehenditur. Si vero dico, omnis homo currit: tunc fignum universale non distribuit, nisi pro suppositis hujus termini Homo. Et cum dico, Omnis grammaticus: tune distributio magis coarctatur. Propter quod femper videndum est, quid est quod signum universale habet distribuere: quo viso, facile apparebit quantum sua distributio dilatetur, cognita natura & ambitu termini distributi. Unde cum dicitur, Quodeunque ligaveris : si hic Quodeunque sumeretur absolute, verum esset quod dicunt: & non folum hoc facere posset, quin etiam solvere uxorem a viro, & ligare ipsam alteri, vivente primo: quod nullo modo potest. Posset etiam solvere me non poenitentem, quod etiam facere ipse Deus non posset . Cum ergo ita sit, manifestum est, quod non absolute sumenda est illa distributio, sed respective ad aliquid. Quid autem illa respiciat, satis est evidens, confiderato illo quod fibi conceditur circa quod illa distributio subjungitur. Dicit enim Christus Petro, Tibi dabo claves regni colorum : hoc est . Faciam te ostiarium regni cœlorum. Deinde subdit, Et quodcunque: quod est, omne quod: id est, & omne quod ad istud officium spectabit, solvere poteris, & ligare. Et sic signum universale, quod includitur in Quodeunque, contrahitur in sua distributione ab officio clavium regni cœlorum. Et sic assumendo, vera est illa propositio: absolute vero non, ut pater. Et ideo dico, quod etfi successor Petri secun-\*\*\*\*

1

ď

四、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日

1

LXVIII DE MONARCHIA
dum exigentam officii commifii Petro, posfit folvere & ligare: non tamen propter hoc fequitur,
quod posfit fol-vere feu ligare decreta Imperii, sive
leges, ut ipi dicebant: nik ulterius probasetur, hoc
spectare ad officium clavium, cujus contrarium inferius oftenditur.

Accipiunt etiam illud Luez, quod Petras dixit Christo, cum ait, Ecce duo gladii hic: & dicunt, quod per illos duos gladios duo prædicta regimina intelliguntur : que quoniam Petrus dixit elle ibi, ubi erat, hoc est apud se: unde arguunt, illa duo regimina secundum auctoritatem apud successorem Petri confistere. Et ad hoc dicendum, per interemptionem fensus, in quo fundatur argumentum. Dicunt enim, illos duos gladios, quos affignaverit Petrus, duo præfata regimina importare: quod omnino negandum est: tum quia illa responsio non fuilfet ad intentionem Christi: tum quia Petrus de more subito respondebat ad rerum superficiem cantum. Quod autem responsum non fuisset ad intentionem Christi, non erit immanisestum, si considerentur verba præcedentia, & caussa verborum. Propter quod sciendum, quod hoc dictum fuit in die conz, unde Lucas incipit superius sic : Venit autem dies azymorum, in quo necesse erat occidi Pascha. In qua quidem cœna præloquutus fuerat Christus de ingruente pattione, in qua oportebat ipfum feparari a discipulis suis. Item sciendum, quod ubi ista verba intervenerunt, erant fimul omnes duodecim discipuli; unde parum post verba præmissa dicit Lucas: Et cum facta effet hora, discubuit, & duodecim Apostoli cum co. Ex hinc continuato colloquio venit ad hæc: Quando mili vos line sacculo, & pera, & calceamentis, nunquid aliquid defuit vobis? At illi dixerunt, Nihil. Dixit ergo eis: Sed nunc, qui habet sacculum, tollat similiter & peram : &

qui non habet, vendat tunicam, & emat gladium. In quo fatis aperte intentio Christi manifestatur . non enim dixit, Ematis, vel habeatis duos gladios, imo duodecim, cum ad duodecim discipulos loqueretur, Qui non habet, emat: ut quilibet haberet unum. Et hoc etiam dicebat, præmonens eos de pressura futura, & despectu futuro erga eos, quali diceret: Quousque fui vobiscum, recepti eratis: nune autem fugabimini, ut oporteat vos præparare vobis etiam ea quæ ante inhibui vobis, propter futuram necessitatem. Itaque si responsio Petri sacta ad hæc fuisset sub intentione illa, jam non fuisset ad eam quæ erat Christi, de quo Christus ipsum increpasset: sicut multoties increpuit, cum inscite respondit. Hic autem non fecit, sed acquievit ei, dicens: Satis est, quasi diceret, Propter necessitatem dico, sed a quilibet habere non potest, duo sufficere possunt. Et quod Petrus de more ad supersiciem loqueretur, probat ejus fcstina & impræmeditata præfumptio: ad quam non folum fidei finceritas impellebat, fed credo puritas & fimplicitas naturalis. Hanc fuam præfumptionem feribæ Chrifli testantur omnes. Scribit autem Matthæus, quod cum Jesus interrogasset discipulos, Quem esse me dicitis? Petrum ante omnes respondisse: Tu es Chriflus filius Dei vivi. Scribit etiam, quod Christus, cum diceret discipulis, quia oportebat eum ire in Hierusalem, & multa pati, affumpsit eum Petrus, & coepit increpare eum, dicens: Absit hoc a te Domine, non erit tibi hoc. Ad quem Christus, eum redarguens, conversus dixit : Vade post me Sathana. Item feribit, quod in monte transfigurationis, in conspectu Christi, Moysi, & Elia, & duorum filiorum Zebedzi, dixit: Bonum est nos hic este : fi vis, faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, Moyfi unum, & Eliæ unum. Item feribit, quod \*\*\*\*

2

ő

5

14. F.

2

ż

1

z

S

70

ø

zi

日本 西北 四十五

10

⑫

3

9:1

(12

cum discipuli essent in navicula tempore noctis, & Christus ambularet super aquam, Petrus dixit: Domine, si tu es, jube me ad te venire super aquas. Item scribit, quod cum Christus prænunciaret scandalum discipulis suis, Petrus respondit: Etsi omnes feandalizati fuerint in te, ego nunquam feandalizabor . Et infra : Etsi oportuerit me simul mori tecum, non te negabo. Et hoc etiam contestatur Marcus. Lucas vero scribit, Petrum etiam dixisse Christo, parum supra verba præmissa de gladiis: Domine, tecum paratus fum & in careerem & in mortem ire. Johannes autem dicit de illo, quod cum Christus vellet sibi lavare pedes , Petrus ait : Domine, tu mihi lavas pedes? Et infra: Non lavabis mihi pedes in æternum. Dicit etiam, ipfum gladio percussisse ministri servum: quod etiam conscribunt omnes quatuor . Dicit etiam Johannes , ipfum introivisse subito, cum venit in monumentum, videns alium discipulum cunctantem ad oftium. Dicit iterum, quod existente Christo in littore, post refurrectionem, cum Petrus audivisset, quia Dominus est, subcinxit se tunica (erat enim nudus)& misit se in mare. Ultimo dicit, quod cum Petrus vidisset Johannem, dicit Jesu: Domine, hie autem quid? Juvat quippe talia de Archimandrita (a) nofire in laudem fuæ puritatis continuaffe; in quibus aperte deprehenditur, quod cum de duobus gladiis loquebatur, intentione simplici respondebat ad Chriftum. Quod si verba illa Christi & Petri typice funt accipienda, non ad hoc tamen, quod dicunt isti, trahenda sunt, sed referenda ad sensum illius gladii, de quo Matthæus scribit sic : Nolite arbitrari quia veni pacem mittere in terram : non veni pacem mittere, fed gladium. Veni enim, feparare hominem adversus (b) patrem suum, &c. Quod

<sup>(</sup>a) refire (b) framem

Quod quidem fit tam verbo, quam opere. Propter quod dicebat Lucas ad Theophilum, Que cœpit Jefus facere & docere. Talem giadium Christus emere praczipiebat, quem duplicem ibi esse Petrus etiam respondebat. Ad verba enim & opera parati erant, per que facerent quod Christus dicebat: seliliet, a

b

10 -17- 10

Ħ

þ

10

3

; 2

J

2

į

W. H. M

à

¢

2

se venisse facturum per gladium, ur dictum est. Dicunt quidam adhuc, quod Constantinus Imperator, mundatus a lepra intercessione Sylvestri, tune summi pontificis, Imperiisedem, scilicet Romam, donavit Ecclesiæ, cum multis aliis Imperit dignitatibus. Ex quo arguunt, dignitates illas posthac neminem affumere posse, nisi ab Ecclesia recipiat, cujus eas esse dicunt. Et ex hoc bene sequeretur, auctoritatem unam ab alia dependere, ut ipfi volunt. Positis igitur & solutis argumentis quæ radices in divinis eloquiis habere videbantur : restant nunc illa ponenda & solvenda, quæ in gestis humanis & ratione humana radicantur. Ex quibus primum est, quod præmittitur, quod sic syllogizant. Ea quæ funt Ecclesia, nemo de jure habere potest, nifi ab Ecclefia: & hoc conceditur. Romanum regimen est Ecclesiæ: ergo ipsum nemo habere potest de jure, nisi ab Ecclesia. Et minorem probant per ea quæ de Constantino superius tacta sunt . Hanc ergo minorem interimo. Et cum probant, dico quod fua probacio nulla est. Quia Constantinus alienare non poterat Imperii dignitatem, nec Ecclesia recipere. Et cum pertinaciter instant, quod dicofic oftendi potest. Nemini licet ea facere per ofticium fibi deputatum, quæ funt contra illud officium: quia sic idem, in quantum idem, esset contrarium fibi ipsi: quod est impossibile. Sed contra officium deputatum Imperatori est, scindere Imperium: cum otheium ejus fit, humanum genus uni velle & uni nolle tenere subjectum, ut in primo hujus facile \*\*\*\*

LXXII videri potesti Ergo scindere Imperium, Imperatori non licet. Si ergo aliquæ dignitates per Conftantinum essent alienatæ ( ut dicunt ) ab Imperio : excessissent in potestate Ecclesiæ: scissa esset tunicainconsutilis, quam scindere ausi non sunt qui Chriflum verum Deum lancea perforarunt. Præterea ficut Ecclesia suum habet fundamentum, sic etiam Imperium suum: nam Ecclesiæ fundamentum Chri-Aus cft; unde Apostolus ad Corinthios: Fundamentum aliud nemo potest ponere, præter id quod pofitum eft. qui eft Chriftus Jesus. Ipfe est petra, fuper quam ædificata est Ecclesia. Imperii vero futidamentum, jus humanum est. Modo dico, quod ficut Ecclefiæ, fundamento fuo contrariari non licet, fed debet femper inniti fuper illud, juxta illud Canticorum: Quæ est ista quæ ascendit de deserto, delitils affluens, innixa fuper dilectum? Sic & Imperio licitum non est, contra jus humanum aliquid facere : sed contra jus humanum esset, si seipium Imperium destruerer: ergo Imperio seipsum destruere non licet. Cum ergo scindere Imperium, esset destruere ipsum, consistente Imperio in unitate Monarchiæ universalis: manifestum est, quod Imperii auctoritate fungenti, scindere Imperium non licet. Quod autem destruere Imperium sit contra jus humanum, ex superioribus est manifestum. Præterea omnis jurisdictio prior est suo judice . Judex enimad jurisdictionem ordinatur, & non e converso. Sed Imperio est jurisdictio, omnem temporalem jurisdictionem ambitu suo comprehendens: ergo ipsa est prior suo judice, qui est Imperator: quia ad ipsam Imperator est ordinatus, & non e converso. Ex quo patet, quod Imperator ipíam permutare non potest, in quantum Imperator: cum ab ea recipiat esse, quod est . Modo dico sic . Aut ille Imperator erat, cum dicitur Ecclesiæ contulisse, aut

LIBER TERTIUS.

non : & fi non, planum oft quod nihil poterat de Imperio conferre. Si fic, cum talis collatio effet, minoratio jurisdictionis: in quantum Imperator, hoc facere non poterat. Amplius, fi unus Imperator aliquam particulam ab Imperii jurisdictione difeindere posset, eadem ratione & alius. Et cum jurisdictio temporalis finita sit, & omne finitum per finitas decisiones assumatur sequerctur, quod jurisdictio prima posset annihilari: quod est irrationabile. Adhuc, cum conferens habeat se per modum agentis: & cui confertur, per modum patientis, ut placet Philosopho in quarto ad Nicomachum: non solum ad collationem esse licitam requiritur dispositio conferentis, sed etiam ejus cui confereur. Videtur enim in patiente & disposito actus activorum inesse, sed Ecclesia omnino indisposita erat ad-temporalia recipienda, per præceptum prohibitivum expressum, ut habemus per Matthæum sie: Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris, non peram in via . &c. Nam etsi per Lucam habemus relaxationem præcepti, quantum ad quædam: ad possessionem tamen auri & argenti, licentiatam Ecclesiam post prohibitionem illam invenire non potui. Quare si Ecclesia recipere non: poterat, dato quod Conftantinus hoc facere potuisset de se : actio tamen illa non erat possibilis, propter patientis (a) a dispositionem. Patet igitur. quod nec Ecclesia recipere per modum possessionis, nec ille conferre per modum alienationis poterat . Poterat tamen Imperator in patrocinium Ecclesia, patrimonium & alia deputare: immoto semper superiori dominio, cujus unitas divisionem non patitur. Poterat & vicarius Dei recipere, non tanquam possessor, sed tanquam fructuum pro Ecclesia pro-

0.34 0

1.8

ż

ĕ

中小村

ė

y

20

22

<sup>(</sup>a) deeft a

que Christi pauperibus dispensator : quod Aposto-

los fecisse, non ignoratur.

Adhuc dicunt, quod Adrianus Papa Carolum Magnum fibi & Ecclefiæ advocavit (a) Longobardorum tempore Desiderii regis eorum, & quod Carolus ab eo recepit Imperii dignitatem: non obstante, quod Michael imperabat apud Constantinopolim. Propter quod dicunt, quod omnes qui fuerunt Romanorum Imperatores post ipsum, & ipse, advocati Ecclesia funt, & debent ab Ecclesia advocari a Ex quo etiam sequeretur illa dependentia, quamconcludere volunt. Et ad hoc infringendum dice . quod nihil dicunt, usurpatio enim juris non facit jus . Nam fi fic ; codem modo auctoritas Ecclefiz probaretur dependere ab Imperatore: postquam Ottho Imperator Leonem Papam restituit, & Benedictum deposuit, nec non in exilium in Saxoniam dixit.

Ratione vero sic arguunt. Sumunt etenim sibi principium de decimo (b) primæ Philosophiæ, dicentes: Omnia quæ funt unius generis reducuntur ad unum, quod est mensura omnium quæ sub illo genere funt. Sed omnes homines funt unius generis: Ergo debent reduci ad unum, tanquam ad mensuram omnium corum. Et cum fummus Antiftes & Imperator fint homines, si conclusio illa est vera, oportet quod reducantur ad unum hominem. Et cum Papa non fit reducendus ad alium: relinquirur, quod Imperator, cum omnibus aliis, fit reducendus ad ipfum, tanquam ad menfuram & regulam. Propter quod fequitur etiam idem quod volunt. Ad hanc rationem solvendam, dico, quod cum dicunt, Ea que funt unius generis, oporteret duci ad aliquod unum de illo genere, quod est metrum in ipso: verum dicunt. Et fimiliter verum dicunt, dicentes, quod omnes

<sup>(</sup>a) addit ob injuriam (b) deift prime

2

Ė

日、日 中 日、日

2

2

ġ

i

3

S. 16 "B

1.1

3

四年五日

20.00

3

13

EXX4

homines funt unius generis. Et similiter verum concludunt, cum inferunt ex his, omnes homines esse reducendos ad unum metrum in suo genere. Sed cum ex hac conclusione subinferunt de Papa & Imperatore, falluntur fecundum accidens. Ad cujus evidentiam sciendum, quod aliud est esse hominem, & aliud est esse Papam . Et codem modo , aliud est esse hominem, aliud esse Imperatorem: sicut aliud est esse hominem, aliud esse patrem & dominum: homo enim est, id quod est per formam substantialem, per quam sortitur speciem & genus, & per quam reponitur sub prædicamento substantiæ . Pater vero est, id quod est per formam accidentalem , quæ est relatio , per quam sortitur speciem quandam & genus, & reponitur sub genere ad aliud, five relationis. Aliter omnia reducerentur ad prædicamentum fubstantiæ, cum nulla forma accidentalis per se subsistat, absque hypostasi substantiæ subsistentis: quod est falsum. Cum ergo Papa & Imperator fine , id quod funt , per quasdam relationes: quia per Paparum & per Imperiatum, quæ relationes funt, altera sub ambitu paternitatis, & altera sub ambitu dominationis: manifestum est quod Papa & Imperator, in quantum hujusmodi habent reponi sub prædicamento relationis: & per confequens, reduci ad aliquod existens sub illo genere. Unde dico, quod alia est mensura ad quam habent reduci, prout funt homines: & alia, prout funt & Papa & Imperator. Nam prout funt homines, habent reduci ad optimum hominem, qui est mensura omnium aliorum, & ideo, ut ita dicam: quisquis ille sit, ad existentem maxime unum in genere suo, ut haberi potest ex ultimis ad Nicomachum. In quantum vero funt relativa quædam, ut pater, reducenda funt vel ad judicem, fi alterum subalternatur alteri: vol in specie communicant per naturam relationis : vel ad aliquod tertium, ad quod reducantur, tanquam ad communem unitatem. Sed non potest dici, quod alterum subalternetur alteri : quia fic alterum de altero prædicaretur, quod est falsum: Non enim (a) Decius Imperator est Papa, nec e converso. Nec potest dici, quod communicent in specie: cum alia sit ratio Papa, alia Imperatoris, in quantum hujulmodi. Ergo reducuntur ad aliquid in quo habent uniri. Propter quod sciendum, quod sicut se habet relatio ad relationem, fic relativum ad relatum . Si ergo Papatus & Imperiatus, cum fint relationes fuperpositionis, habeant reduci ad respectum superpolitionis, ad quod respectu cum suis differentialibus descendant: Papa & Imperator cum sint relativa, reduci habebunt ad aliquod unum, in quo reperiatur iple respectus superpositionis, absque disferentialibus aliis. Et hoc erit vel ipfe Deus, in quo respectus omnis universaliter unitur : vel aliqua substantia Deo inferior, in qua respectus superpositionis, per differentiam superpositionis, a simplici respectu descendens, particuletur. Et sic pater, qued Papa & Imperator, in quantum homines, habent reduci ad unum: in quantum vero Papa & Imperator, ad aliud: & per hoc patet, ad rationem.

Positis & excluss erroribus, quibus potissime innituntur, qui Romani principatus aucloritatem dependere dicunt a Romano Pontifice; redeundum est ad ostendendum veritatem hujus tertiz guastilonis, que a principio discuienda proponebatur: que quidem veritas apparebit sufficienter, si sub praisxo principio inquirendo, præstam aucloritatem inmediate dependere a culmine totius entis ostendero, qui Deus est. Et hoc erit ostensium, vel saucoritas Eccless removeatur ab illa, cum de alia

non

<sup>(</sup> a ) disimus

ŝ B-8. P. t. į, G 2 Const 5 :2 à 17- 14 2 2

LIBER TEXTIUS. non sit altercatio: vel si ostensive probetur, a Deo immediate dependere. Quod autem auctoritas Ecclesiæ non sit caussa Imperialis auctoritatis, probatur fic: Illud, quo non existente, (a) aut quo non virtuante, aliud habet totam fuam virtutem, non est caussa illius virtutis: Sed Ecclesia non existente, aut non virtuante, Imperium habuit totam suam virtutem. Ergo Ecclesia non est caussa virtutis Imperii: & per consequens, nec auctoritatis, cum idem virtus sit & auctoritas ejus. Sit Ecclesia a , Imperium b, auctoritas five virtus Imperii c. Si non existente a, c est in b; impossibile est, a esse caussam ejus quod est c esse in b : cum impossibile sit, effectum præcedere causam in esse. Adhuc, si nihil operante a, c est in b: necesse est, a non esse causfam ejus quod est, e esse in b: cum necesse sit ad productionem effectus præoperari caussam, præsertim efficientem, de qua intenditur. Major propositio hujus demonstrationis declarata est in terminis. Minorem Christus & Ecclesia confirmat : Christus nascendo & moriendo, ut superius dictum est: Ecelesia, cum Paulus in Actibus Apostolorum dicat ad Festum: Ad tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet judicari. Cum etiam Angelus Dei Paulo dixerit parum post : Ne timeas Paule, Casari te oportet assistere. Et infra iterum Paulus ad Judzos existentes in Italia: Contradicentibus autem Judæis coactus fum appellare Cæfarem, non quali gentem meam habens aliquid accusare, sed ut eruerem animam meam de morte. Quod si Cæsar jam tunc judicandi temporalia non habuisset auctoritatem, nec Christus hoc persuasisset, nec Angelus illa verba nunciasset: nec ille qui dicebat, Cupio dissolvi & esse eum Christo, incompetentem judicem appellasset. Si etiam Constantinus auctoritatem non habuisset

in

<sup>(</sup>a) of non off, caufa illius virtuis

in patrocinium Ecclesia, illa qua de Imperio de-

paravit ef, de jure deputare non portuifier. Et fie Ecclefia, illa collatione uteretur injufie: cum Deus velit oblationes effe immacultats. Juxa illud Levitici: Omnis oblatio, que offertur Domino, abique fermento fict. Quod quidem præceptum, licer ad offerentes faciem habere videatur: nihilominus eff per confequens ad recipientes. Stultum enim eft credere, Deum velle recipi, quod prohibet exhibe-ri. Cum etiam in eodem præcipiatur Levitis: No-lite contaminare animas vestras, nec tangatis quiequam eorum, ne immundi stits. Sed diecre quod Ecclefia abutatur partimonio sibi deputato, est valde inconveniens: ergo fassum ergo siltud, exque

sequebatur.

Amplius, si Ecclesia virtutem haberet authorizandi Romanum principem, aut haberet a Deo, aut a fe, aut ab Imperatore aliquo : aut ab universo mortalium assensu, vel saltem ex illis pravalentium. Nulla est alia (a) rimula, per quam virtus hae ad Ecclesiam manare potuisset. Sed a nullo istorum habet: Ergo virtutem prædictam non habet. Quod autem a nullo istorum habeat, sic apparet. Nam si a Deo recepisset, hoc fuisset aut per legem divinam, aut per naturalem. Quia quod a natura recipitur (b), non tamen convertitur. Sed non per naturalem: quia natura non imponit legem, nifi fuis effectibus: cum Deus infufficiens effe non possit, ubi fine secundis agentibus aliud in esse producit. Unde cum Ecclesia non sit effectus natura, sed Dei dicentis: Super hanc petram adificabo Ecclesiam meam . Et alibi , Opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam: manifestum est, quod ei natura legem non dedit. Sed nec per divinam: Omnis namque divina lex, duorum tefta-

<sup>(</sup>a) rivula (b) inferit a Deo recipitur

LIBER TERTIUS.

į

í

ń

51

2

ì

2

13

11

fr :21

門法母語出海語

24

mentorum gremio continetur: in quo quidem gremio reperire non postum, temporalium sollicitudinem sive curam sacerdotio primo vel novissimo commendatam fuisse. Quinimo invenio, sacerdotes primos ab illa de przcepto remotos, ut patet per ea quæ Deus ad Moyfen: & sacerdotes novissimos, per ea quæ Christus ad discipulos. Quam quidem ab eis esse remotam possibile non est, si regiminis temporalis auctoritas a sacerdotio demanaret, cum faltem in authorizando follicitudo provisionis instaret: & deinde cautela continua, ne authorizatus a tramite rectitudinis deviaret. Quod autem a se non receperit, de facili patet fic : Nihil est quod dare possit, quod non habet. Unde omne agens aliquid, actu esse tale oportet, quale agere inten-dit: ut habetur in iis quæ de simpliciter ente. Sed constat, quod si Ecclesia sibi dedit illam virrutem, non habebat illam priusquam daret sibi. Et sic dedisset sibi quod non habebat : quod est impossibile. Quod vero ab aliquo Imperatore non receperit, per ea quæ fuperius manifelta funt , patet fufficienter . Et quod etiam aslensu omnium vel prævalentium non habuerit, quis dubitat? Cum non modo Asiani & Africani omnes: quin etiam major pars Europam colentium hoc abhorreat. Fastidium etenim est, in rebus manifestissimis probationes adducere.

Item: Illud quod est contra naturam alicujus, non est de numero suarum virtutum: cum virtutes uniuscujusque rei consequantur naturam ejus, propter finis adeptionem. Sed virtus authorizandi regnum nostræ mortalitatis, est contra naturam Ecclesiæ: Ergo non est de numero virtutum suarum. Ad evidentiam autem minoris, sciendum, quod natura Ecclesia, forma est Ecclesia. Nam quamvis natura dicatur de materia & forma, propius tamen dicitur de forma, ut oftensum est in Naturali au-

DE MONARCRIA

ditu. Forma autem Ecclesiæ nihil aliud est quam vita Christi tam in dictis quam in factis comprehensa. Vita enim ipsius idea fuit & exemplar militantis Ecclesiæ, præsertim pastorum, maxime hujus fummi, cujus officium est pascere oves & agnos. Unde ipse in Johanne formam suz vitz relinquens: Exemplum, inquit, dedi vobis, ut quemadmodum ego feci vobis, ita & vos faciatis. Et specialiter ad Petrum, postquam pastoris officium fibi commisit, ut in eodem habemus : Petre, inquit, sequere me. Sed Christus hujusmodi regimen coram Pilato abnegavit : Regnum , inquit , meum non est de hoc mundo: si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer Judæis : nune autem regnum meum non est hinc. Quod non sic intelligendum est, ac fi Christus, qui Deus est, non sit dominus Regni hujus, cum Psalmista dicat: Quoniam ipsius est mare, & ipse secit illud, & aridam fundaverunt manus ejus. Sed quia, ut exemplar Ecclesia regni hujus curam non habebat : velut fi aureum figillum loqueretur de se dicens, Non sum mensura in aliquo genere: quod quidem dictum non habet locum, in quantum est aurum, cum sit metrum in genere metallorum: fed in quantum est quoddam signum receptibile per impressionem. Formale igitur est Ecclesiæ illud idem dicere, illud idem sentire. Oppofitum autem dicere vel fentire, contrarium forma, ut patet: five naturæ, quod idem est. Ex quo colligitur, quod virtus authorizandi regnum hoc, fit contra naturam Ecclesia. Contrarietas enim in opinione vel dicto, fequitur ex contrarietate, que est in re dicta vel opinata: sicut verum & falsum ab esse rei, vel non esse in oratione causatur, ut doctrina Prædicamentorum nos docet. Sufficienter igitur per argumenta superiora ducendo ad inconveniens,

LIBER TERTIUS. LXXXI niens, probatum est auctoritatem Imperii ab Ecclesia minime dependere.

Licet in præcedenti Capitulo ducendo ad inconveniens, oftensum sit, auctoritatem Imperii ab au-Storitate summi Pontificis non causari; non tamen omnino probatum est, ipsam immediate dependere a Deo, nisi ex consequenti. Consequens enim est, si ab ipso Dei vicario non dependet, quod a Deo dependeat. Et ideo ad perfectam determinationem propositi ostensive probandum est, Imperatorem, sive mundi Monarcham immediate se habere ad principem universi, qui Deus est. Ad hujus autem intelligentiam sciendum, quod homo solus in entibus tenet medium corruptibilium & incorruptibilium . Propter quod recte a Philosophis, affimilatur horizonti, qui est medium duorum hemisphæriorum . Nam homo, si consideretur secundum utramque partem effentialem, scilicet animam & corpus, corruptibiliseft: fi confidererur tantum fecundum unam, scilicet secundum animam, incorruptibilis est. Propter quod bene Philosophus inquit de ipsa, prout incorruptibilis eft, in fecundo de Anima, cum dixit: Et folum hoc contingit separari, tanquam perpetuum a corruptibili. Si ergo homo medium est quoddam corruptibilium & incorruptibilium, cum omne medium fapiat naturam extremorum: necesse est hominem sapere utramque naturam. Et cum omnis natura ad ultimum quendam finem ordinetur: confequitur, ut hominis duplex finis existat: ut ficut inter omnia entia folus incorruptibilitatem & corruptibilitatem participat, sic solus inter omnia entia, in duo ultima ordinetur : quorum alterum fit finis ejus, prout corruptibilis: alterum vero, prout incorruptibilis. Duos igitur fines providen-

3

3

100

C.

Ę

ŝ

30

n,

g:

四巴等工造部

į.

THE STATE

dentia illa inenarrabilis homini propofuit intendendos, beatitudinem scilicct hujus vitæ, quæ in operatione propria virtutis confistit, & per terrestrem paradifum figuratur: & beatitudinem vitæ æternæ, quæ confistit in fruitione divini aspectus: ad quam virtus propria ascendere non potest, nisi lumine divino adjuta, quæ per paradifum cæleftem intelligi datur. Ad has quidem beatitudines, velut ad diversas conclusiones, per diversa media venire oportet. Nam ad primam, per Philosophica documenta venimus, dummodo illa fequamur, fecundum virtutes morales & intellectuales operando. Ad fecundam vero, per documenta spiritualia, que humanam rationem transcendit, dummodo illa sequamur, fecundum virtutes Theologicas operando, fidem feilicet, frem & charitatem. Has igitur conclusiones & media, licet oftensa fint nobis hae ab humana ratione, quæ per Philosophos tota nobis innotuit: hae a Spiritu Sancto, qui per Prophetas & Hagiographos, qui per coaternum fibi Dei filium JE-SUM CHRISTUM, & per ejus discipulos, supernaturalem veritatem, ac nobis necessariam revelavit, humana cupiditas proflergaret, nisi homines tanquam equi, fua beflialitate vagantes, in chamo & frano competerentur in via. Propter quod opus fuir homini, duplici directivo, secundum duplicem finem: scilicet summo Pontifice, qui secundum revelata humanum genus produceret ad vitam æternam: & Imperatore, qui secundum Philosophica documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret. Et cum ad hunc portum vel nulli, vel pauci, & ii cum difficultate nimia pervenire possint, nisi sedatis fluctibus blandæ cupiditatis, genus humanum liberum in pacis tranquillitate qui-

LIBER TERTIUS. escat. Hoc fignum est illud, ad quod maxime debet intendere curator orbis, qui dicitur Romanus princeps, ut scilicet in areola mortalium libere cum pace vivatur. Cumque dispositio mundi hujus, dispolitionem inhærentem cœlorum circumlationi fequatur, necesse est ad hoc ut utilia documenta libertatis & pacis commode locis & temporibus applicentur, ista dispensari ab illo curatore qui totalem colorum dispositionem præsentialiter intuetur. Hic autem est solus ille, qui hanc præordinavit, ut per ipsam ipse providens suis ordinibus quæque connecteret. Quod fi ita est, solus eligit Deus, so-Ius ipie confirmat ; cum superiorem non habeat . Ex quo haberi potest ulterius, quod nec isti qui nunc, nec alii cujuscunque modi dicti sunt Electores, sic dicendi sunt: quin potius denunciatores divinæ prudentiæ funt habendi. Unde fit, quod aliquando patiantur dissidium, quibus denunciandi dignitas est indulta: vel quia omnes, vel quia quidam corum, nebula cupiditatis obtenebrati, divinæ difpensationis faciem non discernant. Sie ergo patet. quod auctoritas temporalis Monarchæ, fine ullo medio, in ipsum de fonte universalis auctoritatis defeendit. Qui quidem fons in (4) aree sux simplicitatis unitus, in multiplices alveos influit, ex abundantia bonitatis divinæ. Et jam fatis videor metam attigisse propositam. Enucleata namque veritas est quæstionis illius, qua quærebatur, utrum ad bene etfe mundi necessarium esset Monarchiæ officium? ac illius, qua quærebatur, an Romanus populus de jure Imperium fibi adfeiverit? nec non illius ultimæ, qua quærebatur, an Monarchæ au-

<sup>(</sup> a ) arcola

LYCHY DE MONARCHIA

choritas a Deo, vel ab alio dependeret immedia
te? Quæ quidem veritas ultimæ quæftionis non fic

firiche recipienda eft, ut Romanus princeps in aliquo Romano Pontifici non fubjaceat: cum mor
talis ilfa felicitas quodammodo ad immoratæm filicitatem ordinetur. Illa igitur reverentia Cefar

utatur ad Petrum, qua prim ogenitus filius de
bet uti ad patrem: ut luce paternæ gratæ illu
firatus, virtuofius orbem terræ irradiet. Cui ab

illo folo præfechus eft, qui eft omnium fpiritus-

lium & temporalium gubernator ( 4 ).

( a ) aldit & Reiler.



Note degli errori trafcess nella stampa delle Memerie per la Vita di Dante; la maggior parte però de quali, comeccibe essenti nel Manuscritto, segusti surono dall'Autore medessmo che le compose dopo essenti state stampate.

Ove vedraffi premeffo l'Afterifco " faranno indicati gli errori che fono nelle Annotazioni,

| Pag.  | lin. Errori |                            | Correzioni .  |                                   |
|-------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| * 1   | 10          | 1039.                      | 1639.         |                                   |
| . 4   | 7           | unito .                    | unico         |                                   |
| • ;   | ż           | Natto                      | Naldo         |                                   |
| • g   | ŝ           | Romana                     | Romana        |                                   |
| 11    | 16          | Nipotecora                 | Nipotecofa    | (e così fempre)                   |
| 34    | 20          | fia la                     | fia che la    |                                   |
| * 21  | 21          | ex                         | G             |                                   |
|       | 2.4         | bac                        | bee           |                                   |
| -     | 28          | p/a                        | ip[a          |                                   |
|       | 38          | cbi                        | che           |                                   |
| * 23  | 11          | Imponitori                 | Impontori     |                                   |
| ;     | 28          | Amici                      | Camici        |                                   |
|       | 34          |                            | annot. 3.     |                                   |
| 26    | 54          | a pag<br>il cui            | in cui        |                                   |
| 28    | 8           | GENIBUS                    | GENITUS       | :                                 |
|       | 3           | to Comintons               | io scriptore  |                                   |
| 30    | 5           | lo scriptore<br>Arigiana   | Chigiana      |                                   |
| 31    | 17          | Comunque l'amore           | Commingua     | fia, l'amore                      |
|       | 8           | Comunque l'amore<br>Simone | Simone del    | to Tofa                           |
| * 75  |             | Orlandaccio                | Orlanduccio   | ia I Ola                          |
| 76    | 7,          |                            | Gargonza      | (e così altrove)                  |
| 79    |             | Gorgonza<br>Martini        | Albertini     | (e cost attrove)                  |
| 80    | 20          | BINTINI                    | Tesinghi      |                                   |
| 82    | 19          | Tofcrighi                  | Maorello      | / · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8+    | 20          |                            |               | (e così fempre)                   |
| * ivi | 7           | Apium                      | A!pium        |                                   |
|       |             | Erco                       | Orco          |                                   |
|       | 10          | Accariti                   | Acceriti      |                                   |
|       | 20          |                            | guerre        |                                   |
| - 85  | 1           | Morello                    | Maorello      |                                   |
| * 90  | 27          | 1301.                      | 1311.         |                                   |
| * 91  |             | Belugio                    | Baluzio       |                                   |
| 96    | 6           | ACQUATUM                   | ÆQUAT         | JM.                               |
| 98    | 14.         | impoftura da               | impoftura d   | i                                 |
| . 102 | 22          | in Rame, ma per            | in Rame, p    | er                                |
|       | 19          | eftremo                    | efterno       |                                   |
| * 114 | 14          | si va vedere               | fi fa vedere  |                                   |
| * 119 | 9           | Bazzifio                   | Barzifio      |                                   |
| 120   | 9           | Aleilio . Capponi          | Aleflandro (  | Lapponi                           |
|       | 34          | 1308.                      | 1738.         |                                   |
| " 123 | 2           | e dai [uo                  | ed al suo     |                                   |
| * 114 | 6           | che l'occuparono           | che fi occupa | 2000                              |
|       |             |                            |               |                                   |

133 13 fu impressa la prima su impressa la prima volta nel volra nel 14. in 1480, in circa fenza data di luocon altre cose go in 4. con altre cofe

136 12 fuo nome. 137 8 fra le altre 139 15 feriti fuo nome? fra le quali

finti

## Nell'Albero della Famiglia di Dante si corregga.

A Francesco fratello di Dante in vece di 1322, deve dire 1332,

A Pietro figliuolo di Dante fi aggiunga Mis.

A Bestrice figliuola di Dante il aggiunga il millesimo 1350. Accanto a Dante III. va aggiunto JACOPO, che viene ad esser fratello di detto Dante III. e sigliuolo di Pietro, di Leo-

nardo . L'Armi devono flare l'una fotto l'altra , cioè quella con l'Ala dee porfi fotto dell'altra.



99,4904963